

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



DG 468 B17 1865

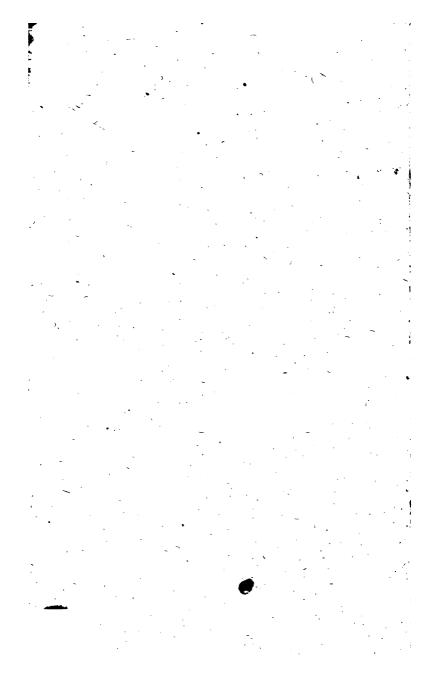

# NUOVA BIBLIOTECA POPOLARE

Classe II.
STORIA

SOMMARIO
DELLA STORIA D'ITALIA

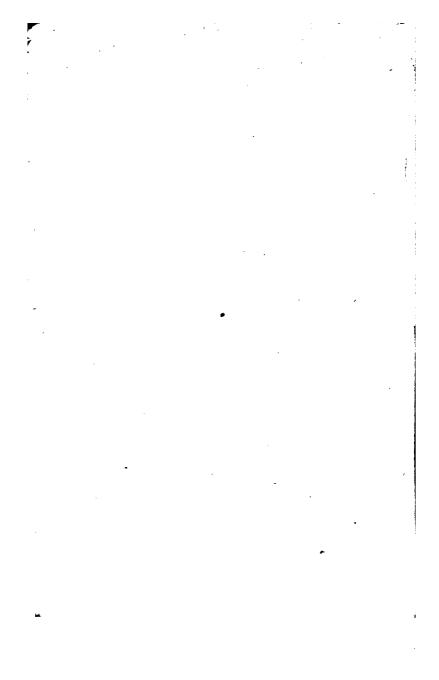

# DELLA STORIA D'ITALIA

DALLE ORIGINI FINO AI NOSTRI TEMPI

# SOMMARIO

DI

# CESARE BALBO

TERZA DELLA BIBLIOTECA POPOLARE

CORRETTA ED ACCRESCIUTA

Vagliami il lungo studio e 'l grande amore. Inr., 83.

TORINO 1865
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Via Carlo Alberto, nº 53.

• .

CONSACRATO ALLA MEMORIA

DEL MIO RE

CARLO ALBERTO

QUESTO VOLUME

SCRITTO GIA

TRA GLI URGENTI DESIDERII

DEL GRAN TENTATIVO

DI LUI

OMAGGIO POSTUMO ORA

DI GRATITUDINE E DEVOZIONE PERDURATE

TRA LE CONCITAZIONI, GLI ERRORI E I DOLORI DELL'IMPRESA

CRESCIUTE

DALLE SVENTURE E DALLA MORTE

DI LUI

SOMMO MARTIRE DELL'INDIPENDENZA

SOMMA VITTIMA DELLE INVIDIE

ITALIANE

í

Presentiamo al pubblico studioso d'Italia la duodecima edizione di questo prezioso libro, coll'assenso degli eredi dell'illustre conte Balbo.

Questa edizione è la terza della nostra Biblioteca popolare, e ciascuna fu di parecchie migliaia di esemplari, mentre contemporaneamente ne pubblicò una numerosa edizione il tipografoeditore di Firenze, Felice Le Monnier, nella sua Biblioteca Nazionale, il che dimostra vieppiù quanto il libro è accetto all'universale.

Esso venne adottato in molte scuole e licei d'Italia, e l'uso del medesimo vi si andrà ognor più diffondendo, cosicchè la gioventù del nostro paese imparerà in esso gli ammaestramenti della storia patria e i fatti numerosi di essa sotto la scorta di un uomo di retto sentire e di profonda erudizione.

L'edizione nostra è nitida, corretta ed a prezzo poco elevato. Per renderla completa al pari delle precedenti, le conserviamo l'Avvertimento degli Editori della nona edizione, la prefazione progettata dall'Autore per la medesima, pubblicata per la prima volta nell'edizione fiorentina, più la prefazione dettata dall'Autore stesso in testa della terza edizione fatta a Losanna nel 1846.

Tutti questi documenti gioveranno ai lettori ed ai giovani studenti, perchè vi troveranno i veri pensieri ed intendimenti del compianto Autore, che impareranno sempre più a venerare ed amare, realizzando lo scopo che si prefisse quest'uomo dabbene quando si accinse a questo lavoro, cioè di far conoscere la patria loro ai giovani Italiani, affinchè essi potessero amarla di amor vero, e dedicare alla sua grandezza ed al suo splendore tutte le forze materiali e morali che ricevettero in dono dalla Divina Provvidenza.

Torino, settembre 1862.

## AVVERTIMENTO DEGLI EDITORI

ALLA NONA ÉDIZIONE

Prima della nuova Biblioteca Popolare

Avendo promesso d'inserire al più presto in questa BIBLIOTECA le Opere di varii celebri nostri scrittori di storie italiane, credemmo utilissimo il far precedere alle medesime lo stupendo Sommario della Storia d'Italia di Cesare Balbo, che comprende un periodo di oltre 2000 anni, cominciando dal 390 av. G. C. e venendo a tutto il 1814. Questo Sommario serve egregiamente d'introduzione e di chiave a qualsiasi altra storia parziale o generale d'Italia, mettendo il lettore di quella in istato di meglio intenderla. Noi ristampiamo tanto più volentieri questo libro eccellente, perchè, ad onta che siansene fatte in breve tempo otto edizioni, queste essendo esaurite presso gli editori, si ricerca invano presso varii librai, e crediamo che la nostra edizione popolare gioverà a vieppiù divulgarlo presso la studiosa gioventù italiana.

Questo lavoro del Balbo non era stato scritto in origine per costituire un volume da sè; ma sì bene, per cortesia del suo autore, essendone stato richiesto, fu esteso per la parte storica dell'articolo ITALIA dell'*Enci*clopedia popolare, come altri preclari ingegni fornirono per quell'opera altri articoli su varie materie. E certamente niuno meglio del Balbo, che tanti studi fece sulla storia italiana, poteva fornirne un buon articolo: infatti, siccome gli uomini coscienziosi non possono che far bene, quell'articolo riuscì tal lavoro che un vero peccato sarebbe stato se rimasto fosse soltanto rinchiuso e come perduto nei grossi volumi di quella grand'opera. Perciò l'editore dell'Enciclopedia popolare pensò a domandare, ed ottenne dall'illustre Autore, di farne un'edizione staccata, che riuscì un bel volume di 500 pagine in-16° grande, destinato a far parte della Raccolta di Opere Utili che dallo stesso editore Giuseppe Pomba si pubblicava, e venne in luce nella prima metà del 1846.

Non tardo quell'edizione ad esaurirsi, sebbene mutilata in più luoghi, al che dovettero assoggettarsi l'Autore e l'Editore. Ma il primo di essi, il quale, come è troppo naturale, desiderava di vedere venire alla luce l'opera sua nella propria interezza, non tardo a dare il suo consenso ad un editore di Losanna il quale voleva ristamparla, ed a quello rifornì tutti i materiali, onde riempiere le lacune operate dalla censura piemontese, e diede inoltre correzioni ed aggiunte, come narra egli stesso nella prefazione a quella edizione svizzera, che fu la terza di quel libro, compresa quella prima dell' *Enci*clopedia popolare.

E anche questa edizione, pubblicata in novembre 1846, fu esaurita in meno d'un anno, cosicchè nel febbraio del 1848 lo stesso editore di Losanna ne mandò fuori un'altra che fu detta quarta, e poscia una quinta nel luglio 1849. Oltre quella terza edizione che diremo legittima, perchè fatta col consenso e mediante il concorso dell'Autore, e le altre due pure di Losanna, tre spurie ne comparvero, una a Milano, stampata alla macchia, una a Napoli, ed una a Bastia; ond'è che noi possiamo intitolare la presente nona, ricalcata da noi sulla terza, cioè prima di Losanna, approvata dall'Autore, come appare dalla prefazione del medesimo alla

detta terza edizione, che noi per le varie altre cose ivi dette crediamo utile ora ristampare.

Certamente che se l'Autore avesse avuto agio e tempo, che gli mancano a cagione delle pubbliche e molteplici sue occupazioni, avrebbe riveduto il proprio lavoro facendovi altre correzioni ed aggiunte, come sogliono gli autori diligenti ad ogni ristampa delle loro opere, e forse anche avrebbe portato il suo Compendio Storico fino al 1850; ma nella speranza che ciò possa fare in avvenire, noi ci teniamo contenti, presi i voluti concerti col medesimo, relativi alla proprietà letteraria, di poter offrire ai nostri Lettori quest'aureo libro nella sua primitiva integrità, cioè come venne scritto nel 1846 e stampato nel novembre del detto anno a Losanna.

E tanto più volentieri riproduciamo quest'opera in un'edizione economica, in quanto che sappiamo essersi fatta la proposta perchè venisse adottata ad uso delle scuole: che se lo fosse o sarà da poi, certo è intanto che è già in uso in molte scuole e collegi dello Stato. Ora finiremo col far osservare ai nostri lettori, che la prima edizione contenuta in quattro fascicoli dell' Enciclopedia popolare, costava lire quattro; che la seconda, quella cioè stampata in un volume che doveva far parte delle Opere Utili, costava lire cinque, che costarono un po' meno quelle di Losanna e le altre, ma che questa viene a riuscire ad un tale buon prezzo che dovrebbe oramai diventare, anche per questo motivo, come diceva al primo apparire di quest'opera un uomo di molto senno e capacità, il vade mecum di ogni buon Italiano.

Torino, 15 dicembre 1851.

CUGINI POMBA e COMP.

. •

### **PREFAZIONE**

### PROGETTATA DALL'AUTORE PER L'EDIZIONE NONA

(pubblicata nella decima fatta a Firepze).

Nella prefazione all'edizione terza di Losanna 1846, ho esposto come mi venisse scritto questo volume ad uso di un'Enciclopedia, quali aiuti e difficoltà vi avessi, quali opposizioni io prevedessi dall'opinione di quei tempi; tutti que' particolari, insomma, che sono o paiono necessarii a dirsi al momento di una pubblicazione. Ma passati pochi anni, tuttociò non ha guari più interesse se non per chi scriva forse qualche articolo di bibliografia, biografia o storia letteraria.

E così sarà probabilmente dei particolari seguenti che mi paiono ora necessarii. Non tenendo conto delle due edizioni fatte senza mia saputa (con data di Bastia . . . . e Losanna 1849 (\*), questa è la prima che rifaccia io dopo quella III del 1846. Ora, così facendo dopo quattro tali anni, io v'avevo due soli modi schietti: lo ristampare esattamente il mio testo del 1846, per serbare così intiero quel poco di merito o di fortuna che potè essere allora a prevedere e suggerire qua o là alcuni « invidiati veri ». E confesserò che, oltre alla pigrizia, la mia vanità letteraria, od anche politica mi fece pendere a tal modo. Ma per così fare con indisputabile ischiettezza, era necessario non introdurre una correzione nè distoria, nè di stile, o nemmeno di stampa; lasciare il testo scrupolosamente qual era, e poter dire che non vi s'era mutato una sillaba. E mi parve men bello, e forse brutto sagrificare a quelle vanità quanti miglioramenti avessi a fare, ora omai, al mio lavoro. Se

<sup>(\*)</sup> Le edizioni che si fecero di questo libro senza saputa dell'Autore furono cinque, fatte a Losanna nel 1848 e nel 1849, a Milano, a Napoli ed a Bastia; onde l'ultima del 1852 fatta a Torino, con consenso dell'Autore, riuscì la nona; e la presente è la decima, se non se ne son fatte altre (Nota dell'editore).

io ristampassi quelle opere politiche che scrissi già a diverse occasioni, io mi terrei a siffatto modo di riproduzione letterale, sola onesta in tal caso. Ma qualunque scritto fatto con intenzione in tutti i tempi, e perciò qualunque storia, deve certamente migliorarsi dallo scrittore, finchè e quanto più possa. - Quindi mi appigliai e seguii il secondo modo: di fare tutte le correzioni di stampa, di stile, di storia, od anche di politica, che mi venisser sembrando necessarie od utili, senza niun ritegno nè cattiva vergogna. lo m'ero già dato l'esempio di non temer condannarmi, accennando ai fatti del 1809; che se poi io abbia forse dimostrata qualche consistenza di principii e di fatti nella mia non breve vita letteraria o politica, io me l'attribuisco non a merito ma a fortuna; alla fortuna primamente dell'educazione e degli esempi paterni, ed a quella pur forse di essermi rivolto a questi studii della storia nostra. Nè di biasimo, ma di lode mi sembran degni coloro, pochi pur troppo, i quali sanno fare buon pro degli insegnamenti dati dalla sperienza o dallo spettacolo di grandi eventi.

Ma il fatto sta che effettuando con tali propositi le mie correzioni, e facendone innumerevoli di stampa e di stile, ed alcune ne' fatti storici, non ne trovai, ch'io ne sia conscio, una sola da fare ne' miei principii storici o politici, ed una sola (che notai) nelle mie previsioni; e che tutte le altre mi sembrano anzi esser consistite in porre al passato alcune allusioni le quali erano al futuro, ovvero in confermare, e rinforzare i principii già posti. - Del resto le due edizioni sono lì, facili ad aversi alle mani da chiunque voglia comparare, giudicare o biasimare. Io abbandono il mio libro e me stesso a' miei critici nemici od amici. Non trovai tempo finora, ed ancor meno genio a scrivere delle cose mie; nè forse ne troverò; e rimango intanto non senza fiducia che la mia indifesa perseveranza sia per aggiungere qualche conferma a quei principii, di che penetrato io ogni di più, è naturale ch'io desideri penetrare i miei compatrioti.

A coloro poi i quali biasimano, quasi contrario all'imparzialità della storia, questo modo di scriverne, non solamente narrando ma giudicando, io ho già risposto e nella citata prefazione ed altrove. Ma perchè, se v'è colpa, io l'ho aggravata nella presente edizione, aggiungerò qui : che l'imparzialità mi sembra consistere non nel non giu-

dicare, ma nel giudicare imparzialmente; che anzi non capisco come possa essere imparzialità dove non sia giudizio; che senza questo non può essere se non indifferenza e che le storie (fortunatamente rare) scritte con indifferenza alla virtù od al vizio, alla buona od alla cattiva politica della patria, adempiono male quell'ufficio, che pur si pretende imporre alla storia, di maestra della vita pubblica degli uomini e delle nazioni. Del resto, tutto ciò tocca a una questione più che letteraria e delle più importanti nelle condizioni presenti della patria nostra. A qualunque nazione è necessario farsi e tener ferma una politica nazionale. È chiaro per sè; uomo o nazione, niuno vive bene senza uno scopo buono e ben tenuto; e la fortuna è dei perduranti. Ma abbondano gli esempi a conferma: Roma antica, ed anche moderna; casa d'Austria da parecchi secoli; casa Prussia e casa Russia da poco più d'uno; il piccolo e nuovo Belgio da vent'anni: e sopratutto quei due popoli che vantan comune il vecchio sangue sassone, ma si trovano in condizioni e luoghi così diversi; vecchio l'uno sul proprio suolo monarchico, ed in mezzo agli interessi europei; nuovo l'altro all'incontro, repubblicano ed isolato fra le solitudini americane; e che tutti e due' colla fermezza delle loro politiche interne sono cresciuti, l'uno da 150, l'altro da 75 anni, a tal grandezza da contendersi e dividersi oramai l'imperio, il primato, l'egemonia dell'orbe intiero. Noi siam lungi da siffatti destini; non abbiam da conquistar egemonie preoccupate da altri, impossibili a tramutarsi, stolte a sognarsi, per ogni avvenire prevedibile. Ma abbiamo conquiste molto più importanti a fare o a compiere; la libertà e l'indipendenza importano incomparabilmente più che l'imperio del mondo. Nè arriveremo mai a siffatti scopi, se non sappiamo prefiggerli a noi stessi con sapienza, e tendervi poi con virilità e costanza; cioè se non sappiam farci e seguir poi una buona politica nazionale. Miriamo agli esempi contrarii e fatali del secolo presente: Francia, Spagna, Germania, Polonia; o meglio, miriamo a noi stessi da quattordici secoli in qua fino a ieri.

Nelle monarchie assolute e nelle aristocrazie, le politiche nazionali si fondano e si serbano molto più facilmente: basta un gran principe o un gran cittadino ad inventarle; e si tramandano poi per successione, per educazione, per

ļ

tradizione. Fu già più difficile nelle democrazie antiche e del medio evo, dove molti già concorrevano ad avviare o sviare la cosa pubblica; ma negli Stati rappresentativi moderni (repubbliche o monarchie con poca differenza, benchè con qualche vantaggio dell'ultime) i concorrenti alla cosa pubblica non sono più a migliaia, nè a centinaia di migliaia, come i cittadini raccolti sulle piazze di quelle repubbliche municipali; bensì a milioni sparsi su territorii estesi e diversi; ondechè è cresciuta d'altrettanto, dall'uno al mille talora, la difficoltà di formare e serbare quell'opinione comune e costante che forma e serba qualunque politica nazionale. Che anzi, la difficoltà sarebbe impossibilità senza quell'aiuto, quello stromento somministrato a tempo dalla Provvidenza conduttrice degli eventi umani, non fu possibile il vero e durevole ordinamento de' governi rappresentativi, prima che si fosse inventato e diffuso un mezzo ad ampliare la discussione della cosa pubblica in quella medesima proporzione, prima che si fosse inventata e diffusa la stampa, Io ho accennato in questo volume l'epoca dell'invenzione della rappresentanza, precedente di due secoli all'invenzione, di tre o quattro alla diffusione della stampa. E l'invenzione della rappresentanza non servi, venne meno, si neglesse, si perdè, finchè non fu fatta e diffusa quella della stampa.

La stampa aiuta il buon ordinamento degli Stati rappresentantivi in tre modi: lo Diffondendo in tutti gli angoli del paese, portando a cognizione di tutti i concorrenti alla cosa pubblica, gli atti e i discorsi e le opinioni degli uomini pubblici che la conducono; 2º Discutendo via via quegli atti, que' discorsi, quelle opinioni, tutta la politica giornaliera; 3º Innalzandosi a discutere, sforzandosi a stabilire una politica permanente della nazione. I due primi ufficii sono della stampa giornaliera; dove questa esiste ed è libera, cessa l'utilità e la fregnenza di quegli scritti politici fatti all'occasione, che si dicono altrove di circostanza, brochures, pamphlets. Ma tutt'all'incontro, l'ufficio di fondare la politica permanente d'una nazione qualunque non può esser adempiuto bene dalla stampa giornaliera, preoccupata della giornaliera politica; non si può, non si suole adempier bene da essa, nemmeno presso alle nazioni raccolte in uno Stato, dove sono una cosa sola la politica della nazione e quella dello Stato; ma è

più impossibile che mai presso a una nazione divisa in varii Stati, dove perciò sono cose necessariamente moltiplici la politica della nazione intiera e le politiche parziali degli Stati divisi. Non serve deplorar sempre i fatti deplorabili; bisogna mutarli dove sia possibile; e dove no. sapervi applicare la politica giornaliera o permanente della patria. E così in una divisa in parecchi Stati, quand'anche fossero tutti rappresentativi, bisogna saper vedere che la politica nazionale permanente non è possibile a formarsi bene nè dagli oratori nè dai pubblicisti giornalieri di ciascuno di quegli Stati; non è possibile, se mai, se non da quegli scrittori che rotti alla pratica ed allo studio della cosa pubblica ne sappiano raccorre i risultati in iscritti posati e meditati con mira alla patria intiera. Dico che questi soli hanno probabilità di fondare una politica permanente della nazione italiana, perchè non tengo per probabilità computabile, tengo per poco più che caso, quello che avvenisse mai d'un principe od uomo di Stato così grande insieme e così fortunato da vincere le discordie e le invidie da raccorre in una le diverse opinioni, le politiche parziali italiane.

Tolto un tal caso, un tal dono di Dio, che non si sprechi l'ufficio di fondare la futura politica patria, non può appartenere se non agli studii, agli scritti gravi, lungamente, virilmente apparecchiati e condotti; non può appartenere se non a voi, giovani scrittori italiani i quali venite su in età tanto più fortunata che non la nostra, i quali v'avete non solamente quella libertà di scrivere e pubblicare, quelle occasioni e quegli eccitamenti che non avemmo noi. ma uno scopo oramai determinato e magnifico, lo scopo di mantenere ed estendere la libertà e l'indipendenza. Non vi lasciate forse ingannare da vane speranze o vani timori, lusinghe d'ogni pigrizia, impedimenti ad ogni operare. Questa politica nazionale non ci è, ma ci può essere per opera virile di voi. Non ci è, posciachè si tituba ancora: ne' fatti, tra l'assolutismo e la libertà rappresentativa; e nell'opinione, tra la monarchia rappresentativa e le repubbliche rappresentativa o democratica o sociale o che so io; posciachè si dubita forse della stessa necessità dell'indipendenza, certo sui modi di acquistarla ed ordinarla. Ma ella può essere poi certamente. Non sono i compatrioti vostri più ottusi o men capaci di ragione degli altri po-

poli civili; sono, è vero, più appassionati nell'azione, più disavvezzi d'ogni politica, più nuovi alla rappresentativa: ma non vi lasciate sgomentare, tali difficoltà son di quelle che si vincono. Voi vincerete le passioni colla ragione. purchè vogliate ragionare, valendovi dei riposi che avvengono sempre tra le rivoluzioni; voi vincerete ogni ignoranza con gli studii vostri, purchè li sappiate fare e scrivere poi con sincerità, semplicità e virilità. Nè vi lasciate soverchiare, nemmeno dal sentimento (quantunque bello, in voi giovani principalmente) del rispetto ai maggiori. I vostri grandi avi, iniziatori di tutta la coltura e di gran parte della civiltà europea, scrissero secondo le opportunità e le possibilità di que' principii; non potevano scrivere secondo le possibilità e per le necessità de' vostri tempi progrediti e progredienti. I vostri avi più vicini e minori scrissero di ciò che potevano, e così non, o male, di politica, lungo i tre secoli di servitù. E i vostri padri poterono a stento abbozzare, accennare desiderii. Voi avete un dovere, un destino severo, ma magnifico; avete tutto da fare in materia di politica nazionale, avete un'opera meno da compiere che da fare o rifare tutta intiera; tutta l'opera politica della patria vostra, tutte le parti ond'ella si compone: spiegazioni del passato, esposizioni del presente, previsioni dell'avvenire, storia generale della patria, storie speciali de'diversi Stati e delle diverse età, politica generale e politiche speciali, statistiche od inventarii delle forze vive o morte della nazione, comparazione con quelle degli avversari, degli alleati, di tutti i compagni di civiltà; ed avete ad inventare perfino le forme, i mezzi, lo stile e la lingua a tutto ciò. Tutto ciò decadde ne' tre secoli, nè si può imitare da modelli più antichi, antiquati. Voi avete tutto a fare, voi siete nella più bella condizione che sia o possa essere al mondo, per uomini giovani forti e bramosi di servir la patria.

Quanto alla storia in particolare, io non vorrei cadere in quel vizio o pedanteria di esagerare l'importanza di quello studio a che abbia atteso ciascuno più specialmente. E quindi non aderirò a quel detto, che la storia non sia la gran maestra della vita pubblica agli uomini ed alle nazioni; più gran maestra agli uni e all'altre è la pratica senza dubbio. Ma dove manchi la buona pratica (e tale è il caso nostro pur troppo), la storia è pure il miglior aiuto,

il miglior fondamento che si possa avere ad una politica nazionale. Mal si fonda qualunque politica sulle più profonde considerazioni teoriche o filosofiche, ovvero sulle stesse condizioni naturali del paese o delle schiatte. A quel modo che non poche cose fatte di mano degli uomini, come le fortezze, le vie, i canali, i porti dimare e le grandi città diventano condizioni del paese non meno reali od importanti che le naturali, i monti, i fiumi o le marine; così i fatti de' maggiori lasciano tradizioni, memorie, nomi, glorie, addentellati, che son pur essi realità in mezzo a quelle de'fatti presenti. E la storia poi è il solo registro di tali realità; sola ella ricorda come si sien poste in opera or bene or male queste e tutte le altre realità naturali od artefatte, tutte le forze vive o morte della nazione; sola ella può giudicare quali esempi patrii sieno da imitare, quali da fuggire. Una nazione nuova senza storia (come l'americana) ha nel fondare la sua politica i vantaggi degli uomini nuovi; più operosità, più o sola preoccupazione avvenire, niun impaccio di diritti o pregiudizii passati. Ma una nazione vecchia, e che perciò abbia storia, ma non la sappia, non ha i vantaggi nè degli uomini nuovi nè degli antichi, ha tutti gli svantaggi degli uni e degli altri, orgogli con ignoranze, pregiudizii senza tradizioni, i vizii senza le virtù degli avi, impossibilità di rifare il passato, incapacità di farsi un avvenire. Non v'è rimedio; non si può uscire dalle condizioni del proprio essere; bisogna saper esser bene ciò che si è; chi ha un passato, debbe tenerne conto nel presente, se vuole apparecchiarsi un avvenire.

Ma io tronco questo discorso di un tempo che sì annunzia oramai sereno all'operosità italiana, per tornare alla mia oscurità. Fu già sogno di mia gioventù letteraria scrivere una storia generale di mia patria. Fu colpa mia non averlo adempiuto? Dio solo sa ciò che avrebbono potuto gli uomini. Ad ogni modo questo volume è misero resto di quel sogno. Sia tale almeno, che porti seco tutta quella utilità che può avere. Un ristretto come questo non può recare quegli esempi particolari che soli servono d'insegnamento alla vita pubblica degli uomini; ma raccogliendo in poco spazio e presentando così alla memoria ed all'attenzione altrui la vita intiera d'una nazione, può servire talora alla formazione della politica permanente dilei. Non aggiungo alla piccolezza del lavoro nè la miseria delle va-

nità personali, nè quella di troppa obbedienza alle supposte od anche alle buone regole. Se si trovi soverchio il mio discorrere per un Sommario, si muti questa parola sul titolo, e vi si ponga Discorsi. Ci sarà così almeno conceduto il discorrere.

Per servire al medesimo scopo, ho esteso e posto al passato il cenno ch'io faceva già degli anni non finiti allora dal 1814 al 1848; ed ho aggiunte alcune parole sugli anni presenti. — Debbo i miglioramenti tipografici, e quello principale dell'indice de'nomi, a' miei editori; e debbo al signor Reumont, tedesco caro all'Italia, alcune correzioni de' fatti storici: ne avrei potute far altre, se in questi anni in che si pensava a tutt'altro che libri, non avessi smarrite alcune simili note mandatemi da altri benevoli ed attenti leggitori. Se non fosse indiscrezione nuova, pregherei questi a rimandarmene, e chicchessia a mandarmene altre. S'intende sempre correzioni di fatti; chè quanto a' principii od opinioni è più difficile che mai ch'io ne muti nessuna.

Torino, 5 novembre 1850.

### PREFAZIONE DELL'AUTORE

ALLA TERZA EDIZIONE

(Losanna, Bonamici, 1846).

Il presente ristretto è stato scritto ad uso dell'Enciclopedia popolare che si viene stampando in questa città. Gentilmente richiestone, or fa l'anno, da quegli editori, io accettai molto volentieri l'incarico, l'occasione di raccogliere in uno e compendiare i varii studii della storia d'Italia che io era venuto facendo dal 1824 in qua. Ma il tempo, lo spazio or concedutimi erano brevissimi; e poi, quelle condizioni della pubblicità in Italia che ognun sa, sforzavano quegli editori, ed, accettato l'incarico, me stesso ad alcune soppressioni. E di queste, ed anche più di quella fretta, rimangono numerose tracce e nell'edizione dell'Enciclopedia, ed in quella staccatane e lasciata. salvo il sesto e l'errata, compiutamente conforme, affinchè ella fosse sofferta dove era sofferta la prima. Quindi io avea premura, lo confesso, di sottoporre a' miei compatrioti un'edizione compiuta, e quanto sapessi, nel medesimo tempo, corretta. - E tale è questa.

Ma a malgrado la nuova o totale elaborazione, niuno sa meglio di me quanto rimanga questo lavoro pieno di difetti; irreparabili gli uni come dipendenti dalla natura dell'opera o da mie forze inadeguate, più o meno correggibili gli altri. I quali ultimi poi possono essere di due sorta: errori e dimenticanze di fatti importanti, errori di giudizii, di opinioni.

Degli errori e delle dimenticanze di fatti, io desidero, io domando a' miei colti leggitori, di volermi donare quante più correzioni vengano loro vedute possibili, serbando la natura, l'estrema brevità dell'opera; e di donarmele privatamente o pubblicamente, in qualunque modo paia loro più opportuno e più comodo. Se mai con qualche lavoro precedente o col presente io mi sia acquistata la benevolenza di alcuni, io questi prego specialmente di essermi larghi di tale aiuto. Ed oso pur pregarne quegli stessi a cui lo scrittore rimanga indifferente, ma a cui tal non sia la storia di nostra patria, o l'uso che si può fare di essa. Finchè non avremo un grande e vero corpo di storia nazionale, da cui si faccia poi con più

١

facilità e più esattezza uno di que' ristretti destinati ad andar per le mani di tutti, o come si dice, un manuale, io non so se m'ingannino le mie speranze di scrittore, ma tal mi pare possa esser questo. Nè mi porrò a dire l'utilità che verrebbe da un tal manuale ben fatto: ma è appunto a far questo intanto il men cattivo possibile, ch'io domando l'aiuto de' compatrioti. E già il signor Predari, direttore dell' Enciclopedia, a cui debbo inoltre l'occasione di questo libro, e via via i signori Carlo Promis, Federico Sclopis, Luigi Cibrario, Roberto e Massimo d'Azeglio, Ricotti e Carena non mi negarono di tali aiuti; i quali io nomino ed a gratitudine ed a vanto, nè senza speranza di poter a questi aggiunger altri onorati nomi, quando che sia.

Quanto alle opinioni storiche e politiche, io so bene, che voglia o non voglia, me ne saran fatte critiche, più o meno moderate, più o meno cortesi, più o meno esatte, secondo la natura, l'educazioae e gli studii di ciascuno; e che l'ultime di queste potranno certo esser utili agli studiosi di nostra storia. Ma non paia superbia se aggiungo, che queste critiche, cioè in somma queste esposizioni delle opinioni altrui, potran difficilmente mutar le mie: siccome quelle che sono non solamente sincere, ma da lunghi anni concepite e quasi fattemi passar in sangue e dall'educazione ricevuta da un padre lungamente, onoratissimamante sperimentato ne' pubblici affari, e da quel poco di sperienza che potei acquistar io stesso dal 1808 al 1821, e dall'aver sofferto per essa poi, e dai non brevi studii fatti d'allora in poi. E mi si conceda aggiungere, che pochi uomini, anche dei paesi più liberi hanno al par di me quell'indipendenza d'opinioni che è somma forse di tutte, quella che viene a uno scrittore dall'aver poco a temere, nulla a sperare politicamente per sè. È vero, che, come ognun che scriva, io tengo in gran pregio, io desidero con ardore quel consenso di leggitori, quelle simpatia de' compatrioti che si chiama popolarità, e che è insieme sanzione di ciò che si è voluto far per la patria, e mezzo a servirla ulteriormente; ed è vero che quando io n'ebbi alcun cenno (da que' giovani italiani principalmente, nelle cui mani son per passare i destini della patria), mi venner dimenticate tutte quelle pene, che non son poche, dello scrivere in Italia, e dimenticate le risoluzioni di non scriver più. Ma appunto la popolarità mi parve sempre, come i pubblici ufficii, mezzo di potenza, mezzo di servire la patria, e non più; come scopo ultimo, nulla sono gli ufficii, nulla la popolarità. E quindi chi è ridotto a servir la patria « d'opere d'inchiostro » cioè d'opere di verità, se abbandoni scientemente questa la quale sola può giovare, per correr dietro alla popolarità, ei corre dietro a un mezzo senza scopo, a un nulla che porta a nulla. Ei mi fu detto già, che alcune opinioni mie non sono popolari in Italia. Tanto meglio dunque l'averle scritte: quando si scrive con vero e vivo convincimento, non si suole scriver ciò di che tutti sien già persuasi; si scrive appunto per far passare le proprie opinioni dalla minorità alla pluralità. E quest'è che da sovente più calore agli scritti della minorità! la brama di diventar pluralità colle ragioni. Il che poi, sol che si potessero far correr davvero e sufficientemente le ragioni, sarebbe forse più facile in Italia che altrove; perchè tra tutti i vizii, acquistati, ella serba indestruttibili, e prime forse del mondo, le sue facoltà, le sue virtù intellettuali.

Il desiderio di rimaner indipendente, non solamente da altrui, ma per così dir da me stesso, da ciò che possa esser in me men ragione che sentimento, mi fece fermarmi all'anno 1814. Già lungo tutta l'opera m'era paruto penosissimo quell'ufficio storico del giudicar brevemente tanti fatti, tanti uomini grandissimi; la brevità aggiugne inevitabilmente alla severità; le parole stringate e tronche prendono naturalmente aspetto di assolute, aspre, superbe. E già, appressandomi ai tempi nostri, mi si era raddoppiata tal pena. Ma ei mi sarebbe riuscito intollerabile così giudicare gli uomini viventi, e a me non ignoti nè per benefizio nè per ingiuria. Io mostrai in altro scritto non aver ripugnanza, non timor forse al discorrere delle cose presenti; ma appunto ne discorsi là distesamente, e prendendo agio a quelle eccezioni e spiegazioni, che sole fan tollerabile un tal discorso alla coscienza di uno scrittore. E fu detto già, doversi ai morti non più che la verità, mai ai vivi anche riguardi. Ma io non so fino a qual punto sia giusta tal distinzione; parendomi che a morti e vivi si debbano verità e riguardi: salvo un solo di più ai vivi, quello di lasciarli finir la lor vita prima di giudicarli definitivamente e assolutamente. Iddio stesso fa così: finchè dura lo stato di prova, ei lascia a tutti di poter giustificare e ricomprar le opere fatte colle fattibili : non tronchiamo a nessuno il tempo conceduto da Dio. - Del resto, l'aver appunto parlato del tempo presente in altro studio mio, m'era nuova ragione di non parlarne qui. Io desidero che il presente studio rimanga introduzione o compimento a quello.

Finalmente, parrà forse ad alcuni che un semplice sommario avrebbe potuto e dovuto scriversi sciolto da qualunque opinione, e che così scritto avrebbe potuto durar utile più a lungo. Ma prima, ei mi parve sempre materialmente impossibile scriver una storia, un compendio o una stessa tavola cronologica, senza esprimere più o meno le proprie opinioni: chi si vanta di così fare, nol fa all'opera; e per applicar qui un modo di dire napoleonico, le opinioni si scopron fin dietro alle date ed alle virgole. E poi, elle mi paiono forse più necessarie e più utili ad esprimersi in un compendio che in una storia distesa; più necessarie, perchè quanto meno si scende ai particolari, tanto più diventa indispensabile spiegar i fatti con quelle esposizioni generali, che insomma sono esposizioni di opinioni; più utili, perchè quanto più si accumulano e si ravvicinano fatti a fatti, tanto più ne risultano a vicenda spiegate e quasi commentate le opinioni. E così, per vero dire, veggo essere stato fatto da Bossuet, da Hainault, que' modelli de' compendiatori, ed anche da Mignet e Zschokke a' nostri dì. Che anzi, perchè non dirlo? Non che vergognarmene, io me ne vanto: un compendio destinato non agli eruditi, non ai letterati, ma ai semplici colti, e così ai più numerosi e più pratici uomini d'una nazione, porge un'ottima occasione a persuadere i compatrioti, una di quelle occasioni che non si lasciano sfuggire da nessuno sinceramente convinto delle proprie opinioni, e caldo quindi a promuoverle. E quanto al durare o non durare, io temo che duri pur troppo lungamente opportuno l'inculcare nelle menti e nei cuori italiani quel principio d'indipendenza che è il nucleo, il substrato di tutte le mie opinioni storiche o politiche. E venga pur il tempo che non si tratti più d'acquistare ma solamente di applicare quel principio, quella fortuna, quella virtu. Non che invecchiare, io credo che ella sarà allora ringiovenita, più cara a tutti, ed io la veggo aver così ispirate le migliori storie delle più indipendenti nazioni del mondo. Del resto, porti pur questo libretto le tracce del tempo suo: è destino di ben altri e maggiori, e le storie specialmente (se ne persuadano i leggitori, scrittori, critici e governi), o bisogna spegnerle del tutto, o lasciarle ritrarre insieme e i tempi di che elle scrivono, e quelli in cui elle furono scritte.

Torino, 16 novembre 1846.

## SOMMARIO DELLA STORIA D'ITALIA

#### LIBRO PRIMO

Età prima: de' popoli Primitivi.

(Anno 2600 circa - 390 av. G. C.)

1. I Tirreni. - Gli antichi, ed alcuni moderni, credettero i popoli primitivi nati sul suolo in varie parti della terra; ma le scienze fisiologiche, le filologiche e le storiche progredite non concedono tali origini moltiplici; ne ammettono una sola, dall'Asia media tra l'Indo e l'Eufrate, e da una famiglia cresciuta in tre schiatte, Semiti, Camiti e Giapetici. - L'Europa, salve poche e piccole eccezioni, fu tutta dei Giapetici, I primi stanziativi furono, secondo tutte le apparenze, i Javani, Jaoni' o Joni; i quali popolarono ciò che chiamiam Grecia e i paesi all'intorno, e diedero nome di Jonio al mare ulteriore. - I secondi furono probabilmente i Tiraseni, Tirseni, Raseni, o Tirreni, i quali occuparono ciò che chiamiamo Italia, e diedero similmente il nome di Tirreno al mare ulteriore ad essi. Vennero dalla punta dell'Asia Minore, dall'ultime falde del Tauro, da quelle regioni che si chiamaron poi Lidia; come risulta da tutte le tradizioni italiche, duranti a' tempi ancora di Tacito. Dimoraron e dieder nomi in Tracia: stanziarono nella nostra penisola; e par che vi si dividessero in tre parti principali: i Taurisci o montanari a settentrione, di qua e forse di là del nuovo Tauro, cioè dell'Alpi nostre: i Tusci od Etrusci in mezzo: gli Osci a mezzodì. E, fosser parte della medesima grande schiatta, o solamente compagni della medesima migrazione, par che insieme o poco appresso venissero i Veneti, e stanziassero nei paesi detti poi Venezia ed Illiria. - Perchè poi da queste regioni si sparsero a settentrione molte genti dette già Veneti, Illirici, Pannoni, Sarmati, e poi Tzechi, Lechi e Russi, ed ora comprese tutte sotto il nome di Slavi; e perchè, s'io non m'inganno, alcuni segni di consanguineità rimangono tra le lingue slave ed italiche; perciò io crederei comune pure alle due schiatte l'origine Tirasena. Ma

è semplice congettura.

2. Gli Iberici. — Migrarono parimente nella penisola e nell'isole nostre, gli Iberici e i Kettim, Kelti o Celti; due popoli ch'io crederei staccati dalla famiglia de' Javani. Gli Iberici (che nominiam così per non entrar in lunga discussione sul nome loro primitivo), giunti alla nostra penisola, si divisero; e gli Iberi propriamente detti progredirono oltre alle bocche del Rodano ed alla penisola detta poi Iberia da essi, mentre gli altri rimasero da noi. Questi si suddivisero poi, nominandosi Ligi o Liguri all'occidente di nostra penisola sulle bocche del Rodano fin oltre i Pirenei, e probabilmente anche nell'isole di Corsica e di Sardegna; Vituli, Viteli, od Itali in mezzo; Siculi, Siceli e Sicani, nel mezzodì e nell'isola detta da essi Sicania o Sicilia; nella quale, come nell'altre isole, tutti questi si sovrappossero a' Ciclopi, Lestrigoni ed altre genti fenicie, camitiche o semiliche. Ma tutti questi Iberici par che fossero men numerosi che non i Tirreni; e certo non occuparono definitamente se non la metà occidentale della penisola, sia che ne cacciassero i Tirreni, o che si sovrapponessero ad essi e li signoreggiassero.

3. I Celti-Umbri. — Della migrazione celtica io crederei che ella si dividesse prima di giugnere a noi in due grandi flumane, di là e di qua dell'Alpi. La sottentrionale risalì il Danubio, e stanziò intorno ad esso; finchè spinta innanzi dai Dod, Toth, Deudch, Teutch o Teutoni, passò il Reno ed occupò la gran regione detta da essi Celtica, da qualche gente di essi Gallia, e l'altra detta Britannia. La migrazione meridionale e minore dei Celti Umbri entrò nella nostra penisola e si sovrappose a' Tirreni in tutta la parte orientale della nostra penisola dall'Alpi più o meno fino al Metauro; onde ella fece una punta tra gli Appennini lungo l'Ombrone, fino al mar Tirreno. Ed essa pure vi si suddivise in tre: gl'Isumbri od Insubri sul Po; i Vilumbri alla marina; gli Olumbri tra l'Appennino. Nè faccia specie questa divisione in tre, così costante tra' popoli italici: si ritrova in ben altri; in quasi tutti

quelli del globo, principalmente nei Giapetici.

4. Tempo ordine di queste tre immigrazioni primarie (anni 2600 circa - 1600 circa). — Tuttociò nel millenio dall'anno 2600 al 1600, approssimativamente. La prima di quest'epoche ci è data con gran probabilità dal trovar incontrastabilmente

popolate già allora non soltanto l'Egitto e l'India più vicine. ma anche la Cina più discosta che non le terre nostre dalla culla comune; la seconda con più certezza, dal trovar allora incontrastabili qui tutte tre le grandi schiatte e le suddivisioni accennate. - Più dubbio può rimanere sull'ordine delle tre immigrazione Tirrena, Iberica, Umbra. Ma i Tirreni si trovan dappertutto, gli Iberici nella metà più lontana dal punto d'arrivo, gli Umbri più vicini, e i Tirreni sparsi, soggetti tra gl'Iberici e gli Umbri, ondechè par probabile l'ordine detto: venuti primi i Tirreni; poi gl'Iberici e gli Umbri insieme. ovvero secondi gli Iberici e terzi gli Umbri. Ad ogni modo, queste tre immigrazioni precedettero senza dubbio le altre, si trovano stanziate quando avvennero l'altre, e si possono

quindi dir primarie,

5. I Pelasai: immigrazioni secondarie (1600 c.-1150 c.). Durante quel millenio (intorno al 1900) una serie d'immigrazioni marittime succedettersi in Grecia, e furono secondo ogni probabilità principalmente di Semiti. Venner cacciati probabilmente d'Egitto, di Palestina, o Fenicia; e col nome di Pelasgi o Phalesgi, che in lor lingua suonava dispersi o raminghi, si sovrapposero colà ai Jonii primitivi, occuparono e nomaron da essi Pelasgia la penisola meridionale, salirono alla media, ed in Tessaglia. Regnarono, guerreggiarono, sacerdotarono, incivilirono dapertutto. De' Jonii vinti, parte migrarono probabilmente, e son forse quelli veduti; parte rimasero, o sudditi, o rifuggiti a' monti, e furono gli Elisi o Elleni, Ridiscesero questi, o si si sollevarono guidati da Deucalione ed altri eroi: e combattuta una lunga guerra d'indipendenza. di cui l'ultima gran fazione fu la distruzione della pelasgica Troia intorno al 1150, cacciarono dal suolo patrio gli stranieri Pelasgi, ridotti così a nuovo errare. - 1 più e principali di questi cacciati migrarono via via nella nostra penisola. La storia n'è chiara da molte tradizioni; precipuamente da quelle raccolte da Dionisio d'Alicarnasso, scrittore screditato già da alcuni moderni, riposto in onore da parecchi contemporanei nostri. Egli distingue le migrazioni, le narra con particolari, ne cita e discute i fonti, le date; niuna critica sana lo può rigettare. - La 1º invasione venne dunque intorno al 1600; approdò al seno de' Peucezii, passò all'opposto dagli Enotrii (genti sicule probabilmente), s'estese, salì su per la peni-. sola fra altre genti sicule, itale, osche e tusche fino intorno a Rieti, - La 2º scese alla bocca meridionale del Po, a Spina, vi stanziò in parte e fu distrutta, e parte penetrò fra gli Umbri, gl'Itali e i Tusci a raggiugnere i consanguinei. Allora là intorno a Rieti (in quelle regioni dov'era stato probabilmente il centro degli Itali, dove fu poi certamente quello della gran sollevazione italica contro ai Romani, dove restano anche oggidì i nomi dell'umbilico d'Italia, del gran sasso d'Italia) fu il centro della potenza pelasgica. Di là raggiarono, occupando e fortificando città e castella; là abbondano anche oggi le rovine di lor mura militari, simili alle pelasghiche di Grecia nella costruzione o nel nome (Argos, Acros, Arw). I Siculi furono rigettati a raggiungere i consanguinei in Sicania o Sicilia; gli Itali, gli Osci, i Tusci, dispersi a' monti

o soggiogati, come gli Elleni nell'altra penisola.

6. Continua. — E come gli Elleni, essi ricacciaron poi quegli stranieri. Perciocchè l'ira degli Dei, dice Dionisio, l'ira del servaggio, diremo noi, sollevò tutti i nostri popoli primarii contra a questi secondarii: l'unità del servaggio li riuni in una impresa d'indipendenza, simile all'ellenica, prima dell'italiche. E forse fin d'allora crebbe il santo nome d'Italia, estendendosi dalla gente prima, o più ardita nell'impresa, alle seguaci. Ad ogni modo questa cominciò e finì in poco più d'una generazione, intorno al tempo dell'assedio di Troia (1150 c.). I Pelasgi, ricacciati al mare per la terza o quarta volta (dall'Egitto, dalla Palestina, dalla Ellenia ed or dalla Tirrenia od Italia), si dispersero per l'ultima volta, ora pirateggiando, or rifuggendo in varii luoghi del continente e delle isole elleniche, e fino in Tracia, dove alcuni pochi serbarono gran tempo lor lingua trovata barbara da Erodoto. Forse alcuni ne rimasero nell'Italia o penisola inferiore. Ma furono pochi per certo: ondechè di tanti sangui fin d'allora rimescolati nell'italico, non rimase certamente se non a stille il pelasgico. Rimasero, sì, comuni co' Pelasgo-Ellenici molte parole e numi, riti, costumi e simboli, e stili di belle arti.

7. Magno-Greci; immigrazioni terziarie (a. 1150 c. -600 c.).

— Oltrechè, fosse per finir di cacciar di qua come da Troia gli odiati Pelasgi, o fosse per imitarli a sottentrar loro dopo che furono cacciati, ad ogni modo gli Elleni essi pure migrarono ripetutamente in Italia. — Le prime migrazioni elleniche si confondono colle ultime pelasgiche, in guisa da non potersi chiaramente distinguere. Pelasgiche od elleniche furono quelle di Evandro e di Pallante alle bocche del Tevere. — Ellenica forse quella di Ercole (eroe, mito, simbolo, a pa-

rer mio, dappertutto della lotta ellenica contro a' Pelasgi), il quale dicesi approdato prima ai Liguri, poi a quel medesimo Tevere. — Pelasgico Troiana certamente quella di Antenore alle foci del Po, e quella di Enea che fu terza sul Tevere. - Ed Elleniche poi quelle posteriori e molteplici, per cui furono fondate le colonie di Taranto, Crotona, Sibari, Turio, Locri, Reggio, Cuma, Partenope e parecchie altre sulle due marine meridionali; e Siracusa, Girgenti, Messina, Selinunte ed altre in Sicilia: Cagliari in Sardegna: Aleria in Corsica. — Tutti insieme poi questi Elleni chiamaronsi Greci, un nome che dicesi significasse Antichi, e fu forse preso dagli Elleni ad accennare la priorità di loro schiatta su quella de' Pelasgi negli stanziamenti comuni. Perchè poi i nostri si dicessero, a differenza degli altri, Magno-Greci, parmi difficile a risapere; essendo certamente men numerosi essi, e men lati questi loro stanziamenti occidentali, che non gli originarii nella Grecia propriamente detta. Ad ogni-modo, religioni, costituzioni, dapprima regie, repubblicane poi, costumi, lingua ed arti. tutta la civiltà e tutta la cultura, furono comuni alla madre patria ed alle colonie, alla Grecia e alla Magna-Grecia,

8. I popoli Itali, Etrusci ed altri contemporanei (1150 c. -600 c.). — Ma questi Magno-Greci non occupavano forse tutte le marine, nè certo l'interno delle nostre regioni meridionali. Ivi duravano gli Itali principalmente, venutivi dalla media penisola, e sottentrativi già, poco prima o poco dopo della cacciata de' Pelasgi, a' Siculi loro fratelli, quando passarono allora in Sicilia. E duravano, pur risorte dopo quella cacciata, parecchie genti osche, ed altre dette Latini, Sabini, Sanniti, Marsi, Peligni, Campani ecc.; de' quali sarà forse sempre impossibile determinare se appartenessero a questa o quella delle schiatte primarie, secondarie, od anche terziarie, o se e come si componessero di parecchie. Ad ogni modo, tutte insieme possono considerarsi come membri di una civiltà e coltura intermediaria tra la Magno-Greca a mezzodì, e l'Etrusca a settentrione. Perciocchè gli Etrusci furono il popolo principale risorto dopo i Pelasgi. Liberati a un tempo e da questi cacciati al mare, e dagl'Itali cacciati, o progrediti da sè al mezzodì, rinnovarono la potenza Tirrena. Furono ristretti dapprima tra il Tevere, la Macra e l'Appennino; tra i popoli testè nomati a mezzodì, i Liguri a settentrione-ponente, gli Umbri a settentrione e levante; poco più che la Toscana presente. Dodici città principali vi ebbero, ma molte

altre pure, regnate ciascuna probabilmente da un principe chiamato Lucumone, governate inoltre da un'aristocrazia di nobili chiamati Lars, confederate certamente tutte tra sè. Niuna colonia straniera niun'altra gente dominante tramezzo. Quindi indipendenza compiuta, tranquillità almeno esterna, e commerci, marineria, arti, culti splendidi, civiltà e colture, o eguali o poco minori dell'Elleniche. E in breve, allargamenti, conquiste. Condusser guerre secolari contro agli Umbri; e il risultato fu un'Etruria nuova, stabilita nell'Insubria tra l'Appennino, le Alpi e quel mare che appunto allora, da Adria una di lor colonie, fu detto Adriatico. Ivi pure dodici città principali; e i medesimi ordini civili, i medesimi splendori di coltura. Ancora, pare che a mezzodi si estendessero intorno al Liri, e v'avessero altre città; ma se queste fossero propriamente Etrusche, o solamente consanguinee Tirrene-Osche, sara forse impossibile determinarsi mai, anche in istudii più speciali. - Ad ogni modo, dall'Alpi al mezzodi della penisola era risorta la potenza, cresciuta la civiltà e la coltura degli antichi Tirreni; ma erasi concentrata dalla nazione intiera nella gente Etrusca. E le fecevan quasi corona all'intorno, i Liguri alla marina oggi ancora nomata da essi, e sull'alto Po nelle sedi degli antichi Taurisci mescolati forse con essi e detti allora Taurini; i Veneti sull'alto Adriatico; gli Umbri ridotti forse fin d'allora a ciò che ancor si chiama Umbria; le genti Italo-Osche, e i Magno-Greci a mezzodì. Queste furono le condizioni de' nostri padri, per li quattro secoli e mezzo dopo la cacciata de' Pelasgi.

9. I Galli; immigrazioni quaternarie (600 c. - 391). — Ma fin dal secolo VI; av. G. C. s'era raccolto in Asia un altro di que' nembi di genti, che precipitaron di là per tanti altri secoli ancora sull'Europa. Un gran rimescolìo, una gran contesa ribolliva in tutto il Settentrione dalle fonti dell'Indo fino alle bocche del Danubio, tra le genti dette Gog e Magog. Geti e Massageti o più modernamente Sciti, e quelle dette Gomer, Kimri, Cimbri o Cimmerii. Le prime, più orientali, cacciarono e spinsero le seconde in Europa. Queste, i Kimri, inondarono Germania, Gallia e fin l'ultima Britannia, or confondendosi, or frammettendosi tra le antiche schiatte teutoniche e galliche. La Gallia par che rimanesse divisa diagonalmente tra i Kimri a nord-ovest e i Galli a sud-est verso noi. Ivi compressi, travasarono questi nella nostra penisola, con immigrazioni successive, le quali, tutte insieme e rispetto a noi.

diremo quaternarie. Cinque furono principali. — La 1a sotto Belloveso scese pel Monginevra, soggiegò i Liguri Taurini, entrò, passando il Ticino, nell'Etruria nuova; e ritrovativi gli antichi consanguinei, restituì forse ad essi la libertà, e il nome d'Insubria, e fondò in mezzo Milano (forse Mid-land o Mid-lawn), una grande e principal città. — La 2º sotto Elitovio raggiunse la prima, compiè la conquista della manca del Po fino a' Veneti, e fondò Brescia e Verona. — La 3º mista di Galli e Liguri scese per l'Alpi Marittime, e, rimasta a destra del Ticino, stanziò in Piemonte. - La 4º mista di Galli e Kimri scese per l'Alpi Pennine, occupò i piani tra il Po e l'Appennino, e stanziò principalmente nell'Etrusca Felsina, nomata quindi Bologna da' Boi; una di quelle genti. - La 5ª si diffuse tra gli Umbri dell'Adriatico, e, passando gli Appennini, piantò, e da' Senoni nomò Siena in grembo alla stessa antica Etruria, Tuttociò dal 587 al 521: e la durata, la moltiplicità di queste invasioni, sembrano accennare una lunga e forte difesa degli Etrusci, e così non esser questi troppo decaduti lungo i secoli di lor fortuna; che è vanto raro nell'antichità, quando la somma fortuna soleva esser seguita dappresso dalla corruzione. — E tanto più, che, anche così ridotti a men che lor sedi antiche, gli Etrusci durarono senza più scemare, che si sappia, altri 130 anni. Non che fosser salvi del tutto dalle scorrerie galliche, le quali pur vennero estendendosi giù per l'Adriatico sino a' Magno-Greci; ma nè Greci, nè Etrusci, nè Itali Osci o Latini, non par che fossero più cacciati da niuna lor sede notevole durante tutto questo tempo. - Finalmente nel 391, o fosse una di queste scorrerie, od una di quelle inimicizie consuete pur troppo in Italia tra vicini, ad ogni modo i Galli Senoni vennero ad assediar Chiusi, Questa città antichissima e delle principali etrusche ricorse. non più a' consanguinei oramai impotenti, bensì ad una città vicina ma straniera, anzi nemica degli Etrusci, ed ultimamente salita in fortuna ed orgoglio per la conquista di due città etrusche, Fulerio e Vejo. La città così invocata accettò la protezione, mandò ambasciadori a' Galli tre giovani patrizii suoi; i quali, tentato invano di trattare, combatterono per li nuovi alleati. E i Galli, orgogliosi anch'essi, lasciata la conquista minore, si rivolsero alla maggiore, convocando compatrioti da tutta la Gallia Cisalpina.

10. Roma (754-390). — Quell'animosa città si chiamava Roma. Sedeva, in un angolo tra il Tevere e l'Aniene, su un

suolo che era stato anticamente de' Siculi, poi triplice confine degli Etrusci, de' Sabini e de' Latini. Era stata fondata, o forse rifondata, l'anno 754 da Romolo, che le diede o forse ne prese il nome; e, fatta asilo, mercato di quelle tre genti diverse, antichi Tirreni i primi, Iberici Itali probabilmente i secondi, e mistura d'Itali, di Pelasgi e d'Elleni i terzi; aveva raccolti abitatori da tutte tre. Ma da' Latini principalmente ella professò tener suoi fondatori, sue origini, sua lingua; la confederazione de' Latini fu quella a cui prima ella fu addetta e si fece capo. Poi s'era ampliata, popolata, arricchita ed afforzata a spese degli altri due vicini, Sabini ed Etrusci; ma così lentamente, che dopo tre secoli e mezzo le due recenti conquiste di Falerio e di Vejo erano le maggiori che ella avesse mai fatte: e l'ultima era pure a un 10 miglia dalla città. --Del resto, regnata già come tutte le altre città d'Italia e di Etruria od anzi della penisola, od anzi come tutte le genti primitive stanziate od erranti, cioè retta da un principe, da un senato di patrizii e da un'adunanza popolare, aveva (secondo le tradizioni) obbedito così a sette re: Romolo (754-717), Numa Pompilio (717-679), Tullo Ostilio (679-640), Anco Marzio (640-617), Tarquinio Prisco (617-578), Servio Tullio 578-534), e Tarquinio Superbo (554-509). Quindi, cacciato l'ultimo nell'anno 509, era passata a governo repubblicano quasi a un tempo che le città elleniche; una contemporaneità molto notevole, e che mostra, questa rivoluzione antichissima dai principati alle repubbliche essersi estesa serneggiando di regione in regione, a modo di molte moderne. Del resto, queste rivoluzioni in generale, e la romana in particolare, fecero poco più che mutare il sommo magistrato, già unico ed ereditario od a vita secondo le occorrenze, in parecchi elettivi ed a tempo; serbando le gerontie o senati e le assemblee popolari, l'aristocrazia e la democrazia. In Roma i sommi magistrati fecersi annui, e chiamaronsi consoli; e continuò a preponderare il senato, l'aristocrazia. La quale poi fu fortissima od anche superba in quest'occasione, contro ai Galli. Non che dare i giovani ambasciadori, i Fabii, chiesti a vittime, li fece capi al proprio esercito. Ma vinto questo all'Allia, fu occupata la città di Roma. Molti patrizii vi si fecero uccidere, dicesi, sulle lor sedie curuli : altri racchiudersi nella ròcca ad arx del Campidoglio, e vi durarono assediati sette mesi: altri si raccolsero fuori in Vejo, la nuova conquista: altri intorno a Furio Camillo che n'era stato il conquistatore.

e che, invidiato poi, traeva l'esilio in Ardea. E Camillo (il più grande forse fra le migliaia d'esuli italiani) guerreggiò dapprima per gli Ardeati; poi, fatto dittatore, per la ingrata patria, contro agli stranieri; poi, quando gli assediati del Campidoglio ebber patteggiato co' Galli, e se ne furon liberati a peso d'oro e d'umiltà, egli il dittatore annullò il patto, ed inseguì e sconfisse i vincitori predoni, e li ricacciò, per allora, a lor sedi. - Così l'aristocrazia, conservatrice di natura sua, conservando la patria nei pericoli estremi di guerra, mostrossi degna di conservarne il governo in pace. E così Roma arrestò per sempre l'invasione streniera a' limiti di quella che allora si chiamava Italia; così ella si pose a capo della guerra d'indipendenza, così ella salì a potenza, dapprima su quell'Italia, poscia a poco a poco su tutta la penisola; e contemporaneamente su quasi tutta l'Europa, e molta Asia e molta Africa, tutto il gran cerchio del Mediterraneo. Potenza ammirabilmente originata e meritata.

11. Religioni. — Perciò qui dove incominciò Roma a mutare e fermare le condizioni politiche della nostra patria, noi terminiamo l'età dei nostri popoli vaganti e primitivi. Dei quali diremo intanto quali sieno state le condizioni religiose, civili e di coltura. - E primamente, non soltanto la storia sacra ma anche tutte le profane mostrano che tutte le religioni incominciarono dal monoteismo, dall'adorazione d'un solo Dio. Ma in breve caddesi per corruzione nel politeismo moltiplicaronsi gli dei in varii modi. Fecesi un Dio diverso di ogni diverso nome di Dio, il Signore, il Creatore, il Santo, il Giusto, ecc.; deificaronsi le grandi potenze della natura, l'Aria, il Fuoco, il Sole altri astri, il Cielo, la Terra; e deificaronsi i padri delle grandi schiatte e delle genti. Poi si cadde più giù, nell'idolatria, nell'adorazione delle immagini, dei simboli di tutti quegli Iddii moltiplicati: e si precipitò finalmente nell'eccesso di quest'eccesso stesso, nel feticismo. -Questa serie di corruzioni o regressi primitivi è tutta contraria a quella dei progressi o perfezionamenti delle religioni primitive, che fu idea di alcuni filosofi recenti. Ma io confido al presente e vero progresso delle scienze storiche, mitiche, filologiche e filosofiche, le quali giudicheranno, od han già giudicato, quale delle due serie sia più, od anzi sia sola consentanea ai fatti ed alle ragioni, ai nomi, alle genealogie, agli atti di tutti questi Iddii, ed all'umana natura. - Del resto, ognuna delle tre grandi schiatte, Semiti, Chamiti e Giapetici,

ebbe suoi modi particolari di corruzioni. I Semiti, anche gli erranti, sarbarono più a lungo il monoteismo, aggiunsero meno numi al Signore primitivo Adonai, Adone. I Chamiti al lor Signor sommo Baal, Belo, aggiunsero antichissimamente il Sole, il Fuoco; e gli Egizii in particolare idearono essi tutta quella genealogia, quella famiglia d'Iddii, che i Pelasgi recarono poi di là e volgarizzarono tra' popoli elleni, tirreni ed italici; e i Giapetici, più scostatisi dalla culla, più varanti, più moltiplicati, si scostarono anche più dalla religione primitiva; non serbarono a lungo o almeno non ci tramandarano niun nome loro del Signor Sommo (se tal non sia forse quello di Brahama); fecero loro Dio sommo il Cielo, o il Signor del Cielo, Thien alla Cina, Zeus in Grecia, Saturno forse in Italia. Che questi fosse tra' nostri maggiori Iddio sommo prima che Zeus o Jupiter, sembra accennato dal mito che l'ultimo togliesse al primo lo scettro degli Iddii, e dal nome di Saturnia dato già alla patria nostra. Ancora, fu certamente dio speciale, nazionale de' nostri maggiori, quel Giano, che non si ritrova in niun'altra mitologia, e il cui nome è così simile a quello di Javan, che non parmi da dubitare essersi così adottato lo stipite comune delle due schiatte primitive degli Iberici e dei Celti; e parmi confermata tal congettura dalla doppia faccia di quel Dio, e dal tempio a lui innalzato dai Romani sul limite degli uni e degli altri, e dail'aprirsi e chiudersi di esso secondo che era guerra o pace. - Ad ogni modo sopraggiunti nella penisola nostra, come già nell'ellenica, i Pelasgi, e diffusivi parimente lor numi e lor culti, ne risultò in Etruria e in tutta la bassa penisola una religione così simile alla greca, che tradotti i nomi delle divinita dall'une lingue nell'altre, le due religioni apparvero identiche; e che qua come là s'ebbe quella medesima famiglia di Saturno, Giove, Giunone, Apollo, Diana, Minerva, Venere, Vulcano e via via tutti quegli Dei moltiplici, che furono illustrati poi dai poeti delle due nazioni. E l'Etruria, stata sede principale dei Pelasgi, serbò così nome, vanto ed ufficio di nazione sacerdotale sopra l'altre nostre.

12. Condizioni politiche. — Delle condizioni politiche di tutte queste nostre genti antichissime, molto si scrisse, poco rimane certo. Evidentemente le prime genti immigrate, Tirrene, Iberiche ed Umbre, furon nomadi sino intorno alla cacciata dei Pelasgi all'epoca di Troia (1150); perciocchè di quel tempo ancora sono e la traslazione de' Siculi, dal mezzodi della

penisola in Sicilia, narrata da Dionisio, e quella degli Itali, che presero il luogo lasciato da' Siculi, Ed anche i Pelasgi errarono molto, tra noi come in Grecia e dapertutto; ma poco numerosi certamente (come venuti dal mare), il loro errare e stanziare fu meno da genti nomadi che da venturieri quasi feudali, quali vedremo molti secoli appresso i Normanni nelle medesime regioni. Gli stanziamenti ellenici poi, furono colonie e non più: e conquiste quelle degli Etrusci nell'Insubria; ma di nuovo immigrazioni vere ed ultime quelle de' Galli nel sesto secolo. - Fin da' Pelasgi, e tanto più dopo, vedesi la civitas (di cui ciò che chiamiam noi città, non era se non il centro), cioè lo stanziamento d'ogni gente o tribù, aver costituito uno Stato un'unità politica per sè; come in Grecia, del resto, od anzi come in tutto l'Occidente. Bensì, le diverse genti e città d'ogni schiatta o nazione rimasero certamente confederate tra sè; ed in confederazioni si riunirono pure le ciuà che si vennero innalzando di genti raccogliticce e diverse. Sono evidenti nelle storie la confederazione Etrusca. l'Umbra, la Latina, la Sabina, la Sannite e parecchie altre. Ed evidenti in ciascuna di quelle città, dapprima quella costituzione che accennammo delle città etrusche e di Roma. il principato temperato d'aristocrazia e democrazia; e poi la mutazione sorvenuta dal principato alle repubbliche similmente miste. Il fatto sta che la prima di tali costituzioni, la quale riunisce e contempera tutti tre i poteri politici naturali o possibili, il poter d'uno, quel de' grandi e quel di tutti, fu forse la più antica, certo la più consueta in tutte le età e tutte le regioni del globo: tanto che chi ne faccia il conto regione per regione o tutte insieme, troverà essere stati retti gli uomini più sovente sotto tal forma del principato temperato, che non sotto quella del principato assoluto senza quel moderame, o della repubblica senza principato, prese insieme. E sarebbe ragione di chiamar normale, naturale quella forma mista dei tre poteri: e di tornarvi quanto prima da chi non l'abbia, e tenervisi fermi quanto più si possa da chi l'abbia. - Del resto, sembra questa nostra Italia primitiva essere stata . ricchissima di città, di popolazioni, di biade, d'armenti, d'industrie e di commerci, di navigazioni. I Tirreni in generale, gli Etrusci principalmente, furono potentissimi, rimasero famosi in mare; e di Roma, tuttavia cittaduzza latina, sopravive un trattato di commercio dell'anno 508 con Cartagine. Che anzi, la potenza di questa non sembra esser diventata

preponderante nel Mediterraneo, se non appunto quando cadde l'etrusca; e la rivalità che siam per vedere di Roma con Cartagine non fu probabilmente se non retaggio tramandatole dalla Etruria.

13. Colture. - Da quanto venimmo esponendo delle tre prime e principali schiatte popolatrici della nostra penisola, si può dedurre, che tre famiglie di lingue dovettero nascerne; la Tirrena degli Etruschi ed Osci; l'Iberica dei Liguri, Siculi ed Itali; e la Celto-Umbra; diversissima la prima dalle due ultime, più simili probabilmente queste tra sè, come Javaniche amendue. Certo, non pochi fatti confermano tal deduzione. La lingua etrusca si trova così diversa da ogni altra nostra o straniera, che resiste finora a qualunque interpretazione : leggesi, ma non s'intende ne' monumenti. All'incontro la lingua latina, che venne senza dubbio principalmente da' Siculi ed ltali, padri aborigeni de' Latini, sembra per l'una parte aver grandi somiglianze colla vicina umbra che si trova sulle Tavole Eugubine; e dall'altra colle antiche lingue dell'Iberia. come si scorge dal trovarsi là e qua molti nomi simili od anzi identici di città; ed anche da ciò, che, quando la lingua latina fu piantata poi in tutta Europa dalle conquiste romane. niun'altra delle nazioni conquistate la prese così facilmente. la coltivò così elegantemente, la serbò tra i Barbari posteriori così costantemente, come la nazione Iberica; tantochè, se parecchie lingue moderne paion figlie della latina antica, e sorelle della italiana moderna, questa e la spagnuola pajon gemelle. Del resto, e la lingua etrusca e la latina preser probabilmente molte parole dalla pelasgica, e non poche certamente dall'ellenica. E tutte quattro e l'umbra ancor si scrisser poi con caratteri poco diversi da quelli Pelasgici che furon portati di Fenicia in Europa da Cadmo o quali che siensi altri di que' marittimi erranti. - Del resto, di nessuna di quelle lingue non ci rimangono monumenti letterarii (se tali non voglian dirsi le dette Tavole Eugubine), e nemmen nomi di scrittori; grande argomento a credere che fu poca la coltura letteraria di quelle lingue antichissime. I grandi monumenti delle lettere sogliono sopravivere alle nazioni e far sopravivere le lingue: i nomi de' grand'uomini sopravivono alle lingue stesse; e se ne fossero stati, specialmente tra gli Etrusci, essi sarebbero rimasti illustri tra' Romani; così vicini di luogo e di tempo. Il fatto sta che furono molto più antichi (senza contare i nostri scrittori sacri antichissimi di tutti)

Valmichi, Omero, Esiodo e parecchi altri di cui restano i nomi e gli scritti: e che della nostra stessa patria, della Magna Grecia, restano, se non monumenti, almeno nomi d'uomini famosi in lettere e scienze, famosissimo fra tutti quello di Pitagora. Nato in Samo, ma venuto in Magna Grecia, vi fu intorno al 500 legislatore di parecchie città e gran filosofo, matematico, fisico, metafisico e morale, ed origine delle due scuole dette Italica ed Eleatica. — All'incontro ci abbondano i monumenti delle arti, e le mostrano avanzatissime. Già accennammo le mure pelasgiche, simili tra noi a quelle che pur restano in Grecia, non dissimili nella costruzione (di sassi ora irregolari or regolari) agli edifizii egizii. Veggonsene resti in Fiesole, in Roselle, in Cortona, in Volterra, in Faleri, in Tarquinia, ecc. Ed in Tarquinia, Vulci, Ceri, Alba Fucense ed altrove se ne veggono di templi, e massime di magnifiche tombe, scolpite e dipinte; da cui e da altri scavi si van traendo innumerevoli statuette, e vasi fittili e gioielli e gemme e monete. Tutto ciò di stili progredienti, dalla somma rossezza all'ultima perfezione ellenica; e tutto ciò in varii luoghi, etrusci, italici intermediarii ed elleni. E quindi pare indubitabile. e fu naturale: un solo stile progrediente, un solo progresso, una sola arte fu a que' tempi nella Grecia propria e nella Magno-Grecia, in quella che allor chiamavasi Italia ed in Etruria. Ma ella giunse a più perfezione nella Magno Grecia che in Etruria ed in Italia, ed a più grandezza nella Grecia propria che nella Magno-Grecia; onde, anzichè dirla arte Etrusca od Itala, od anche Italo-Greça, ogni spregiudicato la dirà francamente e principalmente arte Greca. Quanto poi al crederla originata tra noi, e andata da noi in Grecia, dove si veggono tanti monumenti dell'origine e d'ogni progresso via via, ella mi pare una di quelle pretensioni di quelle adulazioni o gloriuzze retrospettive, di che si trastullano e consolano le nazioni, non meno che le famiglie nobili decadute\*. Del resto, anche cedendo a tal debolezza, noi avremmo ben altre glorie più certe e più grandi da vantare. Ma sarebbe anche meglio imitarle; e basterebbe forse che ne imitassimo una: quella che siamo per vedere, della romana costanza contro agli stranieri.

In tutta questa età, e principalmente nelle origini, io mi sono scostato sovente da coloro che ne scrissero fin qùi. I miei fonti e le mie ragioni sono esposti nell'*Antologia italiana*, 4846, fascicolo II e III; e saranno ulteriormente nelle *Meditazioni storiche*.

## LIBRO SECONDO

## Età seconda: del dominio della Repubblica romana,

(Anni 390 - 30 av. G. C.)

1. Origine della grandezza di Roma. - Machiavello, Bossuet, Vico, Montesquieu e gli altri scriftori che ragionarono della grandezza di Roma, ne cercarono per lo più le cause nelle leggi, nell'interna costituzione di lei. Ma così succede nella storia come nell'altre scienze progredite, che gli uomini minori ma posteriori, valendosi delle fatiche altrui, de' fatti nuovamente scoperti, de' progressi della scienza, possano forse aggiungere alcunche alle conchiusioni di que sommi. Certo che le due costituzioni monarchica e repubblicana di Roma. mettendo in opera, e riunendo all'opera tutte le forze vive dello Stato, furono belle, virili, vigorose, progressive costituzioni. Ma ogni ragione è di credere oramai che le città circonvicine e molte delle più discoste, come le Umbre e le Sanniti, le quali si mostrarono poi così forti contro a Roma stessa, avessero non solamente simili costituzioni, simili ordini civili e militari, ma non dissimile virtù; e il fatto sta che ne' 364 primi anni suoi (poco meno della metà di sua esistenza da Romolo ad Augusto). Roma non ottenne, non esserì niuna grande superiorità sulle città contemporanee, niuna vera preponderanza, anzi niuna grande potenza nella penisola. Ed all'incontro il fatto sta che da quell'anno 390, dalla magnifica rivendicazione dell'indipendenza propria contro ai Galli, dalla più magnifica rivendicazione dell'indipendenza di tutte le genti italiche antiche ch'ella intraprese allera contro ai medesimi, incomincia, e più non cessa, e s'accresce d'anno in anno la potenza materiale, il credito, la preponderanza politica di Roma fra e sopra tutte quelle città, quelle genti, quella nazione d'Italia. Questa, dunque, evidentemente è la principal causa causante, qui è l'origine della meritata grandezza di Roma; l'avere bene ed opportunamente assunta la rivendicazione dell'indipendenza nazionale. Nè del resto fu cosa nuova nella storia delle genti: molte, antiche e nuove, si fecer grandi allo stesso modo; la gente, Tebana tra l'antichissime Egizie, la Persiana tra le Mediche, l'Ateniese e la Spartana tra l'Elleniche, la Castigliana tra le

Spagnuole, la Prussiana tra le recenti Germaniche. E gli Etrusci avevano bensì esercitato sette secoli addietro tale ufficio contro a' Pelasgi, epperciò erano diventati grandi tra le genti Italiche; ma non esercitandolo, come decaduti sufficientemente contro ai Galli. Roma intanto cresciuta, sottentrò loro nell'impresa, nella grandezza, nell'imperio d'Italia. - Ad ogni modo, questa epoca in che Roma incominciò a ponderare e preponderare in Italia ci parve molto più importante, più atta a segnare il fine della età primitiva, il principio d'una seconda età della nostra storia, che non sia l'epoca della fondazione di Roma scelta a ciò dalla maggior parte degli storici moderni. E tanto più che gli antichi diedero a Camillo, il gran motore di quell'impresa, il nome di secondo fondatore di Roma, e che antichi e moderni concordano a dire incerta e poco men che favolosa o poetica tutta la storia romana precedente la guerra de' Galli.

172. Mezzi; costituzioni e mutazioni. — Camillo e Roma furono poi ammirabili dopo la prima vittoria: si apparecchiaropo a proseguirla colle mutazioni interne opportune: innalzarono se stessi alla cresciuta fortuna: non si arrestarono: nella virtù: la passata fu ad essi non più che principio della avvenire. - La costituzione era questa allora. Un senato di patrizii ereditarii, ma che ammettevano nel loro seno ogni popolano fatto grande nella patria; un popolo che s'adunava al fôro in varie forme, le une più, le altre meno soggette alla influenza de' patroni su' clienti, dei patrizii su' popolani: ondechè lo stabilire e l'usar l'una o l'altra forma fu soggetto di dispute grandi e frequenti colà, come furono e saran sempre le leggi d'elezioni nei populi moderni di governo rappresentativo. Il popolo eleggeva i magistrati: due consoli annui. poco men che principi in città e all'esercito; pretori, loro aiuti dentro e fuori; e poi edili, tribuni ed altri uffiziali minori. All'infuori di questa gerarchia, i censori che facevano ogni quinquennio il censo o statistica, e n'aveano grande autorità mutando di grado e di condizione i cittadini, e sindacando, o, come fu detto, censurando i costumi; il dittatore, magistrato straordinario ed assoluto eletto nelle occasioni di gravi pericoli militari o civili : il poptefice massimo e molti minori; oltre i tribuni della plebe, difensori allora, estenditori poi de' diritti popolani. - Le elezioni a tutti questi carichi erano state originariamente fatte dal popolo, ma tra' patrizii. Ora, appunto ne' primi anni della impresa nazionale contro ai Galli, i patrizii accomunarono que' carichi a' plebei; ed accomunaron le nozze; grandi arti (male imitate ai tempi nostri) ad accomunare gli animi, e farsi forti tutti insieme contro allo straniero. E già dal tempo dell'assedio di Vejo erasi compiuta un'altra mutazione; quella della milizia annuale in stanziale e perciò pagata. E questa pure su mutazione grande e seconda di conseguenze. La legione romana, forte allora d'un 5 o 6 mila uomini, e formata di santi gravi e leggeri e di cavalli, era senza dubbio una bella unità militare. Ma forse nemmen questa su esclusivamente de' Romani; ed all'incontro tal su allora la milizia stanziale. Così si maturò la costituzione civile e militare, ad uso delle esterne conquiste.

3. Un secolo di guerre ed estensioni circonvicine. (390-290). - Le quali furono proseguite meravigliosamente dalla rinnovata Roma fin dal primo secolo. Coi Galli ella non s'alleò mai contro ad altri popoli nazionali, come facevan questi tra lor gare domestiche. Poche paci od anzi tregue, guerre quasi continue. - Con gli Etrusci, all'incontro, ora guerre ma ora alleanze: e per mezzo dell'une e dell'altre sempre estensioni in quell'Etruria oramai decadente a precipizio. Così con gli altri popoli via via incontrati nell'estendersi, Umbri, Campani, Sanniti, Lucani, Apuli. I Sanniti furono l'osso più duro a frangere; con essi durò la guerra oltre a 50 anni (343-290). Una volta (321) parve perduta: quando un esercito romano sconsitto alle Forche Caudine passò sotto il giogo. Ma perdurando, Roma vinse finalmente; e il Sannio vinto, lasciò tutta la penisola meridionale (salvi i Greci), l'Italia d'allora soggetta, o piuttosto aggiunta a Roma per l'imprese ulteriori. Perciocchè il dominio romano in quest'Italia non fu da signore a servi, ma poce più che da capo a membri di confederazione. Nella quale poi erano gradi diversi d'unione procedenti per certo da diversi gradi di parantela della gente romana colle circonvicine: alcune furono fatte partecipi di tutti i diritti romani, salvo quello di voto in fôro; e furono perciò dette municipia. Le antiche latine s'eran date a patti simili all'incirca, e il loro complesso fu quello detto Jus Latii. E il Jus Italicum, più lato in territorio, più ristretto in privilegi che non il Jus Latinum, prova che la gente Italica comprendeva fra le altre le Latine, le quali comprendevano fra l'altre Roma: e questa è tutta la spiegazione dell'antica Italia. Le une e le altre eran socii; poche furon ridotte a condizione di sudditi (dedititii). A queste sole si mandavano magistrati romani (præfecti), e toglievasi parte delle terre; donate poi alcune a cittadini romani rimanenti in Roma (che vedremo occasioni di gran dissensioni), e alcune ad altri mandativi ad abitare con nome di coloni, sfogo alla popolazione soverchia di Roma, e posti avanzati a tenere i sudditi, ed anche gli alleati.

- 4. Guerra di Pirro (290-264). Venivano intanto con gli altri cadendo sotto a Roma anche i Magno-Greci. Ed era pure il tempo della maggior potenza esterna di lor nazione; il tempo che gli Alessandriadi tenean regni dall'Illirio all'Indo. Taranto assalita dai Romani ricorse al più vicino di coloro; ad uno se non de' più potenti, certo de' più prodi e più ambiziosi, a Pirro re dell'Epiro. Venne questi nel 280, e vinse due volte a Pandosia e ad Ascoli; ma, perdurando al solito i Romani, ed attendendo egli meno a proseguir la guerra difficile che a farsi un imperio facile, si distrasse in Sicilia. E si tornonne: ma fu sconfitto allora a Benevento e ripatriò in Epiro. E cadula Taranto nel 272, la potenza romana s'estese sui Greci nell'ultima penisola.
- 5. Prima Guerra Punica (264-241). Tra breve n'uscì per la prima volta invadendo Sicilia, ed assalendovi Cartagine che signoreggiava i Greci signori degli antichi Siculi. Cartagine, fondata parecchi secoli prima di Roma, già colonia de' Fenicii Pœni di Sidone, già regno, poi repubblica indipendente, aveva estese le proprie colonie e il dominio in tutta l'Africa occidentale, in Iberia, in Sicilia. Roma cittaduzza latina aveva sanciti trattati di navigazione con lei (508), Roma già potente gli avea rinnovati (345). Ma ora Roma cresciuta in signoria ed . ambizione occupava Messina (264). Cartagine nol pati, e la guerra diventò terrestre insieme e marittima. I Romani, con quella facilità che ebber sempre a mutar modi di guerra come di governo secondo le occorrenze, a prendere ciò che paresse lor necessario da fuori come d'addentro Italia, da nemici come dagli amici, armaron flotte alla cartaginese, diventaron potenza di mare, e vinsero due grandi vittorie navali all'abbordaggio, modo solito de' più arditi e men periti in quell'arte. Quindi passaron in Africa, per ferire, secondo loro uso, il nemico al cuore. Ma furon vinti là ; e vi rimase prigione quel Regolo, che, rimandato in patria per negoziare, si fece immortale tornando a' ferri per morirvi, e così lasciar Roma libera nel suo costume di perdurare finchè vincesse. Ed ella vinse di nuovo in mare ed in terra, e compiè la conquista di Sicilia;

e allora fece pace, escludendo la rivale dall'isola. La quale fu poi la prima che ella governasse come viuta, a provincia, cioè con un pretore che signoreggiava città e principi governanti

in apparenza.

6. Nuove estensioni (241-218). — Alle vittorie contro ai forti sogliono succedere conquiste minori, vittorie facili contro ai deboli rimasti indifesi. In una ventina d'anni, Roma aggiunse al suo già lato e vario imperio la Sardegua e la Corsica; guerreggiò e vinse nell'Illirio, e così asserì sua potenza nell'Adriatico e s'appressò a Grecia; e spingendo contro ai Galli la guerra allentata già ne' pericoli, pressata sempre nei respiri, vinse presso a Chiusi, giunse al Po, ed ivi piantò due colonie. Piacenza e Cremona.

7. Seconda Guerra Punica (218-201). - Ma intanto risorgeva Cartagine, meno indebolita già che non concitata dal risultato della prima guerra. Annibale, capo in quella repubblica del partito della guerra, capitano già vittorioso in Ispagna, e giovenilmente fecondo di quelle idee nuove ed ardite onde sorgono le guerre e i capitani immortali, ideò venir di Spagna a Italia per terra, attraversando Gallia transalpina, Alpi e Gallia cisalpina. Così fece. Grap disputa ne rimane tra gli eruditi. dove ei varcasse l'Alpi. Dicesi al Monginevra o al Piccolo o al Gran San Bernardo, passi i più consueti nell'antichità. Ma se fosse disceso per passi noti, sarebbe stato notato; e da niuno di questi detti (bensì dal Moncenisio e da molti altri) si vedono que' nostri piani, che le tradizioni dicono mostrati allora per la prima di tante volte dal duce agli invasori stranieri. Ad ogni modo Annibale scese ne'Taurini, vinse i Romani prima al Ticino, poi alla Trebbia, poi al Trasimeno. Ma, o sbigottito, come molti, anche grandi guerrieri (non Alessandro, Cesare e Napoleone), dal pericolo d'occupar dopo una gran guerra una gran capitale, o veramente impotente a ciò, girò intorno a Roma, prese Capua; ed ivi e nella penisola meridionale comunicante colla patria, colla Sicilia e con Filippo re di Macedorria nuovo alleato suo, stabilì, come or si direbbe, una nuova base d'operazioni. Ma Roma perdurava negoziando in Grecia. e guerreggiando in Italia, in Sicilia e in Ispagna stessa. E qui fu vinta primamente sotto due Scipioni. Ma mandatovi il terzo. P. Cornelio che è il grande, ei vi restituì e in breve vi fece soverchiar la potenza romana, e ridusse il paese a provincie: mentre Asdrubale ne partiva per Italia, e qui poi era sconfitto e morto, prima di raggiungere Annibale fratel suo. E allora

Scipione fatto console, negletta la guerra di Annibale in Italia, ne portò una nuova in Africa; e con Massinissa alleato suo vinse due battaglie contro i Cartaginesi e Siface, ed una terza ed ultima poi a Zama contro Annibale sforzato ad accorrervi. Quindi Cartagine domata dovette fare meno una pace che non una capitolazione; fu multata, spoglia di sue navi e suoi elefanti, ristretta all'Africa, ivi diminuita a pro di Massinissa, ed impegnata a non guerreggiare se non consenziente Roma, ridotta, in somma, a poco più che provincia.

8. Dieci anni di estendimenti (200-190). - Di nuovo seguono conquiste più facili, ma pur grandissime. Si assale, si vince Filippo re di Macedonia, a castigo dell'alleanza testè pattuita con Annibale: si restituisce di nome la libertà a' Greci, in fatto si fanno alleati cioè seguaci di Roma. Poi, prendendone pretesto a liberare pure i Greci d'Asia Minore, si passa in quella e s'assale Antioco re di Siria; si vince in due battaglie navali ed una terrestre presso a Magnesia; e fatta pace, si dividono le conquiste d'Asia tra gli alleati di Roma, Intanto si perseguitano fin là in Asia i nemici nazionali i Galli, che v'avevano spinta una migrazione; si ferma alleanza cioè prepon leranza su Egitto; e si guerroggia e vince in Liguria e in Ispagna. Così la guerra e la politica romana s'estesero dall'Atlantico all'Eusino; e ciò in 10 anni; comparabili, anzi (posciache durò l'effetto loro) superiori a' dieci da noi veduti dell'imperio di Napoleone.

9. Seguito e conseguense (190-150). — Ne' 40 seguenti, si continuò ed ordinò il principato. Si contese di nuovo con Filippo, si guerreggiò con Perseo successore di lui, ed ultimo re di Macedonia. Perciocche vincitore dapprima vinto poi a Cidna, ei fu preso e tratto in trionfo a Roma; e Macedonia ne rimase liberata, a modo di Grecia, sotto l'alleanza romana. — E si continuò a guerreggiare in Ispagna, Liguria, Sardegna, Corsica, Istria ed Illirio; e si decideva a Roma delle successioni de' regni di Siria e di Egitto.

10. Terza Guerra Punica, l'Acaica, la Spagnuola ed altre (150-134). — Dopo tanto padroneggiare tutto intorno al Mediterraneo era conseguente, inevitabile compier l'annientamento dell'antica rivale. Fu meno una guerra, che non un disarmamento e una distruzione; provocata da Catone e da quel suo continuo delenda Carthago, che sarebbe stato più generoso se detto contro un nemico più forte. Scipione Emiliane condusse quest'ultima guerra punica, eseguì la distru-

zione (146). Nè furono diverse l'ultima guerra Greca, la distruzione della lega Achea e di Corinto. E distrutti così in un anno i due maggiori centri commerciali del Mediterraneo, la preponderanza marittima di Roma diventò signoria unica, e il Mediterraneo lago italiano. — Rimaneva quasi sola grave. quella guerra di Spagna, che s'era fatta tanto più accanita dopo che, cacciati i Cartaginesi, rimanevano gli Spagnuoli soli a difendere la propria indipendenza. Allora furono quei magnifici esempi (così ben imitati là al nostro secolo) di Viriate, un querrigliero che non cessò se non quando fatto uccidere a tradimento; e di Numanzia, una città, che non s'arrese se non quando distrutta. Finalmente, dopo 60 e più anni. soggiacque sotto Scipione Emiliano tutta la penisola (133), salvi i Celtiberi i più perduranti fra que' perduranti. - E quasi ad un tempo, ma in modo opposto, per viltà fu acquistato un regno in Asia: quel di Pergamo lasciato in testamento da Attalo re alla fortunata o perfida Roma.

11. La corruzione, le fazioni interne. — Qui incomincia una seconda parte della storia di Roma capo d'Italia. Fin qui i turbamenti civili erano stati così poca cosa da non potersi notare in un sommario: le guerre, le conquiste erano state tutto. Ora, estese queste in tutta l'Italia propriamente detta, in Liguria, in quasi tutta la Gallia cisalpina, quasi tutta Spagna, quasi tutto il lido africano, e in Asia e Grecia, Macedonia ed Illirio, si rallentano le conquiste e fervono le guerre civili più e più per tutto l'ultimo secolo della repubblica. -La vinta Grecia vinse Roma colle arti : l'Asia, col lusso e la corruzione. Dicemmo i carichi accomunati per legge tra patrizii e plebei; ma in fatto erano rimasti de'patrizi, e così questi riportavano quasi soli dalle guerre le prede, i metalli tanto più preziosi a casa quanto ivi più rari fin allora. E dicemmo molte città d'Italia spogliate a pro dei cittadini romani, patrizii e plebei; ma di fatto le porzioni de' plebei poveri, comprate a poco contante dai patrizi arricchiti, ricaddero in questi quasi tutte. Quindi quell'ire di popolo a nobili legalmente ingiuste, equamente giustissime, ma avvelenate dall'invidie; e adoperate poi dagli avidi di popolarità, non men frequenti ne' governi liberi che gli avidi di favore ne' principati assoluti. In tutto, la condizione della repubblica romana al principio dell'ultimo secolo era molto simile a quella dell'Inghilterra presente, un'aristocrazia prepotente in ricchezze territoriali e nelle forme costituzionali primitive, ma prepotente la democrazia

per il numero suo, e per le conquiste nuovamente fatte od in corso di farsi in quella costituzione.

12. I Gracchi (134-121). - Lo scoppio venne dai Gracchi. una famiglia nobile di parte popolana. Tiberio tribuno fece passare una prima legge agraria che limitava la quantità delle terre possedibili da ogni cittadino; poi una seconda per lo spartimento de' tesori testè legati dal re di Pergamo. Erano appunto di quelle leggi tribunizie, più facili a farsi che ad eseguirsi; ne sorsero turbamenti maggiori che mai e non terminati nè dall'uccisione di Tiberio perpetrata in piazza da Scipione Nasica, nè dall'allontanamento di questo capo della parte aristocratica. Successero nuovi capi, Scipione Emiliano della parte aristocratica, Caio Gracco, fratello di Tiberio, della democratica; poi nuove leggi agrarie, e parimente ucciso Caio; e allora la vittoria parve rimasta al senato. Ma tra tuttociò s'erano inventate e incominciate le distribuzioni di grano al popolo, nuovo incentivo ad ozio e corruzioni: e s'era inventato e proposto quell'accumunamento compiuto de' diritti romani ai popoli italici, dal quale, benchè non sancito allora, rimase l'addentellato a turbamenti maggiori. — Intanto, s'era vinta una prima ribellione di schiavi in Sicilia; eransi conquistate le Baleari; e passatosi oltre Alpi, negli Allobrogi, negli Arverni ed a Marsiglia, erasi intorno all'ultima stabilita quella provincia romana che si chiama oggi ancora Provenza.

13. Guerra di Giugurta (118-106). - Sorse tra breve una guerra più grossa: una di quelle inevitabili tra la civiltà, di natura sua progrediente, e la barbarie di natura sua offerente occasioni a que' progressi. Giugurta, re de' Numidi, assalì ed uccise due principi alleati romani. Si ruppe la guerra, si fece una prima pace. Ma Giugurta, chiamato a Roma per giustificarsi, perpetrò una nuova barbarie contra un altro principe parente suo. Si riaprì la guerra, condetta male primamente da parecchi, poi felicemente da Q. Metello, e finita poscia da Mario suo subalterno che lo soppiantò. La Numidia fu divisa tra parecchi principi di quella nazione e Bocco re de'Mauritani, già alleato poi traditor di Giugurta che egli avea dato in mano a Mario. I Romani non avevan fretta mai di aggiungersi provincie: furono meno avidi di conquiste che non si scrive, non le fecero guari se non isforzati o poco meno; come i più de' conquistatori, quando una volta hanno incominciato, come ora gl'Inglesi all'Indie.

14. Guerra Cimbrica (113-101). — Intanto era sorta una

guerra anche maggiore, ed anche più inevitabile. Que' Gumer, Kimri, Cimbri o Cimmerii che vedemmo invaditori dall'Eusino alla Gallia e alla Britannia ed a noi fin da tre secoli addietro, convien dire che avesser lasciato allora gran parte di sè nelle sedi primiere; ed è naturale: i Kimri o Gomer furono una grande schiatta primitiva. Ad ogni modo, questa seconda parte di essi invase ora l'Europa, risalendo il Danubio; sconfisse un primo esercito romano in Stiria (113), proseguì ad occidente, s'aggiunse genti teutoniche, passò in Gallia, vi s'aggiunse probabilmente alle antiche consanguinee, vi sconfisse quattro eserciti romani (109-105,) arrivò a' Pirenei ed alla provincia romana. Allora, vi fu mandato il vincitor di Giugurta, Mario; il quale vinse i Teutoni in una gran battaglia sul Rodano all'Acque Sestie, e i Cimbri poi in una non minore, che si disputa se sull'Adige o sulla Toccia. La penisola nostra fu salva. I Cimbri si dispersero e confusero tra i Teutoni e i consanguinei settentrionali.

15. Mario. Guerra Italica (101-88). - Mario ne diventò primo capitano, primo uomo di Roma. Egli era, non di quelle famiglie plebee che, operando ed arricchendo, s'aggiungono più o meno dappertutto, e tanto più ne' paesi meglio costituiti all'aristocrazia, ma uomo nuovo del tutto. Invidioso de' grandi. invidiatone, anzi impeditone sovente nel proseguimento di sue vittorie, volle potentissimo ora, diventar prepotente. Si aggiunse a Saturnino tribuno e a Glaucia pretore. Metello, già soppiantato da Mario, fu contro a lui il primo capo della parte de'grandi. Fu esiliato. Ma la parte populana si divise nella vittoria: e allora mutata fortuna, Metello tornò, e Mario se ne fu a guerreggiare in Asia. - Ma passati pochi anni comparativamente tranquilli, sorse istigata dalle parti della città, una guerra esterna ad essa, ma pur civile rispetto allo Stato. Le città socie dell'Italia venivan domandando esse quell'accomodamento compiuto della cittadinanza romana, che i capipopolo di Roma avean già domandato per esse. Risuscitarono l'antico nome d'Italia, e il diedero alla città di Corfinio, ove avean fatto centro: e ne restano monete ad irrefragabile monumento, a suggello di quanto dicemmo dell'origine, e del nome della collocazione degl'Itali primitivi. Se tale nome fosse originato (come dissero i Greci e dietro essi quasi tutti) da un re, da una gente particolare e piccola dell'ultimo corno meridionale della penisola, come sarebbe così salito alla media, come fattosi così caro a que' popoli, come preso a titolo o quasi

bandiera di una sollevazione, d'una resurrezione nazionale? Ad ogni modo, questa s'apparecchiò nel 95, scoppiò nel 91, fu capitanata pei Romani da Mario e Silla principalmente, per gl'Italici da C. Pepio. E fece, più che niuna guerra straniera, pericolare lo Stato di Roma; continuò con successi varii fino all'88; fu terminata da Roma vincitrice col concedere i diritti domandati, prima ai socii rimasti fedeli, poco dappoi agli ostili. Grandi furono certamente l'aristocrazia, i governanti romani in vigoria; ma grandissimi in prudenza governativa, in non ostinarsi mai contro alle concessioni diventate necessarie. È vero che quest'ultima accrebbe smisuratamente numero e forza alla plebe, la fece di potente prepotente. Ma chi può dire ciò che sarebbe succeduto senza tal concessione? Forse il fine della repubblica un 50 anni prima di ciò che avvenne; e il fatto sta che tutti i governanti d'allora in poi estesero per anco quella concessione fino ad Augusto, che la compiè concedendo la cittadinanza a tutta la penisola.

16. Mario e Silla. Mitridate (88-83). - Ma il peggior frutto di quella guerra fu l'esservisi rifatto potente Mario, e fatto Silla. Capo questi de' nobili come Mario de' plebei, le loro gare personali ampliarono le due parti, occuparono la repubblica intiera. Già sul finir della guerra italica. Mitridate re del Ponto, uom diverso da ogni altro Asiatico, gran cuore, gran capitano, gran nemico di Roma, aveva aperta guerra contro a lei, occupate Cappadocia e Paflagonia, vinti Nicomede re di Bitinia e un esercito romano, trucidati i Romani sparsi in Asia Minore, e finalmente occupata Gregia, minacciata Italia. Silla ottenne la condotta di tanta guerra. Mario ne lo volle spogliare. Silla, coll'esercito che stava raccogliendo, ebbe la mala gloria d'esser primo fra tanti fazicai che marciasse sulla patria. Ebbelo, e fecene cacciare e proscrivere Mario e gli altri capi-popolo. Quindi riordinati a suo modo e pro il senato e i magistrati, parti per Grecia. E vinti in parecchie battaglie gli eserciti di Mitridate, presa e saccheggiata Aiene (87), passò in Asia, e concedette pace a Mitridate riconducendolo al regno nativo. Nè avrebbe conceduto tanto: ma era pressato dalle mutazioni di Roma risollevata, ridivisa, saccheggiata, più turbata che mai da Cinna e Mario, e, morti essi, da Carbone, Mario il giovane e Norbano, faziosi minori e forse peggiori. Costoro avean mandato un nuovo esercito in Asia. ma men contra Mitridate che contra Silla, il quale perciò, fatta pace col nemico, si rivolse all'Italia.

17. Silla dittatore e conseguenze (82-72). - Approdatovi, vinse Norbano, poi Mario il giovane in due battaglie, e tu raggiunto da Pompeo e quasi tutti i grandi. Poi, vinto un terzo esercito d'Italici, che fra que' turbamenti avean tenuto per Mario, entrò in Roma, proscrisse i nemici della parte sua e i suoi, e prese la dittatura. Se ne servì ad inseguire i nemici restanti in Africa, a torre i diritti a molti socii, a riordinare il senato e tutta la parte aristocratica; e ciò fatto, lasciò dopo due anni la dittatura e gli affari pubblici; o per infermità, o per amor d'ozio e di vizii, o per disdegno di una potenza già tranquilla, o forse per orgoglio o vanto di lasciar andare da sè la repubblica scelleratamente sì ma fortemente, e forse non inopportunamente, ricostituita sotto l'aristocrazia. E per vero dire, come nell'anno ch'ei sopravisse, così dopo, rimasero in piè gli ordinamenti di lui, ed anzi compieronsi con varie vittorie sui resistenti in Etruria e in Ispagna. In questa Sertorio, un fuggitivo di Roma, continuò la parte di Mario, sollevando Spagnuoli e Lusitani al nome d'indipendenza. Ma vinto finalmente anch'egli da Pompeo, il maggiore fra i continuatori di Silla, fu ucciso da Perpenna.

18. Spartaco, i Pirati, Mitridate, Pompeo Magno (75-53). -Intanto erano sorti pericoli nuovi, vicini e lontani. Una turba di gladiatori e schiavi fuggitivi tra quei trambusti s'era raccolta in Campania; e, fatto capo Spartaco, avea corso l'Italia, minacciata Roma, vinti quattro capitani romani. Furon vinti essi da Crasso e dispersi poco dopo. — Una turba di pirati, schiuma delle guerre straniere e civili intorno e sul Mediterrango, lo infestavano intiero, dalla Sicilia e dall'Isauria principalmente. Furono vinti prima da Servilio che ne fu detto Isaurico, e vinsero M. Antonio. Ma Pompeo, ottenuto tal comando, li vinse ultimamente, li distrusse e tranquillò il mare in 40 giorni. Creta fu in tal guerra ridotta a provincia da Lucullo. - Finalmente, Mitridate (che già avea rotta una seconda guerra con Silla e finitala in breve trattando) n'aveva rotta ora (75) una terza all'occasione che Prusia re di Bitinia aveva anch'egli legato il regno ai Romani. Fu condotta da prima da Lucullo, il celebre lussurioso. Tutta l'Asia occidentale, tutti quei resti di re greci, e i Parti, gente nuova che grandeggiava, vi preser parte. E Lucullo fu vittorioso da prima; ma mal governando il proprio esercito e l'Asia vinta. lasciò rifarsi il perdurante Mitridate. Allora, data tal guerra al vincitor di Sertorio e de' Pirati, a Pompeo, egli accorse e

vinse all'Eufrate, sottomise l'Armenia, fugò Mitridate alla Tauride, passò vincendo al Caucaso, ed in Siria. Quindi, Mitridate si uccise (63); e Pompeo riordinò in provincie e regni poco diversi da provincie l'Asia intiera dall'Eufrate in qua. — Noi vedemmo già un'altra volta Roma guerreggiare e conquistare dalla Spagna all'Asia Minore, in dieci anni; ora in dieci anni pure un solo Romano guerreggiò, conquistò ed ordinò dalla Lusitania all'Eufrate. Così la voce, l'opinione pubblica della maggior nazione del mondo diede a Pompeo vivente il nome di Magno. Che se Cesare parve ai posteri più grande ancora, non è forse che facesse, ma perchè lasciò cose più grandi. La posterità suol giudicare men dalle fatte che dalle lasciate; ed ha ragione.

19. Pompeo, Crasso, Cesare, Cicerone, Catilina (70-60). -In città, Pompeo era di quelli che vogliono esser potenti legalmente, per via dell'opinione e del popolo; e corteggiava l'una e l'altro. Consolo con Crasso (70), restituì la potenza dei tribuni abbattuta da Silla. Crasso era di quelli i quali, più che per altro, possono per le loro ricchezze; e n'avea di tali, che soleva disprezzare chiunque non avesse da soldare un esercito. Catilina era un patrizio sfrenatamente corrotto, che si sforzava di potere per via della corruzione e de' suoi sozii in essa, Cicerone era il principale di quella condizione de' cavalieri, che, intermediaria fin dall'origine tra il patriziato e la plebe, era stata innalzata via via ne' turbamenti dall'uno e dall'altra. Cesare poi era un giovane di gran famiglia, grande ingegno, grandissima ambizione, che diceva voler esser primo in una terricciola anzichè secondo in Roma, ma intendeva esser primo in questa, con mezzi legali o non legali. Catone solo aveva forse l'ambizione, magnificamente stolta oramai, di salvar la patria colla virtù; aveva certo quella di vivere e morire virtuoso e libero in qualunque caso. — Di tali e tante ambizioni che si agitavano in quella civiltà romana (e che rimaser poi tipi a fante altre tanto minori), scoppiò prima, come succede, la più corrotta, quella di Catilina. E scoppiò nel modo usuale a tali uomini, colle congiure. Due tentonne. Gli riuscì la terza (64); fino a tal segno, che Cicerone consolo osò trarre al supplizio i complici di lui ma non lui. Fuggito e postosi a capo de' compagni in Etruria, fu vinto facilmente dall'altro consolo, e fini in breve, senz'altro effetto che il solito di simili imprese, accrescere i turbamenti, la corruzione. La quale era accresciuta, del resto, da Lucullo. Verre e gli altri proconsoli o governatori tornanti dalle provincie predate, dall'Asia principalmente Nè saprei dire se ne tornasse puro nemmen Pompeo; tornonne certo magnificamente, dopo aver finito l'ordinamento di tutta quella parte di ciò che si poteva già chiamare il mondo romano (61).

- 20. Primo Triumvirato (60-50). Tornava quasi al medesimo tempo Cesare dalla Lusitania; e framettendosi a Pompeo e Crasso maggiori di lui e rivaleggianti, sali a pareggiarli. La potenza dei tre, che suol chiamarsi nella storia il 1º Triumvirato, condusse la repubblica a repentaglio. Allontanarono Catone mandandolo a Cipro, ridotta in breve a provincia, ed esiliarono Cicerone. Ma Pempeo, che s'aiutava della virtù dell'uno e della eloquenza dell'altro, li fece in breve richiamare. Le provincie princ pali furono spartite fra i triumviri : Spagna ed Africa a Pompeo; Siria colla guerra contro a' Parti, la maggiore che fosse allora, a Crasso; Illirio e le due Gallie, colla guerra là sorgente da una invasione di Teutoni che incominciavano a chiamarsi Germani, a Cesare. Solo pacifico dei tre il governo di Pompeo, il lasciava rimanere a Roma. Cesare diedesi tutto alle Gallie, in cui scorgeva occasione di gloria e potenza militare, etrumenti massimi ad occupare la repubbiica. Volò oltre Alpi, respinse i Germani-Elvetici (58), si frammischiò alle parti, alle contese interne delle genti galliche, vinsa i Belgi (57), gli Aquitani (56): e già domata tutta Gallia passò in Britannia (55) e in Germania oltre Reno (54); tornò su' Galli risollevati, e ridomolli (53-51). Intanto era passato Crasso in Asia contro a' Parti con un esercito raccolto a proprie spese, ma ch'ei non seppe conducre; ondechè fu sconflitto ed ucciso (54-53). E quindi due grandi danni: i Parti cresciuti a tal gloria e potenza che non furono mai più domati: ed in città, sciolto il triumvirato, ridotto a duumvirato, più difficile a durare. E tanto più tra uno avvezzo a massima potenza, e l'altro risoluto a non soffrirla. - Nel 53, Pompeo si fece nomar solo consolo, quasi dittatore. Ma Cesare, quantuntunque assente, già poteva in città quanto lui. Seguirono negoziati, proposizioni reciproche di smetter ciascon il proprio comando; ma ineseguite, forse ineseguibili. Finalmente (ai primi di del 49) Pompeo senza smettersi, fece dal senato ordinare a Cesare di smettersi, Era ordinar lo scoppio, e la propria sconfitta, .
- 21. Cesare dittatore (49-44). Cesare raccolse sue vecchie legioni in Cisalpina, passò il Rubicone, limite all'oriente tra

quella provincia e l'antica Italia, occupò Roma e tutta la penisola, in due mesi. Pompeo fugato raccolse suo nerbo in Grecia, pur tenendo Africa e Spagna, sue vecchie provincie. Allora si guerreggiò in tutto il mondo romano. La posizione di Cesare dail'Italia, centro locale e politico insieme, era di gran lunga vantaggiosa; e Cesare nomo da valersene. Fu vinto dapprima in Africa dove non andò egli, ma vinse dovunque andò: e prima in Ispagna, onde tornato prese facilmente la dittatura. poi il consolato per 5 anni. Poi (48) passò in Grecia, v'assalà Pompeo, il vinse e distrusse a Farsaglia (48). Pompeo fuggitivo approdò in Egitto e vi fu morto dal vil re Tolomeo. Cesare ve l'insegui; e rivoltosi contro al re assassino, ma distratto dall'amor di Cleopatra sorella di lui, vi rimase e perdè sei mesi. Poi preso definitivamente il nome di dittatore con potenza estesa a dieci anni (47), passò in Asia, vinsevi il figlio di Mitridate sollevatosi, e fermò in tutto Oriente la propria potenza. Tornato a Roma inquieta, la tranquillò co' soliti mezzi suoi, clemenza, alacrità ed operosità; poi ripassò in Africa (46), vinsevi Pompeiani e loro alleati, ridusse Catone ad uccidersi, e la Numidia a provincia. Tornato a Roma, e ripartitone a Spagna, vinsevi a Munda i due figlinoli di Pompeo. uccisovi l'uno, fugato, ridotto l'altro a partigiano nei Celtiberi (marzo 45). Allora, preso il nome vecchio, ma con potenza nuova, d'imperatore o signor militare, tornò a Roma. Ne già a fruire oziando, anzi ad usare operando la signoria universale, incontrastatagli oramai. Superati tutti, intendeva, secondo la magnifica espressione di Plutarco, emular se stesso; intendeva passare in Asia, vendicarvi Crasso e la dignità romana contro a' Parti; e vintili, per la Scizia, d'intorno al Ponto prendere a spalle i Germani già da lui stati assaliti di fronte; e per l'Alpi tornare a Roma, fatta signora d'ogni gente nota di qua dell'Eufrate, Dicesi volesse il nome odiato di re, prima di partire; certo poteasi temere che il prendesse tornando. Ne fremevano i repubblicani; legittimisti poco politici, che non vedevano l'impossibilità di restituire una repubblica così lata, così corrotta. Bruto e Cassio ordirono una congiura, un'uccisione che potè parer legale allora, gh'or si chiama assassinio. Cesare fu pugnalato in sanato addi 15 marzo del 44: e non se n'ebbe altro, che 14 anni di guerre civili, e mutata la clemenza in proscrizioni, mutato un regno che sarebbe stato probabilmente sincero, costituito e temperato, in una signoria indeterminata, epperciò tanto più sfrenata; insomma, mutato un Cesare in un Augusto.

22. Agonia, fine della repubblica (44-31). - Morti tutti i sommi, sorsero, come succede, tutti i minori di quell'età malamente ma grandemente operosa: Antonio e Lepido, i due vecchi e principali fra' partigiani di Cesare; Ottavio giovanissimo, nipote ed erede di lui, detto quindi Cesare Ottaviano, Bruto e Cassio i due uccisori: Cicerone il grand'oratore: Sesto Pompeo sceso da' Pirenei, prima a pirateggiare, poi a poter grandemente sul mare. Tra costoro, Antonio e Lepido eran per sè; tutti gli altri, anche Ottavio dapprima, per il senato, per la repubblica. I quali, sorretti in città dall'eloquenza di Cicerone, aprono la guerra nella Cisalpina, intorno a Modena contra Antonio, che, vintovi, s'unisce a Lepido nella Gallia Transalpina (44-43). Ma tra breve Ottavio lascia la parte del senato, e si unisce ai due Cesariani; ne sorge il II, il pessimo triumvirato; ed occupata Roma, proscrivon tutti i nemici di ciascuno, superando le memorie di Mario e Silla. Cicerone fu il massimo di que' proscritti. Allora Antonio e Ottavio, i due operosi del triumvirato, si volgono contra Bruto e Cassio che s'eran rinforzati in Grecia, Asia ed Egitto, tutto l'Oriente. Seguirono due battaglie a Filippi; e disfattivi Cassio e Bruto, s'uccise il primo dopo la prima, il secondo dopo la seconda (fine 42). Quindi, mentre M. Antonio si perdeva ad ordinar l'Asia e l'Egitto ed a poltrirvi egli pure e peggio con Cleopatra, Ottavio tornava a Italia, vi si volgeva contro L. Antonio fratallo di Marco. Accorso questo, seguiva fra' triumviri e Sesto Pompeo un accordo, un nuovo spartimento di provincie; che costoro sognavan forse far perpetuo, e simile a quello già degli Alessendriadi (40). Ma Pompeo riapre la guerra navale, la fa due anni, e poi vinto da Lepido e da Agrippa fugge e muore in Asia (38-36); e Lepido vincitore perde l'esercito guadagnatogli da Ottavio, onde anche questo triumvirato è ridotto a duumvirato tra M. Antonio ed Ottavio. Quindi seguono 4 anni di respiro interno e di guerre straniere: Ottavio contro ai Dalmati e i Pannoni, Antonio in Egitto e contro ai Parti. Ma vinto questo nell'impresa superiore a sua virtù, ed aggiunte alla vergogna di vinto, quelle del mal governo d'Asia e del nuovo poltrire presso a Cleopatra, ed offeso Ottavio con repudiare la sorella di lui (32), s'aprì finalmente la guerra tra' due : e si finì in un atto, in una grande battaglia navale ad Azio, Antonio vinto rifuggì alle braccia di Cleonatra, ed inseguitovi da Ottavio vi s'uccise. Cleopatra l'imitò. L'Egitto fu ridotto in provincia; il duumvirato diventò principato; la repubblica, serbando il nome, fu tutta del nuovo e minor Gesare.

23. Religione e coltura. — Delle condizioni politiche e civili di questa età dicemmo via via, e così faremo per le età seguenti: ondechè ne diremo separatamente. - La religione poi, simile, come vedemmo, nell'origine e nella genealogia degli Dei alla greca, si accomunò ora interamente con essa; e perchè i Greci l'avean già accomunata a tutto l'Oriente, ed ella non trovava nell'Occidente numi e culti molto diversi. ella diventò, senza difficoltà, universale nel mondo romano, Ogni politeismo è naturalmente tollerante : serbando gli Dei proprii, ammette a secondarii gli Dei stranieri. Del resto, tali religioni, tutte esterne di natura loro, erano in Grecia diventate già indifferenti a chiunque vi s'internasse colla filosofia; e così diventarono ai Romani quand'ebber bevuta quella filosofia. La religione rimase poco più che arte politica, stromento, arcano d'imperio, in mano ai patrizii, che serbarono fino al fine della repubblica la privativa del sommo pontificato, e de' sacerdozii maggiori. - Incominciata da Socrate, Platone, Aristotele e gli altri capi-scuola, questa fu la grande, la utile età della filosofia: non ne sorgerà mai più un'altra tale. In seno alla religione vera, restan minori di necessità i destini della filosofia. All'incontro la filosofia greco-romana andava molto più oltre e più giusto nella verità che non la religione contemporanea; e perciò fu grande ed utilissima. E per ciò Cicerone, tutti i Romani professavano doversi prendere da essa, elequenza, lettere, jus pubblico e privato, costumi, ogni civiltà, ogni coltura, di preferenza che dalla religione. - Le lettere specialmente dipendettero tutte, si conformarono tutte dalla filosofia. Del resto, le romane surono sempre figliuole delle greche; fin dall'origini, quando è tradizione che Numa le prendesse da Pitagora (tradizione falsa quanto a Pitagora che fu posteriore, ma giusta nel significato nazionale); quando Demarato le portava già dalla Grecia propria; e poi quando i Romani più rozzi conquistarono i Magno-Greci più colti, e finalmente i Greci coltissimi. Polibio, contemporaneo ed amico de' Scipioni, fu uno de' primi e più grandi venuti di Grecia a ingentilir Roma. - Nella quale poi, come dappertutto, s'ingentilì la lingua poetica primamente: Livio Andronico uno schiavo greco, Nevio un campano. Ennio un magno-greco, Plauto un umbro, Terenzio schiavo cartaginese (tutti stranieri al Lazio) furono i primi poeti e scrittori latini dal 250 al

150 all'incirca. Romani si furono i primi prosatori e storici; Fabio Pittore e Catone il vecchio, di poco posteriori a' primi poeti. Seguirono nell'ultimo secolo, e i più negli ultimi anni della repubblica, Lucrezio, Catullo ed altri poeti; Varrone; Sallustio. Cesare ed al ri storici e prosatori varii: e principalmente, com'era naturale in quel governo libero, in quelle contese di libertà e di parti, molti uomini di Stato, giuregonsulti ed oratori, gli Socvola, i Bruti, i Rufi, Ortensio, Cicerone i oltre poi tutti i grandi capi di parte, che nominammo, dai Gracchi fino ad Augusto, i quali non poterono certo diventare tali se non colla persuasione prima che coll'armi; colla persussione, che sovente non è rettorica, talora non filosofia, nè ragione, nè giustizia, ma sempre si deve dire eloquenza. --Degno, e forse importante, è poi ad osservarsi che mentre florivano tuttavia i più e migliori di questi, già erano nati ed educati Tito Livio. Cornelio Nipote, Orazio, Virgilio, Ovidio e tutti insomma gli aurei del secolo detto aureo al cader della repubblica. Figli dunque della repubblica, cresciuti nella viva atmosfera della libertà, si debbono dire tutti questi sommi Latini, tutti questi solendori che mal si sogliono chiamare del secolo d'Augusto. I grandi son figli dell'età in cui s'allevano, e non di quella in cui finiscono; i secoli si dovrebbono nominare da chi li genera ed educa, e non da chi li termina; e il così detto secolo d'Augusto, finì ad Augusto, e per Augusto. - Ad ogni modo, questi ultimi scolari de' Greci emularono, arrivaron sovente, superaron talora i maestri. Non forse in poesia, ma certo in parecchie di quelle lettere che dipendono dalla scienza e dalla pratica di Stato. Nell'eloquenza. per vero dire, io odo i periti delle due lingue per Demostene il sommo greco, sopra Cicerone il sommo romano; ed io m'accosto volentieri a tal opinione, e per quella superior semplicità che riluce nell'Ateniese, e perchè difensor d'indipendenza, mi par più fortemen'e ispirato che non il Romano difensor di libertà. Certo, e se mi si conceda di giudicare (con metodo opposto al solito) degli antichi da' moderni, tutti i grandi oratori politici del secolo scorso e del presente, i Pitt. Fox, Burke, Mirabeau, Foix, Canning, e i viventi, si veggono seguir molto più l'andamento oratorio demosteniano, che non il ciceroniano; ondechè si può credere che il primo, il quale regge ai secoli e si rinnova così in società diversissime, sia più naturale, più universale, più pratico. Quanto agli storici mi pare che i Romani tutti insieme abbiano superati i Greci,

Niuna semplicità, non quella stessa di Tucidide, è superiore a quella di Cesare; e Cesare è superiore a Senofonte nel parlar di sè, nel dettare storie personali, memorie militari. Tito Livio (a malgrado gli assalti moderni i quali non provano nulla contro a lui, se non ch'ei parlò incompiutamente e dubitativamente di fatti trovati incompiuti e dubbii nelle tradizioni), Tito Livio rimane pure a' nostri di il più grande, l'inarrivato, forse inarrivabile esempio d'una storia nazionale. scritta ad uso non d'eruditi, non di questa o quella condizione speciale d'uomini, ma di tutte. Sallustio, non imitator dei Greci, ne di nessuno, su primo e forse sommo in quel modo stretto e forte, che fu imitato poi, e portato oltre, da Tacito: e se è vero che fosse vizioso uomo alla pratica, egli ha almeno il merito, pur troppo non cercato da' nostri cinquecentisti ed altri moderni, d'esser rimasto virtuoso scrittore. L'ipocrisia della virtù e l'ipocrisia del vizio sono amendue brutte: ma la seconda è più dannosa. In tutto, niuna età, niuna nazione, niuna lingua finora, vanta una triade di storici come Cesare. Sallustio e Tito Livio: senza contar Tacito posteriore, Finalmente, superiori a tutti gli antichi furono i giurisperiti romani. Poco resta, per vero dire, da giudicar di quelli dell'età repubblicana; tuttavia e quel poco, e le tradizioni, e la ragione stessa ci fa certi che in quell'età dell'origini e della libertà furono le fondamenta di quella scienza, la quale sopra ogni altra dipende dai fatti originarii e si fonda sulla libertà. In somma, di tutta questa letteratura latina, o prima italiana, gli oratori, gli storici, i giureconsulti son quelli che noi dovremmo studiare incomparabilmente più. Ivi quello stile piano e pratico, che è così raro nelle lettere italiane; ivi una realtà, una vita, una libera operosità che si ritrovano, sì ne' nostri trecentisti e quattrocentisti, ma non guari più giù; ivi poi una grandezza degli affiri trattati che non si ritrova forse (dirollo a malgrado le invidie nostre ed altrui) se non ne' Romani moderni, negli Inglesi. Nè vogliamo studiare quegli stessi a servile imitazione od a vano vanto: quella è pedanteria sempre, questo vergogna a decaduti. Sopra ogni cosa di que' grandi maggiori nostri, imitiamo lo spirito di pratica, la sodezza nello scrivere come nell'operare; questo è il miglior modo di dimostrare la filiazione nostra da que' Romani, che furono i più sodi, i più pratici uomini del mondo antico.

24. Continua. — Di quelle scienze che alcuni chiamano naturali, altri positive, ma ch'io chiedo licenza di chiamare, per

più precisione, materiali, poco è a notare in questa età. Degli Etrusci, dicesi sapessero tirar il fulmine: sarà! Dei Romani, toltone Catone scrittor d'agricoltura, non saprei qual altro un po' grande nomare. Ma se, come dobbiamo, noi chiamiamo Italiani tutti coloro che nacquero e crebbero di schiatte diverse in qualunque delle terre che or si chiamano Italia: noi abbiamo di quest'età il maggiore scienziato che sia stato nell'antichità tutt'intiera, Archimede Siracusano (-208), gran matematico, gran filosofo, grande ingegner militare. Ma non si vede che abbia avuta scuola; certo tutte le scienze avanzate da lui, non avanzarono dopo lui. Eppure, così positive come sono, così appoggiate alla facultà del ragionar forte, elle sembrerebbero aver dovuto esser simpatiche al genio romano. Ma il fatto sta, che tal genio non era a nessuna contemplazione, nemmeno questa; era tutto alla vita attiva politica, finchè fu conceduta. - E così è, che dell'arti quasi niuna fu coltivata felicemente da' Romani repubblicani. Della musica non si trova vi ponessero di gran lunga quell'amore, quell'importanza che i Greci: quasi non pare la coltivassero. — Il nome di Pittore aggiunto ad uno de' Fabii, è delle poche memorie che faccian credere essere stata l'arte, bene o male, coltivata da liberi anzi da patrizii romani. Supplivano, sì, gli altri Italiani. Quest'è l'età a cui si riferiscono dagli archeologi presenti que' monumenti più perfetti dell'arte italo-greca, che si attribuirono già agli Etrusci più antichi. E già accennammo quanti di que' monumenti siensi trovati nelle città italiche. Ma è più maraviglioso ciò che ce n'è detto dalle storie: 2000 statue, dice Plinio, essere state in Volsci, quando fu presa dai Romani, spinti dal desiderio di esse. A questo modo i Romani ornavano lor città. Se non che le pitture, che si facevano allora le più sulle mura, non potevano esser trasportate; e così essi fecer probabilmente venir di fuori più pittori, ma anche scultori, fonditori, figulini, incisori di monete e di gemme. - In una sola arte (fossero cittadini od altri Italiani o Greci gli artisti) si può dire che i Romani avessero stili proprii, peculiarità, nell'architettura: e le loro peculiarità vi furono le due solite. la sodezza e l'utilità. Usarono fin da principio, molto più che i Greci, le volte, g i archi; furono, a dir di Strabone, inventori degli acquedotti; la cloaca massima è del tempo dei Re; l'emissario d'Albano, dell'età repubblicana (350 c.). Ma la principale, più certa e più utile invenzione loro fu quella delle grandi, ben dritte e sodissime vie pubbliche. Certo che anche

prima di essi in tutte le regioni incivilite di Grecia o d'Asia, furono vie segnate e fatte dal lungo passaggio; e certo che vi s'aggiunsero qua e là tagli, argini, ponti, opere d'arte; ma colà non erano opere d'arte le vie intiere. I Romani all'incontro, le fecer tali fin da principio; e come vennero estendendosi nella penisola, vi fecero a poco a poco una vera rete di vie, non meno maravigliosa a quell'età, di quel che sieno alla nostra le reti di strade ferrate, promosse da' Romani moderni che dicemmo. Tanto s'assomigliano le operosità, le necessità della civiltà quantunque diversissime! O piuttosto, tanto s'assomigliano le civiltà anche più diverse! Lo spendere per il pubblico, il capitalizzare il lavoro delle generazioni presenti a pro delle avvenire, è proprio sempre di tutte le nazioni forti che han fiducia nel proprio avvenire, di quelle che sono conscie di lavorar per sè non per altrui.

## LIBRO TERZO

## Età terza: degli Imperatori romani.

(Anni 90 av. G. C. - 476 dall'Era cristiana).

1. Augusto — (30 av. G. C.-14 dopo). — Il ritorno d'Augusto e i 44 anni che seguirono di tranquillità e d'ordine restituito. furono in Roma molto simili a quelli veduti a' nostri di in Francia sotto Napoleone consolo. A' più terribili e più colossali turbamenti che sieno forse stati mai in niuna gran civiltà, succedevano clemenza, riposo, riordinamento. Le lunghe guerre, le prescrizioni avevano spenti i più appassionati, rinnovata la generazione. Tutti erano stanchi, tutti capacitati dell'impossibilità d'una restaurazione repubblicana, tutti della necessità del principato. Cesare Ottaviano, tra breve per antonomasia, per adulazione religiosa, detto Augusto, pareva nato a tale uffizio; scellerato repubblicano, ottimo, modesto principe. Non ebbe corte all'orientale, alla moderna; bensì, ad uso patrio, gran clientela di quasi tutti i grandi scrittori che nominammo testè, e di molti altri men nominati o innominati, che sogliono far volgo in tutte le grandi età letterarie, e poi degli artisti ed artefici che abbellivan Roma a' cenni

di lui, e principalmente di tutti i postulanti o possessori di impiezhi e cariche, e magistrati della repubblica. Perciocche ei conservò di questa il nome e tutti gli uffizii, contentandosi di usurpare e unire in sè i maggiori. Prese, appena ottenuta l'ultima vittoria, quello d'imperatore (31): subito dopo, la potestà tribunizia perpetua (30); quindi il consolato dapprima annuo, poi perpetuo (19), lasciandone gli onori senza potenza a due consoli supplementari (suffecti); la censura, pur perpetua (id.): e finalmente il pontificato massimo (15). - Al popolo lasciò i comizii, ma ridotti a poche elezioni. Le più furono date via via al senato fatto e rifatto da lui, tutto suo : e con questo divise le provincie, commettendogli le più tranquille, tenendo egli quelle di frontiera. Alle senatorie furono eletti proconsoli, alle imperiali scelti legati. - Ordinò gli eserciti in campi stanziali (stativa); una guardia del principe (cohortes prætorianæ); una urbana (cohortes urbanæ) presso la città: le legioni al Reno, al Danubio, all'Eufrate, al Nilo, all'Atlante; due flotte di qua e di là ai due mari d'Italia, a Miseno e a Ravenna. — Ordinò le finanze: due casse distinte. il fiscum dell'imperatore, l'ærarium dello Stato: il primo. maggiore e fornito delle terre dette perciò confiscate, e dai tributi delle provincie imperiali; il secondo, da quelli delle provincie senatorie. Le necessità surte a poco a poco avevano stabilita quella varietà di tributi, che la scienza moderna disapprovò già, ma approva ora unanimemente; proprietà e mutazioni di proprietà territoriali, commerci interni ed esterni, sostenevano il carico pubblico. - Nè trascurò, anzi compiè, le conquiste e formolle con ammirabile opportunità. E prima ridusse i Salassi, ed altre genti galliche alpestri; fatto piccolo ma notevole, perche solamente allora, e così dopo quattro secoli, si vede terminata la gran guerra nazionale contro ai Galli, e compiuta la conquista della penisola a cui intiera s'estese allora il nome d'Italia. Nè è senza onore al complesso di queste genti che diremo italiane d'ora in poi che la conquista, l'unione di esse a Roma, abbia così costato altrettanto tempo, quanto appunto ne costò tutto il resto del mondo romano, tutto il cerchio del Mediterraneo. Attorno al quale poi e nell'interno del continente furono finiti di ridurre i Celtiberi dei Pirinei, gli Armorici ed ultimi Galli occidentali, i Reti i Vindelicii, i Norici, i Pannoni, i Mesii, tutti i Germani e Slavi di qua del Danubio, e in Asia gli Armeni. E furono tentati poi altri estendimenti; minacciati i Parti, ma

non assaliti di fatto; tentati gli Arabi e gli Etiopi, ma fino al deserto solamente, ed ivi lasciati; assaliti bensì più volte e fortemente i Germani d'oltre Reno e Danubio, ma con successi varii dapprima, e lasciandovi finalmente l'ossa delle legioni di Varo, distrutte da un duce a cui ne rimase il nome generico di guerriero Heerman od Arminio (9). Piansene Augusto, ma non era un G. Cesare da andarvi e vincervi: mandovvi legati; e quella trasmessa dall'uno all'altro de' suoi successori, non proseguita da niuno di essi, nemmeno forse da Traiano, coll'antica ostinatezza romana, quella guerra Germanica occupa tutta l'età che incominciamo, non finisce se non con lei, cioè coll'Imperio Occidentale.

- 2. Continua. Limiti d'Augusto furono dunque, il Reno. il Danubio, l'Eufrate e i deserti d'Arabia, di Nubia, di Numidia. In mezzo, il Mediterraneo tutt'intiero, lago italiano, che non fu nè sarà, probabilmente, mai più lago di niun'altra nazione. - In Ispagna erano tre provincie: Lusitania, Betica e Tarragonese. — In Gallia transalpina, quattro: Narbonese. Lugdunese, Aquitanica e Belgica. - In Germania e ne'paesi Danubiani, otto: Vindelicia, Rezia, Norico, due Pannonie, due Mesie ed Illirico. - In Grecia, tre: Macedonia, Tracia ed Acaia. - In Asia, quattro: Asia, Bitinia, Cilicia, Siria, oltre Giudea, Comagene, Cappadocia, Ponto, Licia, Samo e Rodi. Armenia e Mesopotamia, più o men libere o regnate di nome, ma rette di fatto da qualunque proconsolo o legato romano. e che diventarono provincie poi. - In Africa tre: Egitto, Circuaica ed Africa, oltre la Mauritania pur retta a regno allora, pur divisa in provincie poco dopo. - E finalmente in grembo al Mediterraneo, quattro: Siracusa e Lilibeo in Sicilia, Sardegna e Corsica. - L'Italia, la penisola signoreggiante. non era allor divisa in provincie: serbava tutte le distinzioni di sue genti primitive, secondo i patti con cui ciascuna s'era aggregata a Roma; ma queste distinzioni erano scemate dalla concessione, che Augusto fece allora a tutti insieme, di quel diritto di cittadinanza, tanto contrastato già quando non era un'ombra.
- 3. Continua. Molte leggi buone fece Augusto per tutto ciò, e per restituir la pace e i costumi. Ma a confermarli, due pessime; non abusate per vero dire, da lui, bensì all'infinito da' successori: quella di Maestà (Julia de Majestate) che faceva delitto d'ogni menoma mancanza di rispetto all'imperatore; e quella che istituiva commissioni speciali, tribunali eccezio-

nali (cognitiones extraordinariæ), a perseguire questi od altri delitti. Ma il peggior danno fatto da Augusto alla patria fu il hon aver esso dato nome o almen forma sincera di regno allo Stato, come avea voluto Cesare; l'averlo lasciato non repubblica e non principato finito, il non avere insomma osato far legge di successione. Destinò eredi prima Caio e Lucio nati di Giulia figliuola sua; poi, morti i due, Tiberio Nerone figliuolo di Livia sua seconda moglie. L'adottò; lo fece dal servo senato chiamare a parte di tutte le magistrature che costituivano il principato. I posteri più sfacciati chiamarono questa e le simili poi leges regiæ: ma non erano tali nè nulla di determinato: mezzi termini e non più. In alcune teoriche non dedotte dalla sperienza, il principato elettivo fu già detto migliore che l'ereditario; in pratica, e perciò nelle buone teoriche è preferito l'ereditario. Ma in ogni maniera di pratiche o di teoriche, il pessimo de' principati è quello in cui la successione non determinata da niuna legge, si fa volta per volta, per adozioni, per destrezze, per intrighi, per forza, per compre. E tal fu quello lasciato da Augusto a tutto l'orbe romano: alla misera Italia in particolare, sulla quale durò e pesò variamente, ma poco men che senza interruzione per diciotto secoli.

4. Tiberio. (14-37). — Quindi la serie degl'imperatori romani fu la pessima che s'abbia di niun principato. Così lunga ed immane tirannia, così prostrata servitù non sembrano essere state possibili in una civiltà, con una coltura così progredite come le romane; e il fatto dimostra la superiorità della civiltà e della coltura cristiana, in mezzo a cui elle furono fin qui, e sono più che mai impossibili veramente. -La serie s'apre con uno de'peggiori, Tiberio. Era stato uomo capace, forse virtuoso in gioventù; erasi pervertito tra le ambagi, gli artifizii, gli ozii, i vizii dell'aspettazione; era falso. sospettoso, crudele e perduto in voluttà, quando imperiò a 56 anni. Diè subito grande effetto alle leggi di Maestà: accrebbelo coll'incoraggiare istituzione nuova, i delatori. Peggio che mai, quando invecchiato lasciò il governo a Seiano, e andò a marcire nei segreti di Capri, dove finì. Guerreggiò in Germania ed Asia; non egli, dopo che fu imperatore ma pei suoi capitani, fra cui principale, e perciò odiato Germanico, figlio di suo fratello. Sotto lui furono ridotte a provincia Cappadocia e Comagene.

5. I tre ultimi della famiglia di Cesare. (37-68). - Succe-

dette Caio, figlio di Germanico, adolescente di speranze, giovane voluttuoso, crudele e poco men che impazzato. L'uccisero dopo 4 anni i pretoriani, e gridarono imperatore lo zio di lui Claudio, che ne li pagò con un donativo. Quindi il modo cattivo di successione diventò pessimo. -- Claudio era già di 50 anni, uom mediocre per sè, peggiorato dall'ozio, dal sospetto in cui erano tenuti i col'aterali di casa Cesare, come quelli poi di casa Ottomana. Debole, ghiotto, donnaiuolo, governarono per lui donne e liberti, Agrippina, Messalina, Pallante, Narciso, nomi infami. Regnò 13 anni, morì di veleno datogli per affrettare la successione a Nerone genero di lui. - Questi era giovane di 17 anni, pur esso di speranze, allievo di Seneca filosofo. Diventò crudele per paura. Incominciò con uccider Britannico, cugino suo, proseguì contra quanti appartenevano più o meno alla famiglia di Cesare : finì con uccidere sua moglie Ottavia che l'aveva fatto salire a quella famiglia, sua madre Agrippina che l'avea posto in trono, e Poppea. sua seconda moglie, che l'avea spinto e amato tra tutto ciò. Poi, macelli di grandi e piccoli numerosissimi: fra gli altri di molti cristiani, a trastullo; e poi voluttà, nefandità, pazzie. Sorsero parecchie sollevazioni: i pretoriani l'uccisero dopo 14 anni di tirannia; e con lui finì la famiglia vera de' Cesari. Ma tutti i successori ne serbarono il nome. — Sotto Claudio si estesero i limiti in Britannia, e si ridussero a provincia Mauritania, Licia, Giudea e Tracia; sotto Nerone fu di nuovo estesa e ridotta a provincia Britannia; e si guerreggiò in Armenia, e in Giudea già sollevata, contro a' Parti.

6. I tre primi contendenti e i tre Flavii (68-96). — Galba, vecchio capitano di 72 anni, era stato gridato imperatore in Ispagna mentre s'uccideva Nerone. Venuto a Roma vi fu riconosciuto dal senato, mal veduto da' pretoriani e sbalzato in pochi mesi da Ottone (68-69). Il quale riconosciuto in Roma e non dalle legioni germaniche, andò loro incontro, ne fu vinto e s'uccise: durò tre mesi (69). — Vitellio, condotto a Roma da quelle legioni, vi fu riconosciuto; ma, disprezzato in breve per libidini e crudeltà, fu sconfitto ed ucciso in pochi altri mesi dalle legioni di Siria e del Danubio, che acclamarono e condussero a Roma Flavio Vespasiano (69). — Quindi la nuova famiglia de Flavii che imperiò per tre generazioni. Vespasiano tranquillò, riordinò l'imperio sovvertito nei 55 anni dei quattro Cesari nefandi, e dall'ultime competenze. Dovette accrescere i tributi; abolì le accuse di Maestà,

ributtò i delatori; fu buon principe: guerreggiò co' Batavi risollevati tra le ultime contese dell'imperio; co' Giudei sollevati a cui Tito distrusse Gerusalemme (71); co' Britanni e coi Caledoni vinti da Agricola; ridusse o confermò a provincie Rodi, Samo, Licia, Tracia, Cilicia e Comagene. — Successegli Tito, figliuolo di lui, stato già devoto a lui ed alla patria, capitano vittorioso e per que' tempi clemente; modello dei principi ereditarii. Non reguò se non 2 anni (79-81), e gli bastarono a farsi modello de' regnanti. — Seguì Domiziano, fratello di lui, ma troppo diverso; vano, invido, sospettoso, crudele, richiamò Agricola vittorioso dalla Britannia, guerreggiò or a pompa in persona, or pe' capitani contro a' Germani e ai Daci, or vanamente, or così vilmente che patteggiò un tributo agli ultimi. Fu ucciso per congiura di palazzo (81-96).

7. Nerva, Traiano, Adriano (96-138). - Posto in trono dai congiurati Nerva, un vecchio onorando di 70 anni, furono restituiti l'ordine, lo splendore dell'imperio; e continuati, accresciuti poi per una serie di buone adozioni durante quasi un secolo. Questo fu, senza paragone, il più, od anzi il solo buon secolo di quella grande autocrazia; fu, secondo l'espressione d'un autocrata moderno, caso fortunato. Nerva regnò poco più d'un anno; ma in quello fece uno forse de' più rari. certo uno de' più utili atti adempibili da un principe, apparecchiossi un successore maggiore di lui (98). - Traiano, figliuolo adottivo di Nerva, spagnuolo, e così primo degli Augusti che non fosse italiano, gran capitano, grande uomo di Stato, fu tale sul trono che può credersi sarebbe stato grande senz'esso, sarebbe stato gran cittadino d'una patria libera. Ordinò, temperò il principato; abolì i giudizii di Maestà; restituì al popolo i comizii, le elezioni lasciategli da Augusto, al senato la libertà delle deliberazioni. Non solamente lavorava ma operava molto; in finanze era gran massaio e grande spenditore insieme; in nonumenti e strade pubbliche (quella antica gloria romana che giunse allora al sommo) spiendidissimo. Fece molte guerre contro ai Parti, agli Arabi e ai Daci, che a taluni paion troppe, ma che forse eran necessarie, e ad ogni modo furon tutte gloriose. Prima di lui non erasi guerreggiato se non per mantenere i limiti d'Augusto, o tutto al piu per ordinare in provincie alcune genti inchiuse in essi: egli li estese, e passando il basso Danubio contro a quei Daci a cui Domiziano avea testè pagato tributo, li vinse e ridusse a provincia romana. - Successegli (117) Adriano,

suo figliuolo adottivo, principe pacifico. Trattò co' Parti ed abbandonò tutte le conquiste asiatiche incominciate del padre. Buon ordinatore, buon amministratore anch'egli; plù che mai splendido, ma forse già men buon gustajo in arti e monumenti; gran viaggiatore in tutte le parti dell'imperio, fu in complesso principe buono dopo un grande. S'era apparecchiato un cattivo successore adottando L. A. Vero; ma morto quello ne adottò uno ottimo Antonino.

- 8. Gli Antonini (138-192). Antonino Pio, continuò, accrebbe la pace, l'ordine dell'imperio; e si contentò di difenderlo pe' suoi legati contro alle genti che l'assalivano all'intorno. - E così M. Aurelio figliuolo adottivo di lui (161-180). Salendo al trono adottò L. Vero e il chiamò non solamente Cesare (titolo dato fino d'allora a' figliuoli e successori), ma Augusto, e così l'associò intieramente all'imperio; e fu il primo esempio di due imperatori regnanti insieme. E diedero i due l'esempio non guari seguito, di regnare concordi. M. Aurelio effettuò quel desiderio di non so quale antico, di veder sul tropo un filosofo. Fu tale pon soltanto speculando, ma scrivendo: che è forse troppo per chi ha l'ufficio del fare, superiore a quello dello scrivere. L. Vero fu dissoluto. E guerreggiarono i due or per sè or pei legati contro ai Parti felicemente: ma con successi varii contro i Marcomanni, una lega di popoli germanici del confine (come suona il nome stesso) i quali penetrarono una volta fino in Italia. E allora (166 c.) per la prima volta furono assoldate, e stanziate entro a' limiti genti intiere di barbari: per l'addietro non s'erano assoldati se non militi sparsi. È incontrastabile: due de' maggiori danni dell'imperio, il trono diviso e lo stanziamento de' barbari, furono inventati innocentemente dal principe filosofo. Premorto Vero, morì M. Aurelio nel 180; lasciò l'imperio al figlinolo Commodo. - Il quale, indegnissimo de' cinque predecessori, dissoluto grudele, afrenato, comprò la pace co' Marcomanni. tiranneggiò in Roma, secevi l'istrione, il gladiatore, l'Ercole aui teatri pubblici, abbandonò il governo ai prefetti del pretorio ed ai liberti; e costoro, di concerto con le meretrici. l'uccisero finalmente (192).
- 9. Il III secolo dell'imperio già decadente (193-285). Quindi, per quasi un secolo, nuove contese di successioni, ed imperatori così moltiplici che appena si possono numerare. Pertinace innalzato dagli uccisori di Commodo per 3 mesi, e poi ucciso (193); Didio Giuliano, che comprò l'impe-

rio all'incanto dai pretoriani, Pescennio acclamato dalle legioni di Siria. Albino dalle britanniche: Settimio Severo dall'illiriche. Vinse l'ultimo, fu buon soldato, sconfisse i Parti, regnò 17 anni (193 211) e lasciò l'imperio ai due figliuoli suoi Caracalla e Geta. - I quali regnarono per poco insieme, odiandosi. Caracalla uccise il fratello in grembo alla madre; e, come era conseguente, tiranneggiò poi. Guerreggiò con gli Alemanni, una nuova lega (come suona il nome) di Germani diversi raccogliticci, che si vede sottentrar ora a quella che sparisce de' Marcomanni. Caracalla fu quegli che estese il diritto di cittadinanza dall'Italia a tutte le provincie. Dicesi il facesse per accrescer l'entrate, estendendo i carichi pubblici. ed è strano veder quindi che questi avesser pesato più su coloro i quali avevano diritto e nome di cittadini, che non sui provinciali. Ad ogni modo, così cessò il nome stesso di quel primato conquistato già con tanto sangue dagl'Italiani, sancito in essi da Augusto. Mentre Caracalla guerreggiava co' Parti, fu ucciso dal prefetto del pretorio (211-217). — Questi, Macrino, comprata la pace da que' barbari, era tuttavia in Asia, quando le legioni innalzarono Eliogabalo, un giovane sacerdote de Sole, che Soemi sua madre proclamò figliuolo di Caracalla. Battutisi i due rimase vincitore e imperatore il giovane sacerdote (217-218). Il quale portò sul trono di Roma, pur già tanto macchiato, nuove infamie, nuove superstizioni; e fu trucidato in meno di 4 anni dalle guardie (218-222). - Alessandro Severo, cugino di lui, e adolescente egli pure, fu tuttavia diversissimo. Costumato belligero, restauratore di discipline, guerreggiò co' Persiani, i quali avean testè distrutta la potenza de'Parti, non saputa distruggere mai da' Romani, ed avean così fondato un nuovo imperio, anche più pericoloso. E guerreggiando co' Germani fu trucidato da' soldati impazienti della rinnovata disciplina (222-235). - Massimino. un soldato trace semibarbaro e feroce, mal innalzato così. guerreggiò tuttavia felicemente contra i Germani, i Pannoni e i Sarmati stessi più lontani; ma intanto furono gridati in Roma prima due Gordiani padre e figlio; poi, morti questi. un Papieno, un Balbino. Contro i quali scendendo Massimino dal Sirmio, furono uccisi tutti e tre, ciascuno da' proprii soldati, e rimase solo un terzo Gordiano, figlio e nipote de' due altri (237-238). - Il quale quasi fanciullo regnò prima sotto la tutela d'un presetto del pretorio, e su sei anni appresso ucciso da un altro (238-244). — Costui, un Arabo, chiamato

Filippo, tenne 5 anni l'imperio, disputatogli in varie provincie toltogli colla vita da Decio suo capitano ch'egli avea mandato a combattere competitori in Pannonia (244-249). -Decio guerreggiò contro a' Goti invadenti per la prima volta l'imperio di qua dal Danubio, e morì col figlio sconfitto da essi (249-251). - L'esercito acclamò Gallo, l'uccise tra pochi mesi: acclamò Emiliano, e pur l'uccise acclamando Valeriano (251-253). - Valeriano ebbe a difendere i limiti già intaccati in tutto il giro dagli Alemanni sul Reno e l'alto Danubio, da' Goti sul basso, da' Persiani sull'Eufrate. E li difese contro a' primi e a' secondi, ma soccombette e fu preso da' terzi (253-259). - Succedettegli Galieno, figliuolo suo, già associato all'imperio; e quindi vidersi due imperatori romani. padre e figlio, languire e perir l'uno ne' ferri barbarici, seder l'altro sul maggior trono del mondo; e sorger quindi tanti altri imperadori in ogni provincia, che chi ne conta 19, chi 30. detti nella storia i 30 tiranni. Allora ebbero grand'agio i barbari ad ordinarsi, ad assalire su tutti i limiti. Etre grandi leghe di genti germaniche ne sorsero o crebbero dalle bocche del Reno alle bocche del Danubio; quelle de' Franchi, degli Alemanni e de' Goti, che furon poi le principali distruggitrici dell'imperio (259-268). — Morto Galieno, successegli, chiamato da lui, miglior di lui, Aurelio Claudio, che vinse prima uno de' competitori, gli Alemanni, poi i Goti, ma morì in breve di peste a Sirmio. Il senato gl'innalzò poi meritamente una grande statua d'oro in Campidoglio (268-270). - Furono acclamati dal senato Quintillo fratello di Claudio, e dall'esercito. Aureliano; e uccisosi il primo dopo pochi giorni di porpora. rimase solo il secondo e regnò gloriosamente 5 anni. Respinse gli Alemanni e i Goti, non più invasori solamente de' limiti. ma d'Italia, dell'Umbria! e vinse e prese Zenobia, la famosa regina di Palmira, invaditrice d'Asia Minore, Siria ed Egitto. E vinti i rimanenti tiranni in Gallia, Spagna e Britannia, ed abbandonata la Dacia e così ridotti i limiti di Traiano, ma restituiti tutt'intorno quelli d'Augusto, pote apparir vincitore. restauratore dell'imperio. Ma fu per poco; dopo 5 anni gloriosissimi, fu ucciso come uno dei volgari imperatori, e ricadde l'imperio nello strazio consueto (270-275). - Seguì anzi, strazio nuovo, un interregno di sei mesi ; senato ed esercito si ribalzavan la scelta; non che conteso, l'imperio non era più desiderato. Finalmente fu eletto dal senato Tacito, un vecchio di 75 anni, che morì guerreggiando contro ai Goti dopo altri 6 mesi (275-276). Successero, Floriano fratello di Tacito per elezione del senato, e Probo gridato dall'esercito di Siria. Ed ucciso in breve il primo dai proprii soldati, rimase solo il secondo. Imperiò e guerroggiò sei anni sul Reno e il Danubio, tra' quali innalzò un gran muro, vana difesa; fu ucciso al solito dai soldati, i quali tolleravano anche meno i forti imperatori che non i dappoco (276-282). — Innalzarono Caro prefetto del pretorio, che guerreggiò felicemente contro ai Goti, ed avviatosi contro ai Persiani, morì, dicesi, di fulmine (282-284). — E successero insieme i due figliuoli di lui, Carino e Numeriano. Ma in breve ucciso Numeriano dal suo prefetto del pretorio e innalzato a luogo di lui Diocleziano, e ucciso pur Carino da un tribuno a cui egli avea tolta la moglie, rimase solo Diocleziano (284-285). Tristo secolo, deplorabile imperio, noiosa storia!

colo, depiorabile imperio, nolosa storia i

10. Diocleziano e i successori fino a Costantino (285-306.) - Quando uno stato è venuto decadendo per parecchie generazioni il restaurarlo è difficile a un uomo solo quantunque grande per sè e per potenza, perchè non trova appoggio nel proprio popolo corrotto; gli è d'uopo procacciar primamente che sia più o men ripnovato dall'esempio de' popoli vicini pon corrotti. Ma ciò è impossibile nelle civiltà corrotte tutt'intiere. Tuttavia un grand'uomo che si trovi in occasione di tale impresa, non suole, non può tenersi dal non tentarla; e nella storia, ne' giudizii de' posteri resta poi sempre dubbio se il tentativo abbia ritardata o non forse accelerata la caduta. Ciò avvenne a Diocleziano e Costantino, restauratori, mutatori indubitati dell'imperio. Propensi noi a lodare chi opera grandemente, quand'anche sventuratamente, anzichè chi aspetta, oziando, la fortuna, a noi paiono essi tutti e due uomini grandi nati in tempi dappoco. - Diocleziano vide i due sommi pericoli dell'imperio: le contese di successione tra i capi degli eserciti e l'invasione de' barbari già prementi su tutti i limiti; e tentò riparare ai due insieme con un ordinamento grande, un pensiero generoso. Solo signor dell'imperio, solo Augusto, non solamente fece Augusto e pari suo Massimiano, ma in breve aggiunse a sè ed al socio due Cesari o successori designati, Valerio e Costanzio Cloro. Nè furono più di quelle associazioni vane od anzi pericolose per l'imperio, utili solamente all'imperatore che guarentivano: fu vera divisione del territorio, che non era difendibile oramai da un solo imperatore. Distribuì le provincie tra i quattro:

l'Asia a sà: Tracia ed Illirico a Valerio, Cesare suo; Italia ed Africa a Massimiano Augusto, e Gallia, Spagna, Britannia e Mauritania a Costanzio l'altro Cesare. Così (essendo tenuta dai due Augusti una supremazia sui due Cesari), l'imperio, già unico, rimase fin d'allora diviso in que' due, Orientale ed-Occidentale, che mutarono e rimutarono sì continuamente limili e signori, ma si ricostituirono e durarono in lor dualità poco meno che due altri secoli. Roma e l'Italia già hu da Caracalla cadute in condizioni pari alle provincie, ne dacadder molto indubitatamente: e ne patirono tutti i popoli che ebbero a far le spese a quattro palazzi imperiali in luogo d'uno; e tanto più che moltiplicaronsi d'allora in poi, in que' palazzi diventati vere corti, le pompe, gli ufficii, i titoli, i rispetti, all'uso antico orientale. Ma i due intenti del riformatore furono arrivati: le successioni (che nella steria appaiono, moltiplicandosi e incrociandosi, anche più complicate) furono in effetto men contese coll'armi, rimasero più lunzamente nelle medesime famiglie; e le frontiere difese da quattro principi. ciascuno dal posto suo, furono, secondo ogni probabilità, difese meglio che non sarebbero state da un principe universale, sforzato ad accorrere dall'Oceano settentrionale al golfo Persico, e a lasciar un pericolo d'invasione esterna ed uno d'usurpazione interna in ciascuno degli eserciti ove non si trovasse. - E di fatti, vinsersi aliora facilmente alcuni competitori: e mantenuti i limiti europei, s'estesero momentaneamente gli asiatici dall'Eufrate al Tigri. Ma nulla è che stanchi come una operosità, una fortuna stessa, che si sperimentino insufficienti allo scopo prefisso. Dopo 20 anni di regno glorioso, Diocleziano abdicò e fece abdicar Massimiano l'Augusto, compagno suo (285-305). - I due Cesari, Galerio e Costanzio, ne diventarono essi Augusti; ma molto disugualmente, rimanendo al primo (con due nuovi Cesari, Severo e Massimino) l'Oriente, l'Italia e l'Africa, e al secondo Britannia, Gallia e Spagna solamente. E morto in breve Costanzio e succedutogli il figliuolo Costantino, prese il titolo d'Augusto, ma non fu riconosciuto se non come Cesare da Galerio (306). E ne seguirono nuove guerre, finchè rimase solo Costantino.

11. Il Cristianesimo (1-306). — Ma ci è debito qui accennare i principii e i progressi di quella religione cristiana, che, nata coll'imperio, cresciuta mentre questo decadeva, e compressa, perseguitata fin ora, salì ora a un tratto a condizione di religione trionsante e regnante. - Nato in Giudea sotto Augusto, nella famiglia regia ma decaduta di Davidde, un fanciullo chiamato Gesù, era cresciuto in casa al mestiero paterno di falegname, e vi si era trattenuto 30 anni; ed avea predicato poi per tre altri, sè professando il Messia aspettato da sua nazione, sè il Cristo profetato, sè figliuolo di Dio, rinnovatore ed estenditore all'intero mondo della religione primitiva d'un solo Dio. Morto esso al tempo di Tiberio, sulla croce, per opera degli Ebrei che aspettavano un liberatore politico, un Messia temporale, e che scandalezzandosi abborrivan questo, subito dopo, dodici discepoli principali di lui, detti Apostoli, e sessanta altri, tutti gente incolta, popolana, bassissima, e di quella nazione dispregiatissima, s'eran dispersi ad annunziare il gran fatto, che l'Uomo-Dio era risuscitato e salito al cielo, che regnerebbe spiritualmente a poco a poco sulla terra tutta, fino al fine de' secoli, ed altre simili novelle, dette fin d'allora da nemici ed amici stoltezze de' Cristiani, stoltezze della Croce. Eppure furono credute via via. secondo che si spargevano; e si sparsero prontamente, largamente. In molte citta di Giudea, d'Asia, di Grecia, sorsero adunanze, chiese di Cristiani, Il principale de' principali discepoli ne fondò una in Antiochia, poi in Roma, centro dell'imperio; e questa su quindi la principale e centrale di tutte. Così l'Italia ebbe da Dio quest'ufficio di centro della Gristianità: un ufficio, come tutti quelli di quaggiù, dotato di diritti e vantaggi, carico di doveri, che vedremo, nella storia seguente, perenni. In quelle chiese o congreghe primitive si accomunavano dapprima tutti i beni; poi, tanto almeno da mantenerne i fratelli poveri: del resto, un solo Dio in cielo. una sola fede in terra, una sola donna a ciascuno, le passioni umane condannate, il corpo vilipeso, l'anima eterna sola importante; insomma, una credenza e una morale purissime, non dissimili verameute da quelle speculate invano da alcuni filosofi, ma fatte ora effettive, universali tra questi novatori, ma fondate su principii, su fatti i più contrarii che potessero essere alla ragione pura, filosofica, precedente o non ammettente que' fatti. Quindi, non che aiuto, repulsione, guerra di questi filosofi allora trionfanti, guerra di ogni uomo dell'antica coltura allora avanzatissima, guerra di ogni uomo devoto alle religioni patrie, guerra di ogni uomo di Stato serbatore di questo contro ai nuovi settarii. E quindi supplizii, martirii, persecuzioni legali contro essi. Dieci principali se ne contano. sotto Nerone, Domiziano, Traiano, M. Aurelio, Settimio Severo, Massimino, Decio, Valeriano, Aureliano, e finalmente la più feroce e più universale sotto Diocleziano: imperatori diversi, come si vede, gli uni tiranni, gli altri buoni, altri grandi, e nel numero Traiano il sommo uomo di Stato, M. Aurelio il filosofo, tutti uniti nella massima di Stato di distrurre la nuova setta. Eppure, tra tante opposizioni e persecuzioni, e contro ad ogni ragione e probabilità filosofica, politica e storica, contro ad ogni andamento consueto degli eventi umani, queste stoltezze cristiane s'erano sparse fin da' tempi di Traiano così, che Plinio si lagnava ne fosser deserti i templi de' Numi patrii, e che al principio del III secolo se ne scorgon pieni il palazzo, Roma, le provincie, le legioni. E tutto un altro secolo durò, crebbe, soffrì questa società religiosa che taluni osan chiamare setta filosofica o politica, ma che fu tutto all'opposto; non filosofica, posciache, imponendo dommi e virtù asprissime alla natura umana, conquistò pure quelle moltitudini dove niuna filosofia riuscì mai a penetrare; e non politica nemmeno, posciachè appunto diventò moltitudine e pluralità di cittadini, senza entrar una volta nelle contese, nelle congiure, ne' tumulti, nelle turpitudini dell'imperio. Ed ora siam per vedere l'imperatore farsi cristiano, senza un interesse che potesse muoverlo, se non di prendere l'opinione, la religione dei più; e cristiano palersarsi a un tratto l'imperio tutto intiero. E quindi (benchè non si a istituto mio di persuader nessun, ma solamente, com'è ad ogni storico, di presentare gli eventi col carattere che vi vedo), quindi parmi dover notare, che tutta questa serie d'eventi naturalissimi non potè succedere se non sopranaturalmente, dico per intervenzione straordinaria, immediata, manifesta della Provvidenza divina. Sant'Agostino e Dante posero questo dilemma, di che non s'esce; o la propagazione del cristianesimo, innaturale in ogni età, innaturalissima in quella della massima coltura antica, fu effetto de' miracoli che persuasero i neofiti, ovvero avvenne il miracolo maggiore, d'un fatto grandissimo adempiutosi contro a tutte le ragioni naturali, un effetto senza causa; e nell'un caso e nell'altro. dunque, v'è miracolo, sopranaturalità, intervenzione, rivelazione, religione divina. - E il vero è poi, che senza sopranaturalità non si spiegano nè il principio, nè il mezzo, nè l'andamento, nè lo scopo del genere umano, non la storia universale; e men che niuna, non la storia speciale dell'Italia. sede del miracolo perenne della centralità da diciotto secoli.

12. Costantino (306-337). - Ripigliamo, or che il potremo capire. Costantino. Ai tre competitori che egli avea contro. Galerio, Augusto, Massimino e Severo Cesari, se ne aggiunsere in breve tre altri: Massimiano stesso che riprese nome di Augusto, Masenzio figlio di lui e Licinio poi, che il presero. Ma Costantino, buon capitano, e politico abile o talor forse traditore, aspettando, trattando e guerreggiando 17 anni, si libero di tutti sei. Severo fu ucciso da Massimiano, Massimiano da Costantino a cui era rifuggito. Galerio dalle dissolutezze. Masenzio nella gran battaglia presso a Roma (312): Massimino da se stesso dopo una battaglia perduta contro Licinio (813); e finalmente Licinio dopo avere spartito con Costantino l'imperio, e tenutane la metà orientale 9 anni (314-323), da Costantino. Così questi si trovò e regnò solo poi altri 14 anni (323-337). Continuò, compiè le novità di Diocleziano. e n'aggiunse due maggiori : la conversione al cristianesimo e la fondazione d'una seconda capitale, detta Roma nuova o Costantinopoli. - La conversione, ei la incominciò ponendo la croce sul suo stendardo o Labaro, al di della battaglia di Roma contro Masenzio (312): ma non la compiè se non a poco a poco e parecchi anni appresso, quando fecesi battezzare. E prima e dodo fu principe cristiano più zelante che prudente. Avvezzo al pontificato massimo degli Augusti, non poteva usurpare tal dignità già tutta ecclesiastica tra' cristiani: ma non si tenne dall'usurparne quanto potesse, e diè il malo e troppo seguito esempio di un principe teologizzante e facente affari di Stato delle dispute di chiesa e dell'eresie; tanto che. come succede, egli forse vi s'imbrattò. Del resto convertì a templi cristiani molti idolatri ed altri edifizii civili, e parecchi ne edificò; e molte chiese arricchì, principalmente quella di Roma. Dal che, mi perdonino Dante e i Ghibellini antichi. mi perdonino i protestanti e protestantizzanti moderni, io non lo so parimente biasimare; perchè, se è vero che il cristianesimo sia non solamente religione ma civiltà, abbia non solamente il maggior ufficio di condur gli uomini al cielo, ma anche quello minore e pur grande di condurli intanto sulla terra alla civiltà, era, è, e sarà pur sempre conseguente e necessario ch'egli avesse ed abbia a ciò mezzi terreni, diversi secondo le età, ma durati e duraturi in tutte. Nè gli abusi debbon toglier l'uso; chè altrimenti si toglierebbe quello della religione stessa, abusata or da ecclesiastici e pur da secolari, or da amici e pur da nemici di lei. - Costantinopoli.

ei la fondò, dicesi, per odio a Roma ostinata nella religione antica: ma forse meglio per avere una grande, degna ed opportuna residenza a quell'imperio orientale già istituito da Diocleziano, già indispensabile contro ai Goti, i più vicini e più formidabili minacciatori di tutto il mondo romano. Che tal fondazione, tal sito fossero opportunissimi, è dimestrato dal fatto dell'esser caduta poi Roma, non Costantinopoli, mai, sotto a quelli od altri barbari settentrionali, dall'aver durato l'imperio colà poco men che mille anni più che a Roma. -Ma la corte trasferita a Costantinopoli finì di dar forme, costituzione orientale asiatica, despotica, all'imperio. Diademi, vesti, eunuchi all'antico uso medo od assiro. Un præpositus sacri cubiculi e molti comites palatii e cubicularii (gran ciamberlano e ciamberlani), con altri simili per tutte le parti del palazzo tutte dette sacre fino alle stalle; un magister officiorum (ministro dell'interno e dell'estero), un comes sacrarum largitionum (delle finanze), un quastor (della legislazione e giustizia), un comes rei privatæ (del tesoro del prinecipe), due comites domesticorum (capitani delle guardie, dette scholæ). - Agli eserciti furon preposti un magister utriusque militia, e sotto esso due magistri peditum ed equitum, e sotto questi i comites, ed ultimi i duces. - E così, spogli di ogni comando militare, furono ridotti a governatori civili i già pericolosi prefetti del pretorio. Quattro ne furon fatti per le quattro grandi divisioni dell'imperio già stabilite da Diocleziano, ora ordinate e chiamate prefectura: 1º Prefettura d'Oriente, divisa in cinque diocesi (ogni diocesi poi in provincie), Oriente, Egitto, Asia, Ponto e Tracia; 2º Prefettura d'Illirio, divisa in due diocesi, Macedonia e Tracia; 3º Prefettura d'Italia, divisa in tre diocesi, Italia, Illirio ed Africa; 4º Pretettura delle Gallie, divisa in tre diocesi, Gallia, Spagna e Britannia. Alle diocesi e provincie furono posti governatori di varii nomi, rectores, proconsules, vicarii, ecc. - E sotto tutti questi, ultime e più potenti forse fin d'allora sorgevano le costituzioni delle città, stampate più o meno sul modello degli antichi municipii italiani: un'adunanza popolare, via via ridotta per vero dire a poche elezioni, ma mantennta poi principalmente per quelle de' nuovi vescovi, a cui contribuivano insieme col clero e coi decurioni; un consiglio più ristretto (resto dei sensti) detto ordo' decuriones lo patres; e due o più magistrati esecutivi, per lo più annui (resti o imitazione dei consoli), detti duumviri, triumviri, ecc.; oltre parecchi tribuni ed ufficiali inferiori. I tributi furon dati a riscuotere a que' decurioni, fattine garanti e quasi impresari; ondechè fuggivasi tal dignità diventata carico pesantissimo, e gli imperatori sforzavano le famiglie a serbarla od assumerla. Del resto, continuavano questi tributi ad essere moltiplici: ma diventò principale il territoriale, che si stanziò od indisse incominciando dal 312 (l'anno della vittoria di Costantino) di 15 in 15 anni, periodo detto quindi indizione. — Tale all'ingrosso fu l'ordinamento del nuovo e ben detto basso imperio. Tal durò con poche mutazioni sino al fine della metà Occidentale. E tale il vedremo poi imitato dagli imperatori Occidentali rinnovati; ed anche (principalmente nella moltiplicità degli uffizii cortigiani) da altri principi minori fino ai nostri dì. Ma vedremo pure, più seria imitazione, quella dei

municipii romani fatta dai Comuni italiani. 13. I Costantiniani (337-379). — I tre figli di Costantino. Cesari in vita di lui. Augusti dopo lui, tennero nell'imperio diviso, Costantino II, la prefettura delle Gallie; Costante, l'italica e l'illirica; Costanzio, la orientale. Tra breve, Costantino mosse guerra a Costante, e vi morì; onde Costante riunì tutto l'Occidente. Ma fu poi ucciso da Magnenzio, nuovocompetitore sorto in Gallia, Guerreggiarono allora Magnenzio e Costanzio; Magnenzio vinto s'uccise, e Costanzio rimase solo Augusto. - Allora ei fece Cesari prima Gallo, che in breve ei temette ed uccise; poi Giuliano letterato filosofo, cui non temeva. Questi governò dapprima in Gallia, e guerreggiò felicemente contro a' Franchi ed altri Germani più che mai prementi. Costanzio perdente all'incontro dinanzi ai Persiani, chiese a Giuliano Cesare, il suo esercito; e l'esercito gridò Augusto Giuliano stesso, il quale, morto intanto Costanzio, rimase egli pure imperator solo. - Era capitano ed uom di Stato non volgare; ma filosofo all'antica, Romano stantio retrogrado. Rinnegò la religion nuova, e perseguitolla a modo suo; pochi supplizii e molti impedimenti (modo imitato in un grand'imperio a' nostri di); protesse, rinnovò all'incontro la religione vecchia, nazionale, di che era capo. -Passato in Oriente corse contro a' Persiani, li vinse, giunse al Tigri, e vi perì in battaglia, ultimo de' Costantiniani (363). ultimo degli imperatori idolatri: e dopo il quale l'idolatria si ridusse a poco a poco al senato di Roma, alla statua della Vittoria ivi serbata per qualche tempo ancora; ed agli abitatori più rozzi men progressivi delle terricciuole, de' pagi.

onde furon detti pagani. - L'esercito, rimasto senza imperatore, acclamò Gioviano, che cedette subito a' Persiani le conquiste e morì fra pochi mesi di malattia. - Quindi fu similmente acclamato Valentiniano, che si associò subito suo fratello Valente. Imperiò il primo in Occidente, s'associò suo figliuolo Graziano, e guerreggiò co' Germani sul Reno e sul Danubio, e morto lui, nel 375, imperiò Graziano, che s'associò suo fratello Valentiniano. E intanto imperiò Valente in Oriente che guerreggiò e patteggiò co' Persiani. Ed avendo patteggiato poi co' Visigoti spinti a spalle dagli Unni, e conceduto loro di passare e stanziare sulla destra del Danubio. egli fu in breve assalito, vinto ed ucciso da essi ribellati. Questo fu il primo stanziamento grande fatto da' Barbari di qua da' limiti di Augusto. Quindi spaventato Graziano, imperatore Occidentale che avea già un socio ma fanciullo, s'associò Teodosio capitano di nome, dandogli le prefetture minacciate d'Oriente e d'Illirio (379).

14. Teodosio (379-395). - È notevole, se non altro come aiuto di memoria, che que' limiti dell'impero stabiliti già nell'ultimo quarto del secolo av. G. C. da Augusto, furono oltrepassati intorno al 75 da Traiano che v'aggiunse la Dacia oltre Danubio: ripresi, abbandonata questa da Valeriano, un secolo appresso intorno al 175; intaccati dopo un altro secolo intorno al 275, ora rotti del tutto dopo un altro intorno al 375; e calcati, cancellati poi durante tutto un ultimo secolo fino alla distruzione dell'imperio nel 476. Certo una tal difesa, sia che si conti di cinque, solamente sia che di tre secoli, fatta dall'imperio quantunque straziato addentro in tante guise, contro alle genti affollantisi all'intorno, mostra una gran vitalità, una gran vigoria ed operosità nella schiatta italiana, indubitata fondatrice e signora prima di quell'imperio. Ma questa schiatta era venuta meno a poco a poco; ed ora erano figli degeneri di barbari o barbari stipendiati, avviliti, e quasi apostati dalla barbarie, que' così detti Romani che difendevano contro ai barbari veri e rimasti di puro sangue, l'imperio precipitante. Il quale resse in Asia, non solamente contro a' Persiani, ma contro alle stesse nazioni settentrionali più nuove e più terribili, per la forza locale di quella Costantinopoli così ben piantata a ciò. E videsi allora, che giunsero quasi tutti quei barbari europei ed asiatici via via alle foci del Danubio anzi alle falde dell'Emo o Balkano, vicinissime a Costantinopoli; e tutti furono, per forza di tal vicinanza, indugiati prima, ribalzati poi d'Oriente ad Occidente, dall'Asia sull'Europa, da Roma nuova sulla vecchia. L'indugio durò appunto quanto Teodosio, il rimbalzo tutto il resto del secolo. - Teodosio, non più che imperatore Orientale dapprima, sofferse i Visigoti tra il Danubio e l'Emo, ma ve li rattenne, e con éssi quanti premevano addietro. Si frappose, forse troppo anche egli, pelle contese cristiane; ma almeno, tenendosi fermo contro all'eresia Ariana e all'altre, serbò unita la Cristianità romana, contro ai barbari già Gentili, poi via via quasi tutti Ariani. E così la guerra, che già era di civiltà contro alla barbarie, diventò pure di religione; il che risponde all'accusa antica e nuovamente fatta al cristianesimo d'avere menomata quella difesa dell'imperio. Se questo avesse potuto o dovuto esser salvato, sarebbe stato da una guerra di religione. Del resto ucciso Graziano da Massimo un nuovo Augusto, Teodosio venne in aiuto a Valentiniano II, prese ed uccise Massimo: e quando Valentiniano fu ucciso dal suo maestro de' militi che innalzò Eugenio, egli, Teodosio, combattè e prese pur questo; e così riuni per l'ultima volta, ma per poco, i due imperii. Morì l'anno appresso, 395.

15. L'ultima divisione: l'invasione e la caduta dell'imperio (395-476). - Per sempre dunque si ridivisero i due imperii : l'Orientale (compreso l'Illirio) sotto Arcadio primogenito; l'Occidentale sotto Onorio, l'altro figliuolo del gran Teodosio. Degeneri, mediocri amendue, lasciarono governare lor maestri de' militi, lor cortigiani, lor donne, loro eunuchi. Allora straripò, inondò la piena de' barbari vicini, premuti a spalle più e più da quegli Unni che già vedemmo sul Danubio, e di che si disputa tuttavia da quali steppe dell'Asia fosser giunti, di quale schiatta, finnica, turca, o propria, fosser cresciuti. - Quindi, dal basso Danubio scesero i Visigoti per mare e per terra, in Grecia, Pannonia ed Illirio; dalla Germania i Vandali, gli Alani e gli Svevi, in Gallia, e quindi attraversandola, in Ispagna (400 c.). Tra breve Alarico re de' Visigoti penetrò fino a Verona, e vi fu vinto da Stilicone maestro de' militi e poco men che tutore dell'imperatore Occidentale. E penetrò secondo Radagasio con un nembo di genti varie fino in Toscana, e vi fu vinto dal medesimo Stilicone. Ma venuto questo in sospetto, giusto o no, di voler usurpare l'imperio, ed ucciso nel 408, Alarico ridiscese subito fino a Roma che multò; poi tornovvi l'anno appresso e la prese innalzandovi, contra Onorio, Attalo ad imperatore (409); poi tornovvi la terza volta e la ì

pose a sacco (410), e morì poi, Quindi Ataulfo suo successore lasciò l'Italia, passò in Gallia meridionale e Spagna, fondovvi un regno Goto, unendosi ai barbari precedenti. Intanto Onorio faceva Augusto Costanzio un suo capitano vittorioso: e morti i due (421-423), quel resto d'Imperio Occidentale occupato un momento da un Giovanni, rimase a Valentiniano III figliuolo di Costanzio (424). - Sotto il quale fu abbandonata dai Romani ed occupata da' Sassoni la Britannia (426); occupata l'Africa da Genserico e da' Vandali di Spagna (429); occupata Elvezia e Gallia orientale da' Borgognoni (435); cedute Pannonia, Norico, Dalmazia all'imperio Orientale (437). - Peggio fu quando (444) innalzato a re degli Unni Attila flagellum Dei (come fu detto da' contemporanei), egli raccolse intorno a sè tutte le genti unne, slave e germaniche colà ancor rimanenti e ribollenti. Volsesi prima all'imperio Orientale; ma questo se ne salvò con un tributo annuo (450). Allora precipitò il nembo sull'Occidentale; attraversò, s'ingrossò in Germania, piombò su Gallia. Ma riunitisi ivi sotto Ezio i restanti Romani e i nuovi Visigoti contro ai novissimi invasori, li vinsero a Châlons in gran battaglia (451), e così li rigettarono sull'Italia. Penetrò Attila in questa, assediò Aquileia, giunse al Po fu ivi fermato, dicesi per miracolo, certo incomprensibilmente da un'ambasciata romana a cui capo era san Leone, il quale si può contare così per il primo de' grandi papi politici (452). Morì Attila appena tornato in Germania al suo ring, vallo, o campo, o città capitale; e fu sciolto il suo barbaro e momentaneo imperio. — Ma sorsero dai frantumi nuove leghe, nuovi duci di genti, che furono i definitivi distruggitori dell'imperio. E tanto più che Ezio, il sommo o solo capitano imperiale, fu ucciso per sospetti da Valentiniano III (454), ucciso esso in breve da Massimo senatore, a cui avea rapita la donna (455). - Seguirono venti anni d'agonia, nove ultimi Augusti: Massimo per tre mesi, mentre Genserico e i Vandali venivan d'Africa a prendere, saccheggiare e lasciar Roma (455); Avito vinto e deposto da Ricimero, un duce di genti barbare varie (456); Magioriano innalzato e in breve ucciso da Ricimero (457); Livio Severo innalzato pur da Ricimero e lasciato imperiar di nome sett'anni, poi morto, forse di veleno (465); poi, dopo due anni d'interregno tenuto da Ricimero, Antemio innalzato per accordo di lui coll'imperatore orientale (467), da lui poscia combattuto, vinto ed ucciso (472); poi morto Ricimero, che stava per prendere esso l'imperio, Olibrio morto fra tre mesi (472); poi Glicerio imporporato in Italia, e Nipote nominato a Costantinopoli, il quale cacciò l'emolo (474) e fu cacciato egli stesso da Oreste, suo maestro de' militi; e finalmente Romolo Augustolo figliuolo d'Oreste, deposto in breve da Odoacre duce di genti raccogliticce, le une sollevate in Italia e l'altre tratte d'in sul Danubio dalle reliquie dell'imperio Unno. Odoacre non istimò rifare inutili imperatori, e fu finito l'imperio Occidentale, l'im-

perio Italiano (476).

16. Coltura antica, idolatra. — Della religione già dicemmo a suo luogo, e così faremo pure per le seguenti età, nelle quali le cose religiose si verranno sempre più mescolando colle civili e politiche; ondechè non ci resta ne resterà a parlare separatamente se non delle colture. - Nella età dell'imperio romano, come due religioni, così furono due colture. una antica e cadente coll'idolatria, una nuova e progrediente col cristianesimo. - Il cader della prima incominciò vivente od appena morto Augusto, e continuò senza interruzione, peggiorando via via poi; ondechè non può attribuirsi, come si fà da alcuni, nè ai barbari che erano tuttavia lontanissimi, nè al cristianesimo che era ancora impotentissimo a ciò. Alcuni altri, del resto grandi, fanno causa di questa come d'ogni altra decadenza della coltura, non so qual legge di periodicità a cui dicono soggetta la natura umana; e per cui ogni coltura. giunta al sommo, dovrebbe sempre e di necessità cadere, fino a che sorga un'altra a succederle crescendo, arrivando al sommo suo, e ricadendo di nuovo, all'infinito. Ma costoro si lasciaron forse ingannare dallo spettacolo frequente sì, non costante, di siffatti periodi. I quali non si veggono dalla scienza or progredita nè nella coltura indiana nè nella cinese. e men che mai in nessuna delle moderne cristiane, non nell'italiana nè nella francese, e men che in niun'altra forse, nell'inglese. E quindi sembra da abbandonare del tutto questa supposta legge universale, e da cercar più attentamente in ciascuna delle colture decadute le cause speciali che la fecero decadere. E così facendo della romana, parrà chiaro ch'ella decadde originariamente e principalmente per la sola ragione che fu spenta là la libertà. Questa, il vedemmo, avea generati, educati prima d'Augusto tutti i grandi del secolo ben detto aureo, mal detto d'Augusto. Sotto il quale o dopo il quale non sorse più uno pari a quelli, non uno forse che sia poi stato detto aureo. È accennato nel bellissimo opuscolo

contemporaneo Della perduta eloquenza, è volgare a' nostri dì; le lettere si nutron di fatti gravi, importanti, da discutere, o narrare, o ritrarre in qualunque modo di prosa o poesia; ondechè, cessando ovvero i fatti, ovvero la libertà del discuterli o narrarli o ritrarli, ovvero peggio ed insieme i fatti grandi e la libertà, cessa il cibo, il sangue, la vita delle lettere; elle languono, si spossano, infermano talora fino a morte. E così avvenne allora: l'eloquenza senza affari pubblici diventò retorica, o panegirici, che suol essere lo stesso; la poesia tragica, epica, o lirica, inceppata dalle leggi di Maestà, diventò leggiera, concettosa, non efficace, non alta, non larga, versi, non poesia; la filosofia resistette, diè alcuni lampi, gli ultimi forse di quell'età; ma la filosofia, che ha pretensione di condurre ed è più sovente condotta dalle lettere, seguì poscia anch'essa la decadenza; e la seguirono, come sogliono, le arti e le scienze stesse. Perciocchè insomma le lettere che si dicono talora (appunto quando la servitù le ha fatte incapaci), la più vana, la men positiva, la men produttiva fra le colture, son pur quelle che nutrono, ispirano e vivificano tutte le altre: ondechè, mancando la vita ad esse, manca a tutte le altre. Nè servono allora i rimedii delle protezioni, o, come si suol dire, dei mecenati; non servi il vero e vivo Mecenate, non Augusto ad impedire, non Vespasiano, Tito, Traiano, Adriano. Antonino o Marc'Aurelio, a trattenere di molto la decadenza. E tutto ciò è fuor d'ogni dubbio chiarito dalla successione, dalle date degli scrittori via via minori. - Di Tibullo e Properzio, aurei ancora, si disputa in qual anno nascessero, ma si crede negli anni ancor della repubblica. Ovidio nato negli ultimi è certo il meno aureo degli aurei. Fedro, un servo trace nato più o meno tra le due età, è aureo di stile, ma il genere trattato da lui è di quelli minori, scelti appunto quando vengono meno i maggiori. Lucano, Persio, Stazio, Marziale, Seneca il tragico, Seneca filosofo, del primo secolo dell'imperio, son tutti minori e detti argentei unanimemente. - Quintiliano, florente tra il 1º e il 2º secolo, non se n'alza, pure sforzandosi di rialzar esso le lettere cadenti. I due Plinii, quantunque erudito il primo ed elegante il secondo, e Giovenale stesso, quantunque generoso, non vi fecero guari più. Se avesse potuto farsi, sarebbe stato fatto da Tacito, uno scrittore, un uomo (per quanto si sappia) di meravigliosa virtù in tempi or viziosi, or almeno minori. Ma, vizio forse inevitabile in qualunque uomo combattente il secolo suo,

Tacito, resistendo alla decadenza già invincibile, e sforzandovisi, ne rimase aspro, duro, travagliato oltre alle leggi del bello, che non è più bello quando non è facile. E così Tacito rimarrà immortalmente simpatico agli animi virtuosi, che si confortano allo spettacolo della altrui virtù infelice; ma riman segno egli stesso della decadenza invano da lui trattenuta, Seguono decadenti via via più Svetonio, Frontino, Frontone, Petronio, numerati ancora fra gli argentei; - e poi nel 3º, 4º e 5º secolo, detti di bronzo, di ferro e non so più che, una serie rara di minori, Ausonio, Claudiano, Eutropio, Apuleio, Giustino, Macrobio, ed altri che non nomineremo. - Misti a tutti questi Latini, fiorirono alcuni Greci, Plutarco solo grande, con una turba di filosofi minori di varie scuole, od anzi di scuola ecletica in Alessandria. E questi furono la speranza di Giuliano Apostata. Dopo il quale ancora. a' tempi di Teodosio, Simmaco, un senatore principale di Roma, acquistava nome di eloquente o forse di animoso fra' contemporanei, difendendo l'altare della Vittoria, ultimo degli idoli nella curia. Ma giudichi ora ciascuno quale eloquenza, qual filosofia, quali animi retrogradi dovessero esser questi: e qual regresso si fosse fatto, in somma, dalle varie ma tutte vive ed incalzanti parole d'un Catone, d'un Cicerone o d'un Giulio Cesare. - Le arti, greche e purissime da principio, riempirono dapprima Roma, poi l'imperio. Augusto vantavasi di aver trovata Roma di mattoni, e lasciarla di marmi. E in Gallia, in Ispagna e nell'estrema Africa, quasi come in Italia, si trovan resti da far meravigliare quanto se n'empissero le città e le terre. Il fatto sta (e credo sia da notare per l'avvenire dell'arti italiane che dovrebbon essere provveditrici al mondo moderno), che l'ornamento delle arti diventa un bisogno in tutte le civiltà molto avanzate. Ancora tutte queste provincie fu estesa dagli imperatori la rete delle strade romane. Tutto ciò fino agli Antonini. Ma arti ed opere pubbliche furono neglette nel secolo delle contese e de' moltiplici imperatori; e già colle lettere si trovano l'arti molto corrotte sotto Diocleziano e Costantino, e corrottissime poi al cader dell'imperio. I barbari sopravegnenti non trovarono della coltura antica nulla da corrompere: tutt'al più, resti da disperdere.

17. Coltura nuova, cristiana, — Fu tutt'all'incontro nella nuova coltura generata, vivificata, spinta innanzi dalla religione, dall'operosità cristiana. Qui sì, abbondavano i soggetti

reali, belli, grandi, incalzanti. - Ma, nè religiosamente nè letteriarmente parlando, non oserem nominare come parti o frutti di tal coltura i Vangeli, gli Atti o le Lettere degli apostoli. Ivi la semplicità è più che aurea, o del secolo d'Augusto: ivi i pensieri spirituali ed anche temporali, ivi l'altezza e l'ampiezza dei giudizii e delle previsioni morali, ed anche storiche e politiche, sono tali, che a chiunque vi s'interni spregiudicatamente, sarà impossibile, non vedere, per così dire. materialmente la soprannaturalità, l'onniveggenza, la ispirazione divina di quelle scritture. Compatibili al paragone di noi sono coloro che non le videro ne' secoli precedenti. Ma in questo nostro così inoltrato nell'adempimento di tanti destini umani e cristiani, predetti là dapertutto (principalmente nelle predicazioni di Gesù Cristo e nelle Epistole di san Paolo), e che non si potevan pure naturalmente prevedere allora, io non so come possiamo leggere quelle scritture senza esser compresi di meraviglia e quasi di spavento, senza sentirci quasi in presenza materiale di quella inevitabile soprannaturalità, di quella rivelazione. E quindi non frutti, ma semi diremo questi della coltura cristiana; la quale poi in realtà si trova tutta derivata da essi. Greci tutti dapprima. - Latini molti poi degli scrittori cristiani, li nomineremo tutti insieme, come membri d'una sola coltura. I primi san Clemente papa, san Barnaba, sant'Ignazio, san Policarpo, scrissero non più che lettere a conforto e guida di questa o quella Chiesa, come gli apostoli. --Ma tra breve, fin da mezzo il secondo secolo (che tal si conta dell'imperio e della Chiesa, quasi esattamente coetanei) sorsero scrittori maggiori; molti apologisti della religione nuova contro alla religione e alla filosofia antiche, fra cui principali san Giustino Israelita, san Clemente Alessandrino, Tertulliano Latino ed altri minori; oltre a sant'Ireneo ed altri scrittori propriamente teologi o controversisti contra gli eretici. - E continuarono i primi, e moltiplicaronsi i secondi nel terzo secolo; o piuttosto, apologisti e controversisti insieme furono gli scrittori ecclesiastici già allora numerosi e fecondi ed eloquentissimi. Origene e Dionisio alessandrini, san Cipriano, san Gregorio taumaturgo, Esichio e molti altri. E questo secolo è pur quello dell'imperio straziato dalle contese militari, e della coltura antica risolutamente precipitante; ondechè in esso già si può dire asserita la superiorità, la vittoria della coltura nuova - Tanto più nel secolo seguente e IV, che fu quello di Costantino, e della Chiesa trionfante nello Stato, ma straziata

dell'eresia Ariana e da parecchie altre. E quindi s'affolla la serie degli scrittori ecclesiastici d'ogni sorta, ed è una folla di grandi: sant'Atanasio l'eroe della guerra Ariana, san Cirillo, sant'llario, sant'Eusebio, sant'Efrem, san Basilio, due santi Gregorii, quel di Nicea e quel di Nazianzo, san Giovanni Crisostomo, Arnobio, Lattanzio e il nostro sant'Ambrogio tra molti altri. - E seguono finalmente, nati nel medesimo secolo, finiti nella prima metà del V san Pietro Crisologo, san Leone papa (il fermator d'Attila), Sulpicio Severo, Paolo Orosio, san Prospero, Prudenzio, Apollinare, e sopra tutti questi (quasi tutti Latini oramai) i due grandi lumi della Chiesa latina, san Girolamo e sant'Agostino. — Greci o Latini, i maggiori di tutti questi son quelli che si soglion chiamare meritamente i Santi Padri della Chiesa: e i più sono dalla metà del IV alla metà del V secolo, quando già era poco men che cessata la coltura antica, quando già erano inondati di Barbari i due imperii, e principalmente il Latino; onde apparisce più che mai la contrarietà delle due colture antica e cristiana, delle due serie decrescente e crescente. E perchè poi nell'ultima metà del secolo V cessò a un tratto questo gran fiore della coltura cristiana, per ciò apparisce sopratutto che quella scusa, quel quasi vanto di essere stata distrutta da' Barbari che si dà da alcuni alla coltura antica, non a lei, ma sì veramente si può, si dee dare alla sola coltura cristiana. — Le arti cristiane poi furono naturalmente oscurissime ne' tre primi secoli, tra le catacombe. D'architettura non n'era bisogno nè possibilità in tali luoghi: nè vi potevan fiorir nemmeno le pitture o le sculture. Quindi sono rozzissimi e discordi da quelli dell'arte idolatra i pochi monumenti cristiani che si trovano di quell'età primitiva. Nè sorsero guari poi, all'uscir dalle catacombe, le due arti figurative cristiane: trovavano già decadute anche l'arti idolatre. Ma sorse a un tratto a nuovi modi l'architettura : quell'arte tanto più varia che non le due sorelle, perchè ella può e deve adattarsi alle variabili condizioni della società. mentre queste debbono sempre figurare l'invariabil natura. Così l'architettura cristiana prese per li templi la forma delle basiliche da' primi edifizii donati a tale uso; e v'aggiunse poi i due lati a crociera, per ricordar nella pianta o la Croce, o piuttosto i crocicchi delle catacombe. Sono del tempo di Costantino, oltre altre, l'antica chiesa di San Pietro e quella di San Paolo che durò fino agli anni nostri. E la rozza magnificenza dell'ultima basterebbe sola a provare che se son sognate

le donazioni di potenza politica, furono reali quelle di edifizii ed altre possessioni, fatte ai papi da Costantino. Dal quale in poi moltiplicaronsi gli edifizii sacri in Italia e fuori, ed in Costantinopoli principalmente e perche naturalmente e bene o male gli edifizii danno occasioni di pitture e sculture, nacquene nell'arte intiera quello stile, che per essere stato coltivato principalmente e più a lungo a Costantinopoli, ebbe e serba nome di Bizantino. Stile rozzo, goffo, e decaduto senza dubbio, ma serbò pure un resto d'arti; ma aiutò il risorgimento poi. Ondechè dell'arti come delle lettere si può dire che le cristiane sorsero fin d'allora a' progressi futuri, mentre le idolatre finivano di cadere.

## LIBRO QUARTO

Età quarta: dei Barbari.

(Anni 476-774.)

1. Il nesso tra le due storie nostre. — Giunti al limite tra le due storie nostre, fermiamoci un momento; non sarà forse perduto a far intendere ciò che le memorie della prima poterono e possono anche operare nella seconda. - L'Italia è la sola tra le nazioni d'Europa che abbia una grande storia antica, una grande moderna; Grecia non ha finora se non la prima; l'altre non hanno in proprio se non la seconda, non hanno della prima se non guari quella parte della nostra che resta loro dall'essere state provincie dell'imperio romano. Alcuni affettano trattar di quell'imperio quasi comune culla, di quella civiltà quasi comune merito, de' Romani quasi comuni padri a tutte le nazioni occidentali d'Europa. Ma sono fatti storici evidentissimi, che l'imperio fu primamente e lungamente de' Romani e degli altri Italici; che la civiltà fu primamente, lungamente, esclusivamente tutta italica; e che se alquanto del sangue de'signori italici si mescolò con quello de'sudditi occidentali, mescolatisi poi l'uno e l'altro col sangue germanico. quel sangue signorile non si mescolò in Italia se non una volta sola col sangue nuovo germanico. Dunque non sembra dubbio: • noi siam di razza, di sangue più puro; noi siamo più anticamente potenti e signori, più nobili, nobilissimi. - Ma ciò con-

ceduto, incombevano nell'età seguenti, incombono ora tanto più alla nostra nobil nazione tutti i doveri, tutte le convenienze che sono universalmente imposte alle nobili famiglie. Dunque tra le altre: 1º Non esagerare la propria nobiltà; e così non dir per esempio quel non-senso, che la nostra schiatta sia più antica dell'altre; perciocchè tutte le schiatte sono egualmente antiche, vengon tutte dal padre Noè e dal padre Adamo: lasciar anzi lo stesso vanto della purità del sangue; perciocchè, oltre alla difficoltà del provarla risalendo all'origini più antiche che noi vedemmo così moltiplici, non è deciso poi se sien migliori, e più atti a tutto, i sangui puri o misti. - 2º Di puro o non puro sangue, padri o non padri nostri, coloro che abitarono anticamente le nostre terre, che bevetter le nostre arie, furono già il popolo più forte in guerra, più sodo in politica, più civile e più colto in tutto, fra tutti quelli dell'antichità; e ciò basta a provare la falsità di quello scoraggiamento datoci da molti stranieri, accettato da alcuni nostri, che il nostro molle clima, la nostra bella terra ci faccia naturalmente men forti che gli occidentali o settentrionali. La bella, la molle Italia, fu già la forte, la virile Italia. Ma dovere nostro secondo era ed è, non esagerare, non difendere, in tutto questa virtù degli avi. Sacro è senza dubbio difendere, colla verità, la memoria d'un padre; ma men sacra, ed anche men possibile, si fa questa difesa per l'avo, meno ancora per il bisavo, e poi per l'atavo e gli avi più lontani via via; e perchè più numerosi, e perchè viventi in que' tempi più e più barbari, quando la potenza e l'illustrazione non si acquistavano guari in modi legittimi e virtuosi. Non v'è mezzo: o bisogna sacrificar la disesa delle conquiste e dell'imperio de' nostri maggiori, o bisogna sacrificar la difesa de' migliori e più certi principii della presente civiltà: tutti quelli principalmente, su cui sì fondano i diritti, i doveri dell'indipendenza. Se noi giustifichiamo l'imperio dei nostri avi sugl'Iberi, sui Galli e sui Germani, noi giustifichiam l'imperio de' Francesi, degli Spagnuoli e dei Tedeschi su noi; ne credo che il voglia niun Italiano presente. Ma pur troppo il vollero molti Italiani del medio evo; e vedrem l'inopportuna memoria dell'imperio romano, e le pretese di rinnovarlo, sviar le nostre generazioni, guastar quasi tutta la nostra storia moderna.-E quindi apparisce un 3º nostro dovere, che è di emular, sì, ma non pretendere a pareggiare i grandi maggiori; di emularli secondo i tempi mutati e le proprie possibilità. Tutte le imitazioni servili, troppo simili, nascono da incapacità, riescono a

mediocrità nell'opera, anche più che nello scritto. Uno che voglia operare, non dico come l'antico autore di sua famiglia, ma come l'avo di due o tre generazioni, è stolto e si fa risibile a guisa del famoso Cavaliero. Così qualunque nazione. Noi fummo già la prima in potenza fra le antiche, la prima in coltura tra le moderne : ma noi siamo (non voglio dire a qual grado) decaduti dall'uno e l'altro primato; e bisogna saperlo vedere. Perciocche tutti quei doveri, comuni a chiunque pretende a nobiltà, sono tanto più stretti a chiunque si trovi in nobiltà decaduta. Nella quale i vanti d'antichità, i vanti della virtù degli avi, i vanti di pareggiarli, si fanno poi non solamente più risibili ma fatali. La superbia può essere tollerabile quando si cerca ne'proprii meriti, ma non quando si fruga tra gli avi. Per non essere degeneri bisogna saper essere decaduti. Per fare tutto quello che si può, bisogna non pretendere a quello che non si può. Di tutti i sogni che distraggano dalla realità, i sogni del passato sono i pessimi, perchè i più impossibili ad effettuare; il futuro anche più improbabile può succedere, ma il passato non succede mai più. Uno dei grandi vantaggi delle nuove nazioni, come de' nuovi uomini, è quello di non poter . impazzire del proprio passato, di esser tutto al presente e all'avvenire: e tal su appunto Roma antica, tale è la nazione Anglo-Americana presente. Del resto, io mi vergogno di dimorar così a lungo su queste debolezze: ma elle furono quelle di tutti quanti i secoli che ci restano a percorrere; e sono d'oggi. dicevo io e pur troppo non m'ingannavo, quando scrivevo per la prima volta questa pagina; e guastano in somma, i giudizii sulle nostre due storie antica e moderna, e sulla presente e la futura ancora, e perciò parvemi ufficio di storico il segnalarle. - Ma se, tutto ciò lasciando, noi ci sapremo mai innalzare all'intelligenza dell'ufficio, del destino peculiare di nostra nazione in mezzo a quello universale del genere umano (quella intelligenza che è sommo e pratico fine di qualunque storia nazionale lunga o breve), noi non troveremo nulla di meglio nè di più a dire su Roma e l'imperio romano antico, che ciò che ne fu detto dai tre maggiori filosofi storici che sieno stati mai sant'Agostino, Dante e Bossuet; cioè, che evidentemente l'ufficio, la missione provvidenziale di Roma antica, fu quella di riunire, di apparecchiare tutto il mondo antico occidentale a prima sede della Cristianità. E questo modo di vedere si farà a noi tanto più manifesto nelle due età seguenti, in che vedremo accorrere le genti barbariche, e sorgere le nazioni mo-

derne a prender lor luoghi nella Cristianità. E vedremo poi nella età ulteriore, dei Comuni, sorgere un nuovo ufficio o destino nostro non meno evidente, non meno bello; quello di ravviare e riunire la Cristianità in una nuova civiltà e in una nuova coltura : e soffrir noi certamente e molto in questa grand'opera. ma compierla meno a pro nostro che d'altrui; e poter quindi rallegrarci ancora dei nostri stessi dolori, riusciti così utili nell'ordine universale. E non sarà guari se non nell'ultima delle età postre, in quella che chiameremo delle preponderanze straniere, che noi troveremo dolori senza compensi, patria storia senza patrio ufficio, senza consolazione, senza gloria. Fino allora, in un modo o in un altro, noi avevamo operato o primi o per lo meno importantissimi sui destini della Cristianità; d'allora, in poi non operammo nè primi nè importanti, facemmo poco più che durare, sopravivere, poltrire, vegetare, non solamente decaduti, ma degeneri. - Ma le nazioni cristiane non possono restar sempre degeneri, senza ufficio, senza opera. E già si può forse prevedere l'ufficio futuro di nostra nazione, collocata in mezzo al Mediterraneo, centro e via degl'interessi materiali, collocata intorno alla sedia pontificale, centro e capo degl'interessi spirituali della Cristianità: l'ufficio di procacciare, agevolare, mantenere, perfezionar l'unione, ogni sorta d'unione, delle nazioni cristiane. Sarebbe ufficio simile nello scopo, ma dissimile nel mezzo, per vero dire, ai due altri nostri antichi: noi nol possiamo più adempiere primeggiando, ma nol potremo adempiere se non pareggiando le nazioni sorelle. E noi siamo lungi da tal situazione; ma alcuni più o men notevoli passi si son pur fatti ad essa, uno ultimo e grande da quando attendevamo primamente allo studio delle età nostre passate. Continuiamovi, ostinati dunque tanto più. Il passato ha più interesse quanto più si vien rischiarando l'avvenire. La storia non serve bene a sollazzo: vi serve meglio qualunque novella alquanto elegante. Ne la storia dee servire a ruminazioni, rincrescimenti, piagnistei, vanti, o peggio, ire; non può, non dee servire se non come raccolta di sperimenti passati, ad uso di coloro che operano il presente, mirando all'avvenire della patria,

2. I regni nuovi romano-tedeschi. — I Barbari invasori dell'imperio furono quasi tutti di quella nazione, che chiamò e chiama se stessa dei Deutsch, che i Romani chiamarono primamente Teutoni e poi Germani, e noi chiamiamo Tedeschi. Poche eccezioni troyansi a tal fatto, più poche tra le gentistan-

ziate; e noi noteremo quelle che venner tra noi. In generale i nuovi regni furono tutti romano-tedeschi; in essi fu un elemento romano ed uno tedesco. È noi accennammo finora il primo via via; or accenneremo il secondo. - La nazione tedesca era tuttavia al secolo V in quella condizione di genti divise, che su la primitiva di tutte le nazioni, e in che vedemmo durar la nostra fino alla conquista romana. Più o men nomadi ancora, regnate le une (da capi nominati là Kan, King, Konung, Kænig), le altre no, divisa ciascuna in aristocrazia e democrazia, le loro costituzioni sono ritratte meravigliosamente in quel detto di Tacito: che delle cose minori deliberavano i principi; delle maggiori, prima i principi, poi tutti, cioè l'assemblea universale della gente. E questa è l'origine indubitata di quelle assemblee, di que' parlamenti moderni, che tra varie vicende si serbarono, mutarono, si spensero, risuscitarono quasi dapertutto oramai; ma con questa gran differenza, che non era allora inventata la rappresantanza, cioè quel modo di riunirsi pochi deputati eletti da molti elettori, il quale non sorse se non dai Comuni: ognuno assisteva allora per conto proprio; e chi non veniva, non era rappresentato. Queste assemblee teneansi tra' banchetti (mahl), e così dissersi in lor lingua Malli; e in latino barbaro poi, or generalmente Concilia or Placita dalle diliberazioni ivi piaciute a tutti, or Campi di Maggio o di Marzo dall'epoca dell'annue convocazioni. - Fin dalle selve o steppe nazionali e tanto più quando furono stanziate le genti ne' nostri colti, il loro territorio divisesi in gau o shire (lat. comitatus, ital. contado; e a capo della tribu che l'occupava fu un magistrato capitano in guerra, giudice in pace, chiamato graf o sceriff (comes conte), Nei giudizii il graf era assistito or da alcuni notevoli della tribù chiamati schæffe (lat. ed ital. scabini); ora per la verificazione del fatto principalmente, da certi guaranti (or detti giuratı) che si chiamavan rachimburgi. Le pene, poche corporali, eran quasi tutte multe imposte al condannato, in profitto, parte del conte e del re, parte dell'offeso o degli eredi dell'offeso, e chiamavansi widergeld, widrigild o compensazioni. Il gau dividevasi in parecchi mark (ital. marche, lat. vici) e questi erano abitati poi per lo più dalle fare o tribù, il capo (faro, baro, barone) in mezzo nel suo castello (hof, curtis, corte), e gli altri sparsamente all'intorno. - Del resto, l'ordine civile subordinato al militare; il graf, per lo più capo di mille, aveva talora sotto sè parecchi di tali capi detti tungini; il migliaio diviso in centinaia (hundreda), ciascuna delle quali

aveva a capo lo schulteis (lat. schuldacius, scultetus, centenarius); il centinaio diviso in decurie, ciascuna delle quali aveva
a capo lo zehnter (lat. decanus). Ma se queste migliaia, centinaia e decurie fossero di fare o tribù, di famiglie o case, ovvero
solamente di militi heereman, (lat. arimanni, exercitales, milites) io nol saprei dir qui, nè so che il sappia con certezza
nessuno. Ancora in parecchie delle genti, tra cui i Longobardi, la decuria non era di 10, ma di 12; ondechè il centinaio
era di 144, e il migliaio di 1728. Ad ogni modo e all'ingrosso,
per quanto si può dire in tanta varietà e mutabilità di genti e
d'usanze questo fu quello che si può chiamare l'ordinamento
costituzionale consueto delle genti tedesche all'epoca della
loro invasione.

- 3. Continua. Ma oltre questo, era, se sia lecito così dire, pur consueto un ordinamento eccezionale. Oltre alla gente era là la compagnia (geleite); vale a dire che tra la gente o tra varie genti, od anche d'intiere genti raccozzavasi talora una compagnia venturiera, la quale se era piccola chiamavasi schaar (scara, schiera); e se era grande, prendeva nome di heer (exercitus), e il capo di essa chiamavasi heerzog (dux duca). Di tali duci venturieri furono certo molti condottieri d'invasioni, e fra gli altri Ricimero. Naturalmente poi, quando stanziava l'invasione, l'heerzog, o duca prendeva nome di Kaniq, o re; e allora essa stessa la compagnia apparisce nella storia quasi nuova gente o confederazione di genti; nè altre furono probabilmente quelle che vedemmo via via quasi sorte a un tratto de' Marcomanni, degli Alemanni, de' Burgundi, de'Franchi ed altre che siamo per vedere. - Del resto. Tacito ci dà ammirabilmente anche questa costituzione straordinaria delle compagnie, dicendoci : che in esse combattevano i duci per la propria gloria, i compagni (gesinde, gasindii, commensales, leudes fideles, ed anche poi bassi, vassi, vassalli) per il duca; il quale li nudriva, tra la guerra, colla guerra, e li ricompensava dopo la vittoria con doni d'un collare, d'una arma o d'un cavallo. E così durò finchè dimorarono nelle lor deserte selve e lande. Ma quando ebbero predati tesori, distribuirono ricchezze; e quando provincie e popoli, distribuirono terre e schiavi.
- 4. Continua. E quindi, dalle due costituzioni della gente e della compagnia alcuni usi di conquista, che pur si ritrovano più o meno in tutti i nuovi regni romano-tedeschi. Molte, forse le più delle genti, le Giapetiche principalmente,

le Tedesche sopra tutte, furono, già l'accennammo, divise in tre parti. E quindi molte delle migrazioni fecersi da uno o due de' terzi e ciò spiega come si ritrovino sovente i nomi delle genti migrate sul suolo primiero. E ciò spiega un altro fatto, anche più importante qui: come, perchè i più degli invasori pretendessero pigliassero un terzo, talor due delle terre invase. Era naturale, pareva loro giusto e moderato. Avevano abbandonato uno, due terzi delle terre avite: pigliavano la medesima quota delle conquistate. - Ouesto terzo poi o due terzi delle terre conquistate chiamavasi la parte de' barbari (pars barbarorum) e ridividevasi in parecchie altre: una grandissima al re, una grande ancora ai conti, tungini, centenarii e decani, tutti ufficiali pubblici posti a tempo ed a piacer del re: e finalmente la parte di ciascun milite, che traevasi a sorte, ed era quindi detta sorte dei barbari o parte comune (sors barbarorum o barbarica, allod, allodium), od anche terra Franca, Salica, Borgognona, ecc., dal nome degli invasori. Ma in ciò furono usati due modi molto diversi, 1º In alcuni de'nuovi regni la parte barbarica, l'allodio era dato in terra a ciascuno de'barbari co'servi (coloni, liti, aldii) che già erano sul suolo romano. 2º Talora, benchè più di rado, la parte barbarica non era data in natura al barbaro: era riscossa, fosse terzo o due terzi, da lui sull'abitatore romano, che rimaneva proprietario unico sì, ma proprietario aggravato (che così appunto si disse) di questo gravissimo carico, oltre forse i tributi. Nell'un caso e nell'altro ogni barbaro così accoppiato ad ogni romano chiamavasi ospite (hospes, ostes). di lui; e l'abitazione sua hospitium, alberg, albergum. Era questo modo secondo più spedito, più facile, più utile al barbaro, che non s'aveva ad impacciare di amministrazione nè coltivazione: e fu così usato da' barbari più barbari, meno inciviliti: ma gravò molto più sugli abitatori antichi, ridotti essi stessi così a condizione poco men che di coloni. - Ma oltre a tutto questo spartimento generale, spartivasi poi la parte particolare del re. Il quale non solamente ne manteneva alla corte i suoi commensali o fedeli o gasindi a modo degli antichi capi di compagnia, ma, perchè non poteva egli stesso amministrare le terre vicine o lontane, le dava a governare a questi suoi gasindi, qua e là in tutto il regno, e questi amministratori regii furono detti gast-halter, gastaldii, e i beni regii così dati furono chiamati beni donati o beni de'fedeli, fee-od, feuda, feudi, od anche beneficia per equipararli a quelli

guarentiti alla Chiesa. Perciocchè questi, sia che fosser lasciati tutti gli antichi posseduti dagli ecclesiastici sotto l'imperio romano, sia che diminuiti nella conquista, sia che poscia accresciuti, futti sempre furon lasciati indipendenti da ogni altra supremazia, sotto la protezione, la tutela immediata e sola (mund, mundium, mundiburgium) del re. E così quindi i Feodali. Questo era l'ordinamento de barbari, i quali soli governavano, soli militavano. E talora questo ordinamento era solo legale, serviva a' barbari signori ed ai Romani civilmente servi; ma talor all'incontro, allato o piuttosto sotto all'ordinamento barbarico, serbossi il romano, inferiore e dominato sì, ma pur riconosciuto e legale. - E di tutte queste varietà siam per vedere esempi nella misera Italia; tanto più misera, che variarono in essi i modi di servitù, mentre surono più costanti, e perciò alla lunga più tollerabili negli altri regni contemporanei. La miseria speciale d'Italia in tutte le età seguenti fu il non fermarsi in niuna servitù, il rimutar padroni continuamente. Degli altri popoli già provinciali, ultimamente consudditi nostri nell'imperio, niuno ebbe a soffrire tante conquiste come noi; per gli altri, queste furon finite alla fine del secolo V; e così de' popoli Romani e Tedeschi insieme poteron sorger miste e farsi uniformi colà quelle popolazioni Spagnuole, Francesi ed Inglesi, che resistettero quindi più facilmente alle conquiste più moderne. In Italia, all'incontro, vedrem succedersi barbari d'Odoacre, Goti, Longobardi, Franchi, antichi, Francesi nuovi e Tedeschi antichi e nuovi; e gl'invasori antichi incalzati da'nuovi non ebbero quasi mai tempo a fondersi nella nazione. E quindi, ciò che si suol dire dell'altre nazioni moderne europee, che il lor sangue servile di provinciali Romani fu rinnovato dalsangue libero tedesco, non è vero per l'Italia. Il vantato puro sangue italiano non servile, per vero dire, come di provinciali, ma servilissimo, come di più imbelli e più avviliti sotto la più vicina tirannia imperiale, non si rinnovò di niun sangue libero e militare par gran tempo. I guerrieri settentrionali non si confusero co' servi italiani se non più tardi; quando furono essi pure, a vicenda, invasi e conservi.

5. I barbari d'Odoacre (476-489). — I distruggitori dell'imperio Occidentale furono una compagnia raccogliticcia di Eruli, Rugi, Sciri, Turcilingi e forse altri. Gli Eruli, probabilmente più numerosi (posciachè si trovano in varie storie aver dato nome alla compagnia), furono probabilmente Te-

deschi; così i Rugi, parte de' quali stanziati sul Baltico, diedero nome all'isola di Rugen. Degli Sciri non saprei. I Turcilingi paion dal nome Turchi venuti con Attila. Odovacar o Odoacre, figlio d'Edika già duce de' Rugi, stato poi de' protettori o guardie imperiali, li raccolse; parte forse in Italia ove militavan ancor essi, parte certamente in Pannonia, ove vagabondavano tra le disperse orde d'Attila. Sollevaronsi e vennero chiedendo, a molo di tutti gli altri barbari, il terzo delle terre d'Italia. Presa Pavia, gridarono re loro (rex gentium) Odoacre addì 23 agosto 476; e tra breve, prese Ravenna e Roma, ucciso Oreste patrizio, chiuso a languire e moriro nell'antica villa di Lucullo presso a Napoli Augustolo, l'imperator fanciullo, Odoacre padroneggiò, regnò su tutta Italia. Mandato dire all'imperator Orientale che bastava oramai un imperatore al mondo», ebbe da quello e da Nipote (un altro imperator Occidentale superstite in Dalmazia) quel titolo di patrizio, che era grande ma indeterminata dignità del basso imperio, e che fu tenuto anche da altri re barbari. Ucciso Nipote da due suoi conti. Odoacre mosse a vendicarlo: ma riunì Dalmazia al suo regno e patriziato. Il quale, oltre la penisola, comprendeva le due Rezie e Sicilia, restando Sardegna e Corsica ai Vandali d'Africa. Del resto, Odoacre non prese la porpora, mandò gli ornamenti imperiali a Costantinopoli, serbò in Roma il consolo solito nomarsi in Occidente, e il senato: nelle città i governi municipali, le curie: tutto il governo romano allato al barbarico: l'ordinamento del suo Stato fu di quelli misti testè detti. Nè, oltre alle prime occasioni della conquista, ed al pigliar il terzo delle terre, sembra ch'egli incrudelisse, predasse o tiranneggiasse. Gli si trova data questa lode semplice, ma molto insueta ad un distruttor d'imperio ed invasor di popoli: « fu uomo di buona volontà. Bisogna dire che paresse una benedizione quell'invasione stanziata dopo tante momentanee, più crudeli e più sovvertitrici; a quella che par talora la tirannia, ai popoli stanchi ed avviliti dalle momentanee e ripetute rivoluzioni. — Ma tutto ciò non durò che dieci anni. Nel 487, egli mosse una guerra in Pannonia contro ai Rugi, compatrioti suoi colà rimasti; e vintili, non serbò lor paese, ma li trasse esso in Italia: evidentemente, ad accrescervi le forze, le genti dominatrici. E Federico, il re spogliato e scampato, rifuggi in Mesia a Teodorico re degli Ostrogoti.

6. Teodorico e gli Ostrogoti (489-526). - 1 Goti tutti insie-

me furono una gran gente salita già dall'Asia alla Scandinavia, e quindi ridiscesa sulle sponde settentrionali dell'Eusino. Molto si disputa a qual famiglia di genti appartenessero. se a quelle de' Geti, o degli Sciti, o de' Germani. A me pare provato (se non altro, dal trovarsi così tedeschi tanti lor nomi di persone e d'ufficii, e la lor traduzione della Bibbia fatta da Ulfila nel IV secolo) che essi furono probabilmente Teutoni, forse de' Kimri o Cimbri, certo d'una di quelle due schiatte da cui sorsero la nazione e le lingue tedesche. - Ad ogni modo, gli Ostrogoti o Goti orientali erano una parte di questa nazione, rimasta già sulle bocche del Danubio, quando i lor fratelli Visigoti o Goti occidentali n'eran partiti, poco men che un secolo addietro, a correr l'Europa, a capitare e fondare un regno sul Rodano e in tutta la penisola spagnuola. Erano stati congiunti coll'imperio di Attila; rovinato il quale, n'eran rimasti la frazione principale. Correvano, dominavano dalla Pannonia fin presso alle mura di Costantinopoli; ed ora avean per duca o re Teodorico degli Amali, già statico ed educato nella corte greca, poi a vicenda capitano ed avversario di essa: un misto di barbaro e incivilito, un ambizioso, un grand'uomo. E fosse spinto dal proprio pensiero, o dal re Rugo a lui rifuggito per vendicarsi, o dall'imperator greco per liberarsene, ad ogni modo nel 488 ebbe da questo (pretendente dominio sull'imperio occidentale invaso) la concessione d'Italia. Così per la prima volta il nome, la memoria, il vanto, il dirtito preteso dell'imperio romano furono funesti all'Italia, furono causa di nuova e prontissima mutazione. - S'incamminò con tutta sua gente, guerrieri, vecchi, fanciulli, donne, armenti, carri e masserizie; guerreggio per via e s'ingrossò d'altre genti, passò l'Alpi Carniche, giunse all'Isonzo, dove lo aspettava alla riscossa Odoacre, ingrossato anch'egli di genti e re alleati. Combatterono lì. addi 27 marzo 489 una prima volta, poi una seconda sotto Verona, e fu vinto Odoacre nelle due. Fuggi a Roma, fu ricevuto a porte chiase: evidentemente gl'Italiani parteggiavano e s'illudevano già per l'imperio, in nome di cui veniva Teodorico. Il quale poi non per l'imperio ma per sè prendeva Milano. Pavia, tutta l'Italia superiore; vinceva all'Adda per la terza volta Odoacre, e chiudevalo in Rave ma. Tre anni l'assediò, preselo nel 493, ucciselo pochi di appresso in convito alla barbara: tutta l'Italia fu sua. - Noi vedemmo già un'antichissima guerra d'indipendenza combattersi dagli Itali ed

Etruschi pet due generazioni contro i Pelasgi, e finir con buttar questi al mare; e vedemmo una seconda guerra d'indipendenza intraprendersi da' Romani a capo dei popoli italioi contro a' Galli, e durare da 360 anni poi, e finir colla soggezione de' Galli Cisalpini e Transalpini. Or qui, con questo aocostarsi degli Italiani all'imperio contro ad Odoacre, noi veggiamo incominciata la terza guerra d'indipendenza italiana, la guerra contro a' pepoli tédeschi, che dura da 1367 anni, e non è finita.

7. Continua. - Teodorico poi ordinò, governò, estese il regno così, ch'ei si può dire il più civile insieme e il più grande dei re romano-barbari. Come quel d'Odoacre, il governo di lui fu misto, duplice de' Goti e de' Romani. Serbati alcuni, cacciati i più de' barbari precedenti, lor terzo di terre passò ai barbari nuovi; i Romani non par che ne patissero altrimenti: sembra anzi in tutto migliorata lor condizione. accresciuta lor ingerenza. Goto il re, per vero dire, goto l'esercito, gote l'oltrepotenze, e quindi senza dubbio le prepotenze, ma romano il principal ministro del regno, Cassioduro, romani molti altri minori; ed in ciascuna delle grandi città (aboliti allora o prima i duumviri) un graf goto a governare e giudicare i Goti, un comes romano pe' Romani. Del resto, leggi e grandi raccomandazioni di esser buoni coi Romani, di vestire, radersi, vivere alla romana: i monumenti antichi di tutta Italia, quei di Roma principalmente, visitati dal Re. fatti serbare, restaurare; altri nuovi (a Ravenna principalmente) edificati; papi e vescovi rispettati; rispettata dal Re e da' suoi barbari, tutti ariani, la religione nazionale italiana, che fu dall'origine e sempre la cattolica. - Di fuori Teodorico, che non era un barbaro venturiero come Odoacre, ma della schiatta regia, anzi Ansa, cioè ereica e mitologica degli Amali, e portava la porpora, ed avea dato e fatto dare a parecchi sudditi suoi il, titolo di patrizio, portato allora da parecchi re barbari, s'apparentò, trattò, guerreggiò con molti di questi, men da pari che superiore. S'apparentò coi re de' Borgognoni in Gallia, de' Turingi in Germania, de' Vandali in Africa, de' Goti in Ispagna, e con quel Clodoveo, uno de' re Franchi il quale allora appunto veniva sollevandosi sopra gli altri, e così fondando quella monarchia tanto minore allora, tanto più durevole poi, che non quella di Teodorico. - Signor già della Penisole, della Sicilia, delle due Rezie e del Norico, incominciò nel 504 nuove guerre e

conquiste. E prima contro ai Gepidi e Bulgari in Pannonia, la quale conquistò fino al Sirmio; poi contra Clodoveo, che estendendosi avea sconfitto e morto a Poitiers (506) il re dei Visigoti ed occupate tutte lor provincie di Gallia, tranne Provenza e Rossiglione. Teodorico salvò queste, sì, ad Amalarico re fanciullo figliuolo dell'ucciso, ma gli mandò a tutore Teuda uno de' suoi conti; e pare che il facesse governare in nome suo, e prendesse egli titolo di re dei Visigoti. Morto poi Cledoveo, continuò a guerreggiar co' Franchi e co' Borgognoni; ed in somma, o in proprio nome o del pupillo, vedesi Teodorico signoreggiare, intorno al 520, Illirio occidentale, gran parte di Pannonia, Norico, Rezie, Gallia meridionale e Spagna. La Theiss, il Danubio, il Rodano, la Garonna erano limiti all'incirca del magnifico regno.

8. Continua. — Il quale tuttavia incominciò, lui vivente, a minacciar rovina; ed al medesimo modo che quel d'Odoacre, per impulso venuto dall'imperio, per le inopportune memorie, per gli stolti affetti degl'Italiani a quel nome, a quel resto d'imperio, tutt'altro oramai che italiano. Giustino, l'imperator di Costantinopoli, seguendo l'uso di quella corte troppo e mal teologhessa, si pose a perseguitar gli ariani. Teodorico ariano, ma tollerantissimo fin allora, perseguitò ora a rappresaglia i cattolici. Quindi ire, sospetti reciproci, tra Goti ed Italiani. Primo Albino un grande romano, poi Boezio anche più grande, poi Simmaco suocero di lui, poi Giovanni papa, furono accusati « d'avere sperata la libertà di Roma», di carteggiare coll'imperatore, e via via. Boezio e il papa morirono in carcere. Simmaco decollato. Finalmente, in agosto del 586, Teodorico fulminò un decreto per dare le chiese de' cattolici agli ariani: ma morì prima del dì fissato all'eseguimento, tra' rimorsi e i prodigii, disse il volgo, tra le esecrazioni di esso certamente; e troppo tardi raccomandando ai grandi goti e romani, raccolti intorno al letto suo, quella concordia, che è così difficile sempre tra conquistatori e conquistati, ch'egli giovane e forte avea saputa mantenere, ma che invecchiato avea lasciato allentarsi già, e stava ora per isciogliersi del tutto in mano d'una donna, un fanciullo ed un letterato.

9. Caduta de' Goti (526-566). — Succedette Amalarico, fanciullo di sette anni, figlio di Amalasunta, figlia di Teodorico, la quale fu reggente. Eran nel regno le quattro parti che sempre sono in un regno di stranieri: i nazionali amici e i nemici degli stranieri, gli stranieri amici e i nemici de' na-

zionali. Amalasunta e Teodato un suo cugino, eran de' Goti romanizzați, inciviliti, letterati. Amalasunta educava il re alla romana. I Goti puri se ne turbarono, e le tolsero il giovane; il quale allevato quindi alla barbara, oziando, gozzovigliando e corrompendosi, si consunse e morì di 18 appi (534). - Cacciata Amelasunta in un'isoletta del lago di Bolsena, dov'ella tra breve fu tolta di mezzo, regnò Teodato. Pare che fra questi pericoli Amalasunta avesse già trattato, ed or certo Teodato trattò coll'imperatore greco per averne aiuti o rifugio. Imperatore era allora Giustiniano, il gran raccoglitor di leggi e codici romani, il gran riconquistatore di molta parte d'Occidente. Triboniano ed altri giureconsulti l'avean aiutato alla prima gloria; Belisario ed altri capitani l'aiutarono alla seconda; ma restò a lui la gloria personale, e sempre grande a un principe, d'aver saputo scegliersi aiuti senza invidia. Belisario avea già vinti i Persiani, e ritolte ai Vandali Africa, Sardegna, Corsica. Erano tra l'imperatore e i re goti piccole contese di limiti: ed erano allettamento a quello le dissensioni di questi. Belisario scese in Sicilia e la conquistò, passò a Napoli e la prese, senza che si muovesse Teodato. Contro al quale insospettiti o sdegnati finalmente i Goti di Roma, escivano della città, e facean lor re Vitige, non principe, semplice guerriero, ma buono. E Teodato, fuggendo, era scannato per via (536).

10. Continua. - Vitige disapparecchiato lasciò Roma, e Belisario v'entrò (dicembre 536). Ma non forte abbastanza per ispingere i Goti, vi si chiuse e fortificò con 5 o 6000 uomini, e tra breve Vitige venne ad assediarlo, dicesi con 150,000. Fu famosa fazione: durò un anno (marzo 537 — marzo 538). Ma Belisario aiutato dai Romani, e ricevuti rinforzi, sconfisse più volte i Goti, e finalmente li respinse ed inseguì. Prese Ancona, Milano, Fiesole; corse mezza Italia, corsa intanto da un nembo di Borgognoni e Franchi, predoni terzi sopravvenuti tra i contendenti. Finalmente Belisario assediò Ravenna. già capitale de' Goti, ora lor rifugio; e presela con Vitige e il nerbo de' Goti, ch'ei trasse poi seco prigioni a Costantinopoli (fine 539). - Rimanevano quindi i Greci mal capitanati da parecchi duchi, i quali dividevansi le città, le governavano militarmente, sovranamente, serbando, si, i governi munici-· pali, ma popendovisi essi a capo, successori insieme de' grafioni goti e dei conti romani, e taglieggiandovi probabilmente ognun per due. Allora a rivolgersi gl'Italiani, a desi-

derar di nuovo i Goti: e questi a raccogliersi, a rinnovar la guerra. Rimanevano lor Verona, Pavia, e forse tutta l'Italia occidentale allor detta Liguria. - Gridan re, prima Ildibaldo un nobile e forte guerriero, in breve usciso per vendetta privata; poi si dividono tra Eurarico e Baduilla, ed ucciso quello, resta solo questo, chiamato poi Totila o il vittorioso. Quindi incomincia un'ultima guerra di riscossa, che è la più nobil parte della storia de' Goti in Italia. Sorge Totila (541) da Verona con 5000 uomini, batte e disperde i duchi greci a Faenza. s'allarga prendendo città in Emilia, in Toscana; poi gira intorno a Roma e Napoli, corre tutto il mezzodì; torna su Napoli, la piglia (543) e non la saccheggia. Chiaro è: i Goti, rinnovati dalla sventura, erano ridiventati non solo forti ma più miti e migliori in tutto che i Greci. Allora, perduta oramai, fuor di Roma e Ravenna, quasi tutta Italia, la corte donnaiola di Costantinopoli rimandava il conquistator Belisario; ma tra' molti intrighi, e con poco esercito, pochi danari, poco favore. Scese a Ravenna: ma rinchiusovisi, seguì una guerra sminuzzata; finchè Totila vittorioso pose flualmente assedio a Roma e la prese in faccia a Belisario accorso ad aiuto (dicembre 546); e allora, inasprita oramei la guerra contro alle popolazioni italiane, saccheggiò, disertò la città, n'atterrò le mura e lasciolla. Fu rioccupata da Balisacio, riassalita da Totila; combattevisi intorno tre di, e fu vinto Tetila; ma con poco frutto; chè dopo poce di guerra spicciolata fu in breve. per nuovi intrighi di corte, richiamato Belisario, il quale avea così guastata la gloria di sua prima impresa d'Italia. Allora (tra una nuova invasione di Franchi ed una prima e breve di Longobardi) Totila riprese Roma e restaurolla, passò in Sicilia e presela pur quasi tutta. - Finalmente, dopo parecchi altri capitani greci tutti cattivi, venne uno che parca dover essere il pessimo : Narsete, un sunuco del gineceo imperiale, vecchio di presso a ottant'anni, e che nella prima guerra di Belisario era stato sotto lui uno dei duchi più indisciplinati. E tuttavia costui vinse e finì la lunga guerra. Forte in corte, e cesì ben provveduto di danari e di nomini (fra cui un due mila Longobardi), venne (552) per l'Illirio e la Venezia a Ravenna: e quindi uscito in breve, marciò contro a Totila che s'avanzava da mezzodì. Incontraronsi presse a Gubbio; e fu una gran rotta di Goti; Totila, che avea combattuto de' primi e degli ultimi, da re. morì ferito nella fuga. - Fu in Pavia gridato a degno successore di lui Teia, uno de' capitani prin-

cipali. Il quale in pochi mesi raccogliendo le forze restanti a' suoi nazionali, scese giù per la penisola contro a Narsete, che dopo aver ripresa Roma (5º eccidio di essa in quella guerra), assediava ora il castello di Cuma, ov'eran serbate le insegne regie e il tesoro de' Goti. Combattessi una seconda gran battaglia alle falde del Vesuvio; e vi pugnò Teia come Totila nella prima; più felice di lui, morendo sul campo, e, dicesi, dopo aver cambiati parecchi scudi, carichi l'un dopo l'altro di aste nemiche. Allora si arresero tutti i Goti là restanti (553); e chi li dice poi cacciati fuor d'Italia, chi sparsi in essa. Certo, molti rimaneano ancora. Forse essi furono che chiamarono una grande invasione d'Alemanni; i quali sotto Leutari e Buscelino corsero e predarono la penisola uno o due anni, finchè furono vinti essi pure da Narsete. Vedonsi, ad ogni modo, continuare sollevazioni e piccole guerre di barbari qua e là, e non conquistata tutta la penisola se non al fine de' dodici anni che durò la signoria greca. E così, con difesa perdurante fino all'ultimo, veggonsi finire a poco a poco que' Goti, il cui nome non ritrovasi più nelle storie; le cui reliquie durarono forse qua e là tra le terre e i monti d'Italia. Nobile e forte schiatta, per vero dire, e più che niun'altra barbara mansueta ai vinti, in Italia come in Ispa-. gna! ondechè non merita il mal nome che le restò nella storia nostra, mal fatta e rifatta per lo più co' pregiudizii romani, imperiali. Se non era de' quali, chi sa? sarebber rimasti e durati questi Goti tra noi, come lor fratelli in Ispagna e i Franchi in Francia; e misti noi con essi, non avremmo mutate tante signorie, ne avuta a soffrire la divisione d'Italia; di che siamo per vedere i principii.

11. I Greci. — Veggiamo intanto qual profitto avesser tratto que' nostri maggiori, al rifarsi imperiali, al ridiventare, come dicevasi allora, Romani, in realtà provinciali Greci. E prima, poichè non furono finiti di cacciare tutti i barbari se non uno o due anni prima che venissero i Longobardi, vadesi che la misera Italia non respirò se non d'altrettanto. Poi, gl'Italiani, che, come pare accennato da certi negoziati tra Vitige e Belisario, e come, del resto, è naturale immaginare, aveano sperato riavere un imperatore Occidentale, ebbero a governator sommo Narsete eunuco, maestro de' militi, patrizio e gran ciamberlano, e sutto a lui, un prefetto del pretorio. Non trovo se i due sedessero in Roma o Ravenna: è probabile in questa. Di rettori od altri governatori di provincie, non è

cenno. Probabilmente i duchi continuarono ad esser tutto in ciascuna delle città, con territorii più o meno fatti a caso dalla guerra. Souo essi i giudici, governatori civili, capi de' corpí municipali, ma non eletti da essi, anzi dati, talor forse dai duchi, certo sovente dai vescovi, e perciò chiamati dativi. I membri di questi corpi non eran più detti decurioni, ma indeterminatamente principali od anche consoli, nome vecchio. significazione nuova, non più di capi, ma di consiglieri municipali. Roma stessa, ridotta a par dell'altre, ebbe un duca. Che diventò il terzo barbarico delle terre? Non è probabile fosse restituito ai possessori antichi italiani. Dovette essere incamerato, od anzi distribuito o preso dai duchi ed altri Greci. Non n'è cenno nella prammatica del 554, che Giustiniano gran promulgator di leggi fece a riordinar Italia, e che non riordinò nulla. Del resto, da ciò e da tutta la storia vedesi, che fu un governe da stranieri lontani, peggior sempre che quello di stranieri stanziati. E il pessimo e più vergognoso (ma non insueto a tali stranieri) fu che non seppero nemmen difendere la conquista da stranieri nuovi. - Morto Giustiniano nel 565, succedutogli Giustino, molto dammeno, questi richiamò Narsete; dicesi, perchè non mandava danari in corte: onde sarebbe a dire la corte lontana peggiore che il governatore vicino e richiamato questo per non aver saputo farsi abbastanza cattivo: nè sarebbe insueto ciò nemmeno. Dicesi poi, fosse richiamato con quelle parole vituperose della nuova imperatrice: « che tornasse l'Eunuco a far filar lane nel gineceo »: ed adiratone egli, perciò chiamasse i Longobardi, i quali vennero ad ogni modo tre anni appresso.

12. I Longobardi prima della conquista. — Qui incomincia la seconda e più lunga parte di questa età dei barbari. I Longobardi furono antichissimamente d'una gente scandinava detta Vinnuli o Vendeli; un terzo della quale passato il Baltico, e preso quando che fosse il nuovo nome delle lunghe barbe o dalle lunghe aste, posarono primamente nell'isola di Rugen, poi sull'Elba. Tacito li dice « nobilitati da lor pochezza », a malgrado la quale sempre rimasero indipendenti; e Velleio Patercolo « gente più feroce che non la germanica ferocità ». E pochezza con ferocità furono i due distintivi serbati da essi poi. In Germania appartennero all'antica confederazione degli Svevi e probabilmente a quella più nuova de' Sassoni, di cui pur furono gli Angli, padri degl'Inglesi, bella parentela. Soggiacquero agli Unni, occuparono in Pannonia il Rugiland o

terra de' Rugi, vuotata già da Odoacre; e rivaleggiarono là co' Genidi; e li vinsero in due grandi battaglie; dove Alboino figliuolo del re longobardo nella prima, re nella seconda. uccise di mano sua i due re gepidi, Torismondo e Cunimondo. Cumulazione poi di barbarie, poco men che incredibile ora. ma attestata da tutte le tradizioni, il feroce uccisore sposò. Rosmunda, figlia e nipote dei due uccisi; e del teschio del suocero fecesi un bicchiere a banchettare. I Gepidi eran distrutti; il loro nome non trovasi più: i rimasugli si perdettero certo nelle due genti de' Longobardi e degli Unni-Avari lor alleati. E, fosse stato patto dell'alleanza, o che le due discese già notate di alcuni Longobardi in Italia li avessero invogliati del Bel Paese, o fossero essi tratti, come poc'anzi altri barbari, dalla debolezza de' Greci, od invitati veramente da Narsete: il fatto sta, che i Longobardi lasciarono, appena compiuta, lor conquista di Pannonia a quegli alleati, i quali le diedero poi il nome proprio di Unn-Avaria od Ungheria, e che essi ingrossati di varie frazioni di genti, Gepidi, Bulgari, Sarmati, Svevi e principalmente Sassoni, scesero in Italia l'anno 568. Nè inganni siffatta moltiplicità di nomi sul numero degli invasori. I Longobardi furono certamente i più numerosi tra essi di gran lunga; eppure furono pochi. Trovansi divisi in quelle migliaia, centinaia e decanie (ma decanie di dodici) che dicemmo; e tutta la gente composta probabilmente di tre dozzine di queste migliaia, cioè in tutto di poco più che 62,000 guerrieri. Ad ogni modo, la loro pochezza si manifesta da ciò, che non poterono, nè nell'invasione nè poi mai, ne occupare tutta Italia contro a' Greci, nè difenderla contro a' Franchi, E così continuò il danno vecchio, che ogni potenza sorgente da noi lasci nel proprio edificio l'addentellato alla potenza ulteriore; e sorse il danno, nuovissimo allora, il dividersi la penisola per non riunirsi forse mai più.

13. Alboino e Clefi (568-584). — Scese Alboino, come i più, per l'Alpi Carniche; occupò prima Foro Giulio, o Cividal del Friuli, e subito vi pose un duca con iscelte fare d'uomini e razze di cavalli. E questo titolo di duca è dato poi nella storia a trentasei capi di schiere (probabilmente migliaia) di militi longobardi lasciati via via nelle città conquistate, ed indi signoreggianti sui territorii vastissimi, or larghi or ristretti. Tedescamante eran detti heerzog o graf? lo crederei il secondo, posciachè i veri duchi od heerzog di que' tempi (come il duca di Baviera soggetto ai Franchi) trovansi principi più grandi;

e crederei ehe il titolo di graf, tradotto sotto i Goti con conte, si traducesse ora con duca, per assimilazione ai Greci. Ne monta che sotto ai duchi si trovin conti; questi furono probabilmente non più che schulteis o centenarii. Ad ogni modo i duchi furono lasciati quasi indipendenti fin da principio, e fu modo barbaro oltre al solito, e per li conquistati più che mai abbandonati a lor mercè, e per li conquistatori così scematine, e per la conquista così impoverita, fatta a caso, non mai compiuta. Occuparono molte ma non tutte le città della Venezia e della Liguria. La quale tuttavia oltrepassarono, varcando l'Alpi, entrando nelle terre franche, e così incominciando la guerra bisecolare che finì con lor perdizione. Del resto ne furon respinti fin d'allora; e lasciaron di colà partirsi per tornar a Germania i Sassoni lor compagni. In Italia poi i Greci non si mostrarono mai alla campagna. Vedesi fin di qua ciò che durò sempre poi; i Greci dammeno che i Longobardi, questi dammeno che i Franchi. In Pavia sola si trovano aver i Greci resistito. Tre anni durò l'assedio; dopo i quali Alboino la prese, e la fece capitale del regno E perchè i Greci respinti s'andaron raccogliendo intorno a Ravenna, e gl'Italiani intorno a Roma principalmente, tre capitali si può dire che avesse quindi l'Italia per due secoli; Pavia de' Longobardi, Ravenna de' Greci, e Roma (non osata assalir dai primi, abbandonata dai secondi, protetta dai suoi pontefici che ne grandeggiarono) degl'Italiani. - Banchettando poi un di Alboino co' suoi barbari, facevasi venir la regina e l'invitava « a ber col padre » nel bicchier del teschio; ed ella quindi si vendicava abbandonandosi ad uno di que' bravi, e spingendolo ad uccidere l'odiato sposo. Uccisolo, fuggirono insieme a Ravenna, dove in breve s'ucciser tra essi. I Longobardi gridaron lor re Clefi, duca di Bergamo, che regnò 18 mesi, continuando le conquiste, predando ed uceidendo i principali Italiani; e fu ucciso poi da un suo Gasindio (574), Tutto ciò in sei anni; Velleio Patercolo avea ragione, e l'ha Manzoni: fu conquista barbara fra le barbare.

14. I trentasei duchi. — Nuova barbarie, i trentasei duchi non s'elesser re. Vollero restare indipendenti, sciolti; e principalmente non aver a spogliarsi della consueta parte regia. I duchi settentrionali guerreggiarono di nuovo stoltamente, e invasero Provenza. I medii e meridionali estesero lor conquiste a tutto ciò che rimase poi regno longobardo. Il quale saprebbesi qual fosse, se avessimo il nome de' trentasei du-

cati, che furono probabilmente dodici in ciascuna delle tre grandi divisioni, Austria ad oriente. Neustria ad occidente d'Adda e Trebbia. Tuscia a mezzodì. Ma restano certi solamente 11 nell'Austria, Foro Iulio, Treviso, Ceneda, Vicenza, Verona, Trento, Bergamo, Brescia, Parma, Piacenza e Reggio; incerto il 12º, Brescello e forse Mantova presa fin d'allora, In Neustria certi soltanto 6, Milano, Pavia, San Giulio nel lago d'Orta, Ivrea, Torino, Asti; incerti gli altri 6, Vercelli, Lumello, Acqui, Alba, Auriate, Bredulo. Nella Tuscia certi 9, Lucca, Chiusi, Firenze, Populonia, Perugia, Fermo, Rimini, Spoleto e Benevento; incerti gli altri 3, Siena o Soana, Camerino ed Imola. Vedesi che tenevan quasi tutta la Venezia, salvo Padova con quelle sue lagune ove veniva sorgendo la città di lei figliuola; tutta l'antica Insubria e Liguria, salvo Genova e sue riviere; e tutta Toscana e il mezzodì d'Italia, salvo Ravenna e alcune altre città alla marina orientale, e Napoli e poche altre alla occidentale, e Roma in mezzo isolata e compressa tra i due potenti duchi di Spoleto e Benevento. Del resto hassi da Paolo Diacono loro storico nazionale che « spogliarono le chiese ed estinsero i popoli »: e più espressamente che « allora molti dei nobili furono per cupidigia uccisi; e gli altri divisi fra gli ospiti, affinchè pagassero ai Longobardi la terza parte de' lor frutti (frugum) , (lib. II, 32). Chiaro è: i Longobardi, che sempre più si conferman barbarissimi fra' barbari, usarono allora il modo più barbaro di trarre il terzo non in terre separate, ma in frutti pagabili da' conquistati, ridotti così a servitù territoriale e poso men che personale. E quindi l'ire degli Italiani contro a questi barbari, più acerbe che contro a nessuni de' precedenti; quindi fin d'allora un primo ricorso di un papa (Pelagie II) e d'uno stesso imperatore greco (Maurizio) a' Franchi nemici de' Longobardi, affinchè scendessero. E scese Childeberto re d'Austrasia; esempio poscia altri principi Franchi troppo maggiori, cagione allora che nel pericolo i duchi s'eleggessero finalmente un re.

15. La restaurazione del regno (584). — Innalzarono, restauraziono Autari figliuol di Clefi, fanciullo quando moriva il padre, or adulto. A Diedergli la metà delle loro sostanze per gli usi regali, da nodrirsi esso il re e coloro che aderivano a lui » (P. D.), cioè i suoi gasindi o dipendenti immediati. Essi i duchi serbarono dunque l'altra metà, e così rimaser probabilmente più ricchi, più potenti che non i soliti graf degli altri regni

barbarici. Cessò poi, a quel che pare, la spogliazione disordinata de' miseri Italiani: mansuefecesi la conquista. Come alcuni re visigoti, Autari e alcuni altri re longobardi presero poi il nome romano di Flavio; perchè questo, più che qualunque altro, non si scorge; forse perchè ricordava Tito e Vespasiano, signori rimasti popolarmente famosi per bontà. E trovasi poi un passo unico, il quale indicherebbe un addolcimento materiale negli ordini della conquista, se non che ei si legge diversamente ne' codici: populi tamen aggravati pro Longobardis hospitia partiuntur, ovvero per Longobardos hospites partiuntur, oltre altre lezioni ancora. Nè ci possiam metter qui tra le interminate dispute che se ne fanno. Dirò, in una parola, che io pendo alla prima lezione, e così all'interpretazione la quale concorda con tutto l'addolcimento della conquista narrata da Paolo: cioè che i Longobardi oramai stanziati si risolvessero al modo più mite di prendere il terzo, non più in frutti ma in terre: e che così rimanessero molti Italiani territorialmente liberi. Ad ogni modo, civilmente e politicamente essi rimaser certo servi molto più che non sotto a' Goti. Di magistrati proprii essi ebber tutto al più alcuni giudici, dati forse anche qui dai vescovi, e sofferti da' Longobardi che non volean per certo imparar le leggi romane; ma non più conti proprii pari a' grafioni, come sotto ai Goti, e men che mai ministri romani, come Cassiodoro, ed altri anche in Francia e Spagna.

16. Autari ed Agilulfo (584-615). - Con tutto quest'ordinamento, scioltissimo, come si vede, e già simile a quello che fu poi detto feudale, segue una storia povera di vera grandezza, ricca si di quelle avventure cavalleresche, che ad alcuni paiono essere state rimedio, a noi poco più che ornamento della feudalità. - Autori allontanò i Franchi scesi tre volte, trattando prima, poi sconfiggendoli; co' Greci fece tregue e guerre, e corsa la Italia fino a Reggio di Calabria, spinse il cavallo in mare gridando: « fin qui il regno ». Poi, volendo avere a moglie Teodelinda, la bella e saggia figliuola del duca di Baviera, andò colà travestito da ambasciador di se stesso a dimandarla e vederla. E poco manco che si scoprisse, ricevendo secondo l'usanza un nappo di mano della promessa sposa; e si scoprì poi a' limiti, lanciando l'asta contro un albero e dicendo: « così ferisce Autari ». Quindi Childeberto il re d'Austrasia, da cui dipendeva Baviera e a cui era stata impromessa la fanciulla, invase quel paese; ed ella si fuggi

a Italia, e Autari, la sposò, e Childeberto mandò qui un grande esercito di Franchi d'accordo co' Greci; e Autari indugiando e trattando si liberò degli uni e degli altri. Ma morì poco appresso (590). - Allora i Longobardi diedero alla giovane lo scegliere a se stessa un nuovo sposo, ad essi il re; ed ella si scelse Agilulfo duca di Torino. Regnarono insieme e gloriosi 25 anni, Ariani Agilulfo e i Longobardi, cattolica Teodelinda, ella a poco a poco convertì lo sposo e gran parte della nazione; e fu un nuovo massimo addolcimento della conquista; avendo noi veduto al tempo de' Goti, ed essendo sempre pessima di quante differenze separan conquistatori e conquistati, peggiore che non quella stessa delle lingue, la differenza delle religioni. Ed a ciò poi Teodelinda strinse pratiche col papa. - Il quale era san Gregorio I, detto il Magno, quantunque due altri poi ne sieno stati non guari minori per noi Italiani, Nobile, ricco, potente in Roma da giovane, scrittore ecclesiastico copioso e sapiente rispetto ell'età, assunto al pontificato nel 590, e d'allora in poi zelante per la propagazione della fede, a cui mandò sant'Agostino l'apostolo e incivilitor d'Inghilterra, fu quanto a noi in Roma e nelle provincie greche e nelle stesse longobarde, gran protettore degl'Italiani, peggio che mai abbandonati; e per ciò negoziator co' duchi e col re e la regina e così grande avanzator della potenza papale, non indipendente per anco, ma già differente dall'imperiale. Fu. in tutto, secondo dei grandi papi politici. - Agilulfo e Teodelinda poi furono fondatori di chiese e monasteri fra cui principale San Giovanni di Monza, dove mostrasi tuttavia fra parecchie corone di essi, quella di ferro, che dicesi d'uno dei chiodi della Passione di N. S.; ed è quella su cui cingendola. pronunziò Napoleone quelle vane parole: « Guai a chi la tocca ». Del resto Agilulfo ebbe a reprimere parecchie ribellioni di duchi, talor alleati co' Greci; guerreggiò con questi, impose loro tributo, e suffrì una correria degli Avari nel Friuli. Morì nel 615, ed ebbe a successore Adaloaldo figliuolo suo e di Teodelinda, già associato da fanciullo al regno.

17. Successioni dei re per un secolo (615-712). — Segue un secolo di re longobardi, poco men che simili a que' Franchi contemporanei, i quali furono detti là re fa nulla o polirenti. Niuna impresa guerriera di conto, niun ordine nuovo; perciocchè lo scriversi che si fece in quel secolo delle leggi antiche longobarde, come delle franche, borgognone, bavare e visigotiche, fu certo cosa buona, ma non ordine nuovo. Del resto,

continuano non poche storie e novelle cavalleresche, che sarebbero utili a pittori e poeti, ma che non abbiamo spazio qui di servir ad essi come pur vorremmo. - Adalgaldo fanciullo regnò prima sotto la tutela di sua madre Teodelinda; ma fatto adulto impazzi, ammaliato, dissero, da un ambasciador greco, e fu poi cacciato del regno, e spento di veleno. Tuttociò sembra accennare in quel re un ozio, un insolito tollerar i Greci, non sofferto dai Longobardi (625). - Succedette Arioaldo, duca di Torino e marito di Gundeberga, figlia essa pure degli amati Agilulfo e Teodelinda, ed essa caduta in sospetto al marito, fu chiusa in una torre, giustificata poi e liberata per un combattimento singolare. Arioaldo morì nel 636. - Lasciata a Gundeberga, come già a sua madre, la scelta di uno sposo re, ella scelse Rotari duca di Brescia, il quale egli pure la rinchiuse per abbandonarsi a sue libidini, e la lasciò liberare in simil modo. Meno ozioso tuttavia che gli altri. Rotari conquistò contro a' Greci Geneva e le due riviere Liguri, e Oderzo nella Venezia, ed egli fu che fece scrivere il primo de' codici lengobardi. Morì nel 652. - Succedettergli prima il figliuolo di lui Rodoaldo; ma per pochi mesi, ignobilmente morto per aver rapito una donna. - E poi Ariperto, figlio d'un fratello di Teodelinda, dalla cui famiglia, dalla cui memoria i Longobardi non si sapevano staccare. Nè di lui si sa altro, se non che fu gran fondator di chiese, e che morendo nel 661 e 662 lasciò. con esempio unico ne' Longobardi, diviso il regno tra due figliuoli suoi. - Così regnò Bertarido in Milano, e Godeberto in Pavia. Ma in breve sorser discordie, e venne Grimoaldo duca di Benevento, che uccise il secondo e fugò il primo ad Ungheria, e regnò egli (662). — Respinse poi di Benevento Costante, il solo imperador greco che mai venisse in Italia, ma che non fu buono a nulla se non a spogliarla; tanto i signori stranieri, civili o barbari si rassomigliano. Nè Grimoaldo fu buono a proseguire la fortuna, diede sì una gran rotta a'Franchi discesi fin presso ad Asti; poi volendo domare un duca del Friuli ribellato, e scansare, dice Paolo, guerra civile, chiamò, rimedio peggior del danno, gli Avari, ed ebbe poi a volgersi contr'essi per cacciarli. E tra queste ed altre minori imprese sprecata la vita operosa ma inutile al regno, morì nel 671. — Lasciò il regno a Garibaldo figliuol suo, avuto da una sorella di Bertarido. Il quale venuto di Francia, dove esulava, cacciò il nipote dopo tre mesi di regno, e regnò egli per la seconda volta, 17 anni; pio, mansueto, grap fondatore di monasteri,

del resto ozioso (688). Successegli suo figliuolo Cuniberto, che già aveva regnato dieci anni con lui: e gli fu occupato il palazzo e il regno da Alachi duca di Trento, già ribello perdonato da lui. Ma tiranneggiando costui, risorse Cuniberto: combatterono, ed ucciso Alachi, regnò Cuniberto con nome di prode sin al 700. E di lui, e Teodote una bella romana, si novella. - Successegli Liutherto suo figliuolo fanciullo, cacciato in breve da Ragimberto; duca di Torino e figliuolo di re Godeberto. Morto in breve Ragimberto. Ariberto II. suo figliuolo. vinse ed uccise Liutberto, e così regnò, pio, limosiniero anche esso; finchè sceso contro di lui ed ajutato dai Bavari Ansprando tutor già di Liutberto, combatterono i due presso a Pavia; e vincitor prima, vinto poi Ariberto, affondo, fuggendo in Ticino. Fu l'ultimo che regnasse per parentela e in memoria di Teodelinda (712). - E salito così al trono Ansprando e vivutovi tre mesi soli, lasciò il regno a Liutprando figlicol suo. 18, Liutprando. Le prime città e i primi papi indipendenti (712-744). - Liutprando fu, dice Paolo, « uomo pio, sagace, amator di pace, potente in guerra, clemente, casto, limosiniere, buon parlatore, legislatore, e benchè illeterato. da eguagliarsi ai filosofi ». Noi diremo che fu il men dappoco o il più approssimantesi a grandezza fra're longobardi, dopo Agilulfo e Teodelinda. Ma, molto più che i fatti proprii, son notevoli i tempi di Liutprando. Perciocchè non su notato abbastanza, ma allor furono incontrastabilmente, e le prime città indipendenti (non meno indipendenti che i Comuni di quattro secoli dopo), e le prime e troppo di rado imitate confederazioni di esse, e i primi papi temporalmente indipendenti e signoreggianti; ma allor pure, novità che rovinò quasi tutte l'altre, il primo ricorso di essi papi ai Franchi. E quindi io non saprei dire qual periodo di storia italiana meriti più d'essere trattato distesamente; espressamente; quale perciò mi peni più d'aver a restringere troppo inadequatamente. Gli imperatori greci che poco duolci non aver luogo di nominare, s'erano succeduti peggiorando, s'erano lasciati spogliar da'Persiani dapprima e da'Maomettani poi (religione e potenza nuova; sorta come ognun sa, nel settimo secolo) di mezzo il loro territorio asiatico e di tutto l'africano. In Italia essi e gli esarchi avean già più volte conteso co' papi. E così tra tali contese s'eran venute sollevando Roma, Ravenna e parecchie altre città; s'eran più volte nominati lor duchi senza aspettarli di Costantinopoli (così Venezia tra il 718 e 716); e

già avevano se non mutati i magistrati proprii, almeno aggiuntivi i maestri di militi, e schiere (scholæ) di militi proprii, che è più importante; e già dal secolo precedente o dal principio di guesto VIII, il nome nuovo di Pentapoli preso da cinque città, che si credono Ancona, Umana, Pesaro, Fano e Rimini, sembra accennare una prima confederazione di esse; e già i papi eran venuti crescendo tra tutto questo. - Finalmente, tutto ciò scoppiò a ribellioni aperte, a mutazioni grandi nel 726. Era imperatore Leone Isauro, un barbaro, non solamente caduto, a modo solito di quella corte, nell'eresia, ma inventor esso di una nuova, contro alle immagini, detta perciò iconoclastia. Per questa minacciò perseguitò il papa. Il quale si trovò essere un gran papa, gran principe, Gregorio II (715-731); il quale troppo trascurato dagli storici, non resterà tale per certo quando Italia indipendente cerchi e glorifichi tutti i periodi, tutti gli eroi di sue indipendenze. Egli forte pontefice, resistette cattolicamente all'imperator eretico; egli gran vescovo, gran cittadino, raccolse apertamente intorno a sè i Romani di Roma; egli grande italiano, raccolse pure gli altri Italiani antichi li difese, ne fu difeso dalla tirannia dell'eretico imperatore; egli, come tutti coloro che sollevan popoli non a propria ambizione ma a difesa comune e giusta, non rinnegò il nome, il diritto del signore legittimo o legale, ma gli rinnegò l'obbedienza in ciò che era pur diritto proprio e del popolo suo: egli limitò la rivoluzione a giusta resistenza, egli l'adatto alle tendenze, alle condizioni del tempo suo: ed egli non inventò forse ma si servì delle già inventate confederazioni, le accrebbe, le condusse, le fece efficaci, vittoriose. Primo dei papi s'alleò coi Longobardi contro a' Greci, primo fu di fatto principe indipendente; e fece tutto ciò in cinque anni, dal 726 al 731. - E ciò fu continuato dal successore ed omonimo di lui, Gregorio III, dal 731 al 743. Se non che, più sovente che non il predecessore, guastatosi co' Longobardi e pressato tra questi e i Greci, e men che il predecessore confidando forse nelle città, nella nazione italiana, egli primo fece quella chiamata dei Franchi, che fu rinnovata poi da' successori. E queste chiamate sono ora condannate universalmente nella storia, nell'opinione italiana. Nè senza ragione, se si guardi ai tristi e lunghi effetti che ne vennero. Tuttavia io non saprei se non sia lecito, se non debito forse a un uomo posto a capo d'una nazione, disendere l'indipendenza propria e di quella nazione, difenderne l'acquisto recente e dubbio ancora, chia-

mando contro agli strapieri prementi altri stranieri che paiano meno pericolosi. Perciocchè io non so fino a qual punto sia lecito ai reggitori sacrificare i pericoli certi de'popoli presenti agli incerti de' popoli futuri, nè fino a qual punto sia da apporsi a tali reggitori il futuro mal preveduto. Ad ogni modo, se resta colpa apponibile a que' nostri antichi, ella non può apporsi certo da que' moderni, grandi o popolani, governanti o governati, i quali caddero nella medesima, fecero simili chiamate, e si lagnarono che non fossero esaudite. Quanto al risultato poi, un'opinione la quale vituperasse in ogni caso queste chiamate di stranieri contro stranieri, sarebbe certo opinione molto imprudente, molto impolitica, molto improvvida per li casi futuri. - La chiamata di Gregorio III fu fatta a Carlo Martello, il maggiore di que' maggiordomi o pfalzgraf, o capi di gasindi, che eran venuti crescendo presso ai re franchi fa nulla: a Carlo Martello che colle vittorie sui proprii emuli, su' grandi ribelli del regno, e principalmente sugli stranieri Maomettani, vinti in gran battaglia a Poitiers l'anno 732, s'era acquistato nome e potenza di capo della nazione franca, e quasi della cristianità. A tal uomo fu almeno men brutto ricorrere; e così bastò l'autorità di lui su' Longobardi alleati suoi, a salvar il papa e le città italiane. E così, e l'un e l'altre eran rimaste, od anzi cresciute nell'indipendenza, quando morirono Gregorio III, Leone Iconoclasta e Carlo Martello nel 741, e Liutprando nel 744. Del quale non aggiugneremo altro, se non che, or alleato, or nemico de'papi e delle città, e de'Greci e de' proprii duchi, egli prese una volta Ravenna, toltagli in breve da' Veneziani, sudditi greci fedeli quella volta; e prese parecchie altre città, fra cui Sutri che donò a San Pietro e San Paolo, cioè alla mensa di Roma, cioè al papa, primo esempio di tali donazioni. E resta dubbio se serbasse l'altre e così accrescesse definitivamente il regno. Ad ogni modo avendo egli, fin che le tenne, trattatele meno alla barbara, e non ispogliati questi nuovi sudditi suoi, diventa certo dopo lui ciò che era dubbio prima di lui: che questi Romani possedetter terre, furono territorialmente liberi nel regno longobardo. Apparisce chiaro dalle numerose leggi lasciate da Liutprando.

19. Ildebrando, Rachi, Astolfo, Desiderio, ultimi re longobardi (744-774). — Segue, sotto uomini tutti mutati, e, salvo i Franchi, tutti minori, la caduta dei Longobardi. Regnava da parecchi anni aggiunto a Liutprando il nipote di lui llde-

brando; or gli successe; ma per sette mesi soli, cacciato che fu da Rachi duca del Friuli. - Regnò questi serbando cinque anni una tregua di venti fatta già da Liutprando col papa e le città; ma rottala nel 749, stava a campo contro Perugia, quando accorse a rattenerlo papa Zaccaria, e il tenne e mutò così, che egli il re barbaro si fece monaco. Era, è vero, una smania di quei tempi, in che si videro un re Anglo-Sassone venire a Roma e morirvi vestito da pellegrino e farsi monaci un duca d'Aquitania, un d'Austrasia ed un del Friuli. - Succedette a Rachi Astolfo fratello di lui, uno di quegli uomini che, avventati alle cose facili, avviliti nelle difficili, paion mandati apposta da Dio quando vuol perdere i regni. Fin dal 751 o 752 riaprì la guerra, prese Ravenna, tutto l'Esarcato ed Istria, e in somma tutta l'Italia greça, tranne le lagune di Venezia, Roma, Napoli, ed altre città di quella marina, e Sicilia. Le quali sole rimasero d'allora in poi all'imperio greco, perdute per sempre quelle prime. E proseguendo Astolfo in tali conquiste, facili a farsi contro a nemici deboli, ma difficili a serbarsi contro a vicini forti, assali Roma; e allora papa Stefano II ricorse per aiuti a Costantinopoli invano, a Francia efficacemente. - Ivi era succeduta intanto una grandissima novità: chè, deposto e ridotto a monaco Childerico, l'ultimo re merovingio, Pipino figliuolo di Carlo Martello s'era fatto gridar re in campo di Marzo a Soissons, in quel medesimo anno 752. E forse il vano Astolfo sperava nelle difficoltà di quelle mutazioni. Ma invano; chò, andato Stefano II a Francia nel 753 e 754, vi consagrava i nuovi re Pipino e suoi due figliuoli Carlo e Carlomanno, aggiungendo loro (con consenso o no dell'imperatore o de' Romani, non consta) il titolo di patrizii romani. Quindi, rendendo servigio per servigio, scendea Pipino in persona per Moncenisio alle Chiuse di Susa, fatali a' Longobardi; e rottovi Astolfo e assediatolo in Pavia, n'ottenea promessa di pace a Roma, e restituzione delle conquiste, e poi tornava a Francia. - Ma, non corso un anno, Astolfo ricominciò la guerra, e tornò a campo a Roma, e ricominciarono le doglianze, le lettere del papa a Pipino: il quale ricalcava sua via, ribatteva i Longobardi alle Chiuse, riassediava Astolfo in Pavia; e ridottolo, prendeva il terzo del tesoro regio, gl'imponeva un tributo annuo, e fattesi ora restituire in effetto le conquiste, ne faceva egli poi donazione a San Pietro, alla Chiesa Romana ed ai papi, in perpetuo e per iscritto. Anastasio, scrittor di due secoli appresso, dice aver

veduto esso tuttavia lo scritto; e compresevi Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Sinigaglia, Jesi, Forlimpopoli, Forli, Castel Sussubio, Montefeltro, Acerraggio, Monte Lucaro, Serra, Castel San Mariano, Bobro, Urbino, Cagli, Luceolo, Gubbio, Comacchio e Narni; non Roma, come si vede, la quale reggevasi di nome sotto l'imperador tuttavia, di fatto da sè. sotto al papa e sotto al re franco patrizio, ed affettando il nome ambiguo di Repubblica Romana. E morì poco appresso Astolfo, perdute le conquiste, lasciato tributario, ma tuttavia intiero ne' limiti antichi, il regno longobardo (756). Successe Desiderio, duca, come si crede, di Brescia, che il dovea perdere intiero. E dapprima ebbe a contrastarlo con Rachi. il re monaco: ma scartò questo in breve per intervenzione del papa, a cui promise « di compiere le restituzioni ». Comprendevansi elle in tal promessa alcune città comprese già nella donazione, ovvero altre? Non vengo a capo di discernerlo. Ad ogni modo, qualunque fosse tal restituzione, diventò occasione di nuove contese tra Desiderio e i papi, di nuove lettere papali a Pipino; il quale tuttavia, o invecchiato od occupato in altro, non ritornò più. Ma morto esso nel 768, e succedutigli dividendosi il regno que' due figliuoli suoi già re e patrizii, Carlo e Carlomanno, il primo che è Carlomagno sposò e fecesi venir a Francia una figliuola di Desiderio: ma tenutala poco, o forse nulla, la ripudiò e rimandò al padre l'anno 771. Poi morto Carlomanno, Carlomagno facevasi eleggere a succedergli nella parte ch'era stata di lui; e i figli spogliati colla madre vedova rifuggirono a Desiderio. E rifuggivvi in quel torno Unaldo, un antico duca d'Aquitania spogliato da que'Carolingi. E moriva papa Stefano III, che s'era tenuto bene co'Longobardi; e saliva a pontificare Adriano I, un romano di gran conto e che pendeva a' Franchi. Tutti i nembi s'accumulavano contro a quella reggia di Pavia, fatta refugio de'nemici di Carlomagno. - S'aggiunse l'imprudenza, che sembra stoltezza, di Desiderio. Aprì egli la guerra, prese o corse le città papaline, fin presso a Roma; poi, dubitando o già minacciato, indietreggiò a settentrione. Nè Carlomagno si fece aspettare. Tornato appena d'una prima di quelle imprese di Sassonia ch'ei moltiplicò poi in quasi tutta sua vita, tenne l'anno 773 il campo di Marzo in Ginevra. E quindi, diviso l'esercito in due, e mandata per il Gran San Bernardo l'una parte, di che non si sa altro, egli stesso coll'esercito principale scese per la via già solita del Moncenisio e della No-

valesa; e venne alle solite Chiuse, tra il monte Caprario e il Pircheriano, quello su cui torreggiò poi e torreggia il monastero di San Michele detto appunto della Chiusa, allo sbocco della comba o valle di Susa ne' piani di Torino. Ivi erano. dietro le fortificazioni innalzate a sbarra, il vecchio Desiderio e il giovane e prode Adelchi figliuol suo, re egli pure associato al padre. Combattéssi molte volte; Adelchi a cavallo colla mazza d'armi facea prodezze, macello di Franchi. Dicesi Carlomagno trattasse già d'accordi, od anche d'indietreggiare. Quando, fosse per cenno d'un giullare, o d'un diacono di Ravenna, mandatovi apposta, o per tradimento d'alcuni infami Longobardi, o meglio per perspicacia ed arte militare, che certo non mancò in Carlomagno; ad ogni modo ei metteva una schiera per le gole laterali e non guardate di Giaveno, intorno al Pircheriano, e così prendeva a spalle i Longobardi, che se ne spaventarono, e fuggirono sbaragliati, Chiusersi i due re e i grandi in Pavia e Verona; e Carlomagno assediò la prima fin dal giugno 773; e prese la seconda al fine di quell'anno. Combattevasi tuttavia alla campagna; e dicesi si facesse un gran macello di Longobardi su un campo, dettone poscia Mortara. E resistente ancora Pavia, Carlomagno s'avviava per la pasqua del 774 a Roma: dove intanto papa Adriano stava accettando dedizioni di città italiane, e di Longobardi che correvano a farsi tosare a modo romano, e perfino d'un duca di Spoleto che gli si faceva vassallo. L'incontro fu qual di vittoriosi; feste e funzioni di chiesa, giuramenti di guarentigie ed amicizie eterne, e sopratutto conferma delle donazioni di Pipino, ed aggiunte fattevi probabilmente, benchè non negli estesi limiti riferiti da alcuni. E quindi tornò Carlomagno dinanzi a Pavia, e la prese finalmente in maggio o giugno 774. Desiderio ed Ansa re e regina spogliati, furono mandati a Francia, dove vissero in pie opere e forse monaci; Adelchi o Adelgiso rifuggì in Costantinopoli, presevi il nome greco di Teodoro, e tornato da venturiero in Italia, fu famoso nelle fiabe del medio evo, e fatto illustre a' di nostri dal Manzoni. - E così cadde, con poca gloria, come avea signoreggiato, la nazione longobarda. La quale tenutasi, finchè signoreggiò, più che le altre barbare diversa, divisa dagli Italiani, si mescolò, si confuse con essi poi nella comune servitù. Distrutta l'esistenza politica indipendente, non distrutte nè cacciate le schiatte di lei, molte leggi, molte usanze ne rimasero per parecchi secoli: molto sangue nelle vene, molte parole nella lingua e ne'dialetti di quasi tutta Italia fino ad oggi. E ne rimane il nome ad una grande, bella, buona, ricca provincia italiana, or suddita I. e R. austriaca.

20. Coltura. - Al principio dell'età dei barbari, due scrittori rappresentano insieme la condizione delle popolazioni e delle lettere romane: Boezio (470-525) che vedemmo perseguitato, fatto morire da' Goti, Cassiodoro (470-562) che fu ministro di tre o quattro de' lor re. Il primo scrisse parecchi ristretti di filosofia, rimasti famosi ne' secoli seguenti fino alla restaurazione degli originali, e in carcere poi il bel libro delle Consolazioni della filosofia; ondechè si può dir ultimo dei Romani antichi e primo degli scolastici. Il secondo, più retore, più intralciato, più barbaro in tutto, non interessa quasi se non per li fatti che si trovano nelle lettere di lui, e nel ristretto della sua Storia dei Goti compendiata da Jornandes. - Gregorio Magno (542-604), scrittore ecclesiastico copiosissimo. si può già dire scolastico intieramente. San Colombano (540-615) monaco d'Irlanda venuto di colà in Francia. poi in Longobardia sotto Agilulfo e Teodelinda, e fondator del monastero di Bobbio, dove furon ritrovati a'nostri di parecchi codici d'autori antichi, accenna l'ultimo precipizio delle lettere italiane, che ricevean così quasi una restaurazione dall'ultima Irlanda. Paolo Diacono (740 circa - 790 circa) il solo scrittore di qualche conto che abbiamo di nazione longobarda, e scrittor unico della steria di essa, ci è prezioso per ciò, ci è caro per l'amore ch'ei mostra, scrivendo sotto Carlomagno. a sua gente caduta; ma è, del resto, o pari o di poco superiore ai più meschini cronachisti dell'età seguente. Misero ritratto di tre secoli di letteratura! ma che si potrebbe argomentare dalla storia politica; allor sì veramente i barbari distrussero le poche lettere antiche, le molte cristiane che rimanevano. - Delle arti, l'architettura trova sempre qualche modo di fiorire sotto a principi potenti quantunque barbari; e così fiorì sotto Teoderico, e poi sotto Teodelinda ed Agilulfo. Fu architettura romana, decadente via via più, non dissimile, ma meno splendida della bisantina; ondechè si vede chiaro qui ciò che del resto ognun sa oramai, quanto sia falso il nome di Gotica, dato poi a quell'altra architettura molto posteriore. tutto diversa, anzi contraria, degli archi acuti e delle colonne sottili. Nella vera architettura gotico-lomgobarda, l'arco viene anzi abbassandosi, e le colonne ingrossando, e tutto lo stile diventando tozzo e goffo. Il quale poi ritrovandosi tra' Sassoni

in Inghilterra e in Francia e Germania fino appunto alla diffusione dello stile acuto e sottile, convien dire che tutto quel primo stile pesante, chiamato Sassone da alcuni, venisse dal romano-gotico-longobardo. E ciò si fa tanto più probabile, che dalle leggi longobarde abbiamo un cenno di una quasi società di maestri muratori settentrionali d'Italia (Magistri Comacini), i quali aggirandosi tra noi e probabilmente anche fuori, mantennero e diffusero l'architettura, lo stile italiano imbarbarito; e furono forse origine di quelle società o confraternite o gilde di muratori od architetti, che si ritrovano quattro o cinque secoli appresso; e che si pretendono origine esse di quella società o setta segreta de' Franchi-Muratori, modello poi o madre stolta e brutta di più brutte e più stolte figliuole. Del resto, que' maestri scolpivano probabilmente e dipingevano quel pochissimo che era da scolpire e dipingere ne' poveri edifizii edificati da essi. Onde anche quell'altro nome di stile greco, dato alle pitture e sculture tozze e goffe di que' tempi, sarebbe forse da mutarsi tutt'insieme in quello di stile italiano imbarbarito; più brevemente, stile comacino.

21. Legislazioni. - Questa età è poi molto più notevole per un genere di libri o compilazioni, le quali sono sì, elle pure parte della coltura, ma più che coltura poi all'effetto, dico i codici di leggi. Strano fatto che le leggi le quali servirono a tutta Europa nelle età più civili e più colte fino a' nostri dì, e che anche oggi servono in gran parte all'Inghilterra, cioè alla nazione più avanzata in civiltà e coltura, e che diedero origine a' codici nuovi nelle altre, sieno state compilate tutte lungo l'età dei barbari, in Oriente od Occidente. Ma il vero è che non sono di tale età se non le compilazioni; e che le leggi stesse, e i responsi de' giureconsulti che le accompagnano, sono frutti di lunghe età precedenti, sono risultato complessivo ed ultimo delle due grandi civiltà europee fino allora disgiunte, e allora riunite, la romana e la germanica, la imperiale e quella delle genti. E quindi appunto fu naturale che allora, nel riaccostarsi le due civiltà, volesse ciascuna serbare i proprii risultati; naturale che li compilassero; e naturale poi che tali compilazioni ritardessero le fusioni fino alla età nostra più unificante. - Le leggi, la giurisprudenza romana, furono raccolte, primamente (e prima dell'età de'barbari, ma invadenti già essi), da Teodosio II in un Codice che porta il nome di lui (438); poi da Giustiniano in un nuovo e più ampio Codice (529), in una compilazione di leggi e de-

cisioni antiche detta Digesto o Pandette (533); in un'aggiunta al Codice detta Novelle (534) e in un ristretto detto Istituzioni. E tutta questa legislazione Giustinianea fu, senza che non ne resti dubbio oramai, recata in Italia ovvero già da Belisario e dalla prima conquista (essendo presumibile che il legislatore autore imponesse quanto prima l'opera sua in tutto l'imperio suo, ovvero nel 554, insieme colla prammatica che dicemmo. ovvero anche più tardi nelle provincie rimeste greche. Ma, voluminoso tutto questo Corpus juris, non s'adattava alla poca coltura delle età seguenti, nè al poco e impedito uso che ne avevano a fare i miseri Italiani soggetti e poco men che schiavi di barbari germanici od imbarbariti Greci; ondechè essi usarono varii ristretti fattine via via, e principalmente quello d'Alarico re de Goti di Spagna. - De codici barbarici poi, lasciando quelli fatti fuor d'Italia, e venendo a' nostri Goti, ci basterà accennare che Teoderico e gli altri re loro fecero senza dubbio non poche leggi; ma non restano testi, se non di due editti di Teoderico e d'Atalarico, oltre poi molti cenni nelle lettere di Cassiodoro. E, cacciati i Goti, non ne restò probabilmente traccia nelle giurisprudenze posteriori. I Longobardi, sì, compilarono come accennammo, contemporaneamente con gli altri barbari, lor leggi od usanze (dette con parola loro antica anclab od anclap, che forse significava connessione, collegazione, e sarebbe così sinonimo di Lex); e la prima compilazione fu di Rotari interno all'anno 643, e seguirono le aggiunte di Grimoaldo, di Liutprando, di Rachi e d'Astolfo. — E lodinsi pure tutti questi principi codificatori : le pubblicazioni di codici sono sempre benefizii a' popoli che han bisogno di conoscere quanto più facilmente le leggi buone o cattive onde son retti. Ma non diasi ad essi, nemmeno a Giustiniano, quella lode di legislatori veri, che Machiavello pone sopra tutte le umane. Perciocchè i legislatori veri sono non quelli che compilano leggi vecchie o ne aggiungon poche nuove conformi, ma quelli (come Mose, Licurgo, Solone ed anche, bene o male, Augusto, Diocleziano, Costantino e pochissimi altri) i quali inventano, e con leggi in parte antiche e in parte nuove, ordinano, rinnovano uno Stato comunque invecchiato, conformemente alle condizioni delle civiltà e de' tempi nuovi. E siffatta somma lode fu meritata (non corsi due anni dacchè io così ne parlava primamente) da quattro principi italiani; ma non rimane che ad uno. Carlo Alberto. E così Dio ispiri i tre altri a riacquistarsela, ad onore, od anzi

forse a salvezza propria e di lor successori e lor popoli. -Del resto, sapientissima, elegantissima ne' particolari la legislazione romana, ma tutta imperiale, tutta assoluta nel principe, tutta ciecamente obbediente e quasi adorante ne'sudditi, pagana pe' tre quarti, cristiana qua e là per aggiunta, ella contribuì certo molto ed a quelle stolte pretensioni di monarchia universale, ed a quelle di dispotismo civile ed ecclesiastico degli imperatori, onde sorsero poi tanti danni in tutti i secoli che siam per vedere; mentre le legislazioni barbariche contribuirono a quella dispersione della potenza regia in potenze via via minori e poco men che assolute, onde vedremo sorgere l'ordine feudale, uno de' peggiori disordini sociali che sieno stati mai. Miseri secoli in tutto, quelli che straziati continuamente tra i due assolutismi del concentramento e della dispersione, non trovavan riposo dalle violenze della guerra se non nei disordini della pace; quelli, in cui questi disordini eran fonte perenne di quelle violenze, e quelle violenze, di disordini nuovi. Quando impareremo noi a tener conto de' tempi presenti, ad esserne grati alla divina Provvidenza, a non farne stolti, od anche empii piagnistei?

## LIBRO QUINTO

Età quinta: della signoria degli imperatori e re.

(Anni 774-1073).

1. Carlomagno re (774-814). — Carlomagno sì che su vero legislatore, vero e grande rinnovatore ed ordinator di popoli e d'imperio, vero e buono intenditore delle condizioni di suo tempo, dei desiderii, delle necessità de' suoi popoli. E così è che gli ordinamenti di lui durarono gli uni alcuni, altri poi molti secoli, fino al nostro. Durar sempre non è dato a niuna istituzione umana, è distintivo di quelle divine; anzi di quella sola dalla Ragione di Dio destinata a raccoglier nel grembo suo tutte le schiatte e tutti i secoli umani; quella che alcuni effimeri scrittori o politici vanno di dieci in dieci anni predicendo finita, ma che ha già raccolti diciotto secoli mezzo, e raccoglierà, Dio guarante, gli avvenire. Degli ordinamenti umani, all'incontro, i migliori sono fatti insufficienti dai tempi

progrediti: e quindi la storia debbe sapere insieme ed ammirarli finchè furono propizii a' tempi loro, e notar ciò che li fece caduchi, e segnare i tempi quando diventarono inetti. Ciò tenteremo far qui accennando l'operato di Carlomagno, e più tardi via via. — I Carolingi s'erano innalzati, il dicemmo. come capi del palazzo, maggiordomi, Pfalz-graf di que're franchi oziosi che avean divise le conquiste di Clodoveo in varii regni, e lasciato dividere ogni regno da parecchi grandi duchi. Quindi, la prima opera di Carlomagno fu sempre tor di mezzo i duchi che rimanevano potenti, dividere i loro territorii in parecchi gau o pagi o comitati sotto altrettanti conti dipendenti direttamente dal re, ma giudice sommo ciascuno nel proprio comitato, e capitano dell'eribanno o raccolta degli arimanni viventi in esso. Era ritorno all'antica costituzione germanica, ordinaria; vivente Carlomagno vi si trovano poche eccezioni; e queste alle frontiere dove il conte d'un sol comitato non sarebbe stato potente abbastanza contro agli stranieri, e dove perciò furono riuniti parecchi comitati sotto un conte de'limiti (marck-graf, marchio, marchese), che talor ebbe pure (forse nell'uso più che legalmente) il titolo di duca. - Ma i maggiori di Carlomagno s'erano innalzati in que' palazzi regii, principalmente come capi dei gasindi o fedeli del re, a' quali si davan quelle terre regie che furon detti beneficii o feudi; e queste terre erano ora tanto più numerose nelle mani di Carlomagno, che egli ebbe tutte quelle e de' regni franchi e del longobardo e dei duchi qua e là aboliti. E seconda opera di Carlomagno fu dunque, distribuire questi beneficii o feudi da per tutto a' suoi gasindi o fedeli, che con nome esclusivo chiamaronsi ora bassi, vassi, vassalli; e che sia dimorando in corte, sia trovando a ciò più profitto, divisero poi quelle terre in simil modo ad uomini loro, detti quindi vassalli vassallorum o valvassori; i quali poi suddivisero ancora le terre a' valvassini via via minori, senza che sia possibile determinare a quanti gradi scendesse tale sminuzzamento. - Chiaro è poi, che tutto ciò era, già fin dal tempo di Carlomagno, una gran dispersione della somma potenza; e Carlomagno, come ogni gran dominatore, sentì certo la necessità di riunirla, centralizzarla. Quindi una terza, una quarta ed una quinta delle opere di Carlomagno: far visitar di continuo i varii Stati da alcuni suoi grandi detti missi dominici, superiori e quasi ispettori dei conti e de' vassalli; corrervi egli stesso di sua persona frequente e rapidissimamente, accompagnato d'una schiera eletta di conti e guerrieri palatini, che sono i paladini de' romanzi; e sopratutto, in questi suoi viaggi fermarsi egli due volte all'anno alle due pasque di Natale e di risurrezione, più sovente al cuor di sua potenza, in Aquisgrana o in altri luoghi del Basso Reno, talora in Italia o agli altri estremi; ed ivi adunare le assemblee nazionali dei grandi, e di quanti minori vi volessero venire a portar domande, doglienze o consigli; men numerosa al consueto, e de' soli grandi l'assemblea di Natale; più numerosa per il concorso universale quella di primavera, detta Campo or di Marzo or di Maggio. Ed anche ciò fu rinnovazione degli antichissimi ordini germanici già accennati da Tacito. -- Finalmente una sesta ed importante opera politica fu proseguita sempre da Carlomagno: favorire, ingrandire que' papi, que' vescovi, tutti quegli ecclesiastici che aveano aiutata sua casa, consacrati re suo padre e lui, e datagli or l'Italia; e per ciò porre sotto la propria tutela immediata (mundiburgium) i beneficii posseduti da essi, e darne loro dei nuovi; e in tutto, porre a contrappeso o correttivo della potenza secolare de' conti e dei vassalli la potenza temporale della Chiesa, tanto più grande che traeva seco tutte le popolazioni antiche romane, galliche od italiche. - Questi furono i sommi capi della politica di Carlomagno; questi gli strumenti di sua grandezza; e questi gli elementi delle dissoluzioni feodali posteriori. -- S'intende, che in Italia, paese di conquista, le miserie incominciaron subito; le miserie de' conquistati sono parte fondamentale e perenne della grandezza del conquistatore.

2. Continua. — Quando all'anno 774 Carlomagno, giovane di trentadue anni, ebbe spogliati i re longobardi, egli regnava su tutta Francia, tra' Pirenei, il Reno e le Alpi; su Baviera, Svevia e Turingia; e sull'intiero regno longobardo, meno il ducato di Benevento titubante nell'obbedienza. Sul papa, su Roma e sulle città date alla Chiesa Romana, dominava come patrizio e donatore. Erano in Italia, sole fuori d'ogni giurisdizione di lui, Venezia, Napoli e le altre città meridionali, Sicilia, Sardegna e Corsica, di nome imperiali-greche, di fatto e secondo le occasioni (Venezia principalmente) indipendenti. Non distrusse dapprima il regno longobardo, non ne tolse i duchi, non vi mutò nulla se non il re, che fu egli. E, lasciando solamente un presidio, una schiera di Franchi in Pavia, se ne fu del medesimo anno ad una delle sue numerose imprese di Sassonia. E allora, fosse o no per restau-

rare Adelchi, congiurarono parecchi duchi longobardi; e, dicesi, tutti e tre quelli di Benevento, di Spoleto e del Friuli, che erano stati i maggiori del regno. - Avvisatone Carlomagno, accorse dal Reno all'Alpi, discese una seconda volta in Italia (principio del 776), si volse contro il duca del Friuli più scopertosi o più pericoloso, lo vinse e fece morire, e prese parecchie città di lui. E allora dicesi distruggesse i ducati, ordinasse i conti; ma trovansi pur tra breve nomati duchi o marchesi non solamente del Friuli, di Spoleto e di Benevento, ma altri ancora; ondechè resta dubbio se l'ordinamento de' comitati fosse o così subitaneo come è qui detto, o così costante poi in Italia come nell'interno di Francia. Ad ogni modo, del medesimo anno ei ripartì. - E quattro anni rimase fuor d'Italia, facendo tre imprese contro a' Sassoni. ed una in Ispagna, alla quale, fra l'altre, andarono (come mille e più anni appresso sotto Napoleone) parecchie schiere longobarde; e d'onde tornando poi, toccò Carlo la famosa e sola sua rotta di Roncisvalle, e quella in cui cadde Rutlando, l'Orlando de'romanzi, stavo per dire l'Orlando nostro, fattoci popolare da' nostri poeti. - Ridiscese per la terza volta in Italia (a. 780); e lasciando in Francia suo figliuolo primogenito Carlo, condusse seco i due minori. Pipino che fece dal papa incoronare a re d'Italia e Lodovico a re d'Aquitania. Erano fanciulli di quattro e due anni; ondechè ciò non mutò nulla, ma accenna il principio del disegno di dividere i regni, e forse già di far loro centro un imperatore. Nè si fermò guari in Italia. N'uscì del 781. - Fece poi quattro altre imprese successive contro a' Sassoni; i quali, martellati così, parvero pacificarsi, e si fecero battezzar molti, e fra gli altri Vitikindo lor duca, il gran propugnatore di loro indipendenza. E allora, ornato di nuova gloria, di quella che più rifulge nel corso de'secoli cristiani che meglio ne segna i progressi, e che, rarissima ne' tempi da noi qui corsi, è forse troppo poco cercata negli stessi nostri, in che sarebbe tanto più facile: ornato, dico, della gloria di propagatore della cristianità, Carlo veramente Magno ridiscese al centro di questa, a Italia per la guarta volta (a. 786). E qui fece un' impresa contro al duca di Benevento non assoggettato per anco, e l'assoggettò; ma lasciogli intiero il ducato, e la soggezione non su durevole nè mai compiuta, I duchi longobardi di Benevento sempre rimaservi duchi, e presero anzi nome di principi; e vi fecero dinastie più o meno indipendenti, secondo le occasioni per tre secoli all'incirca. Carlo poi, risalita Italia, e lasciato a Pavia Pipino il re fanciullo, tornò a Francia. Quindi mosse a Baviera contro Tassilone duca, genero di Desiderio, mentre il faceva assalir pel Tirolo da un esercito longobardo. E avutolo nelle mani, lo spogliò e fece monaco; e divise pur quel ducato in contadi. Ebbersi a respinger poi un'invasione di Unni-Avari da Baviera e dal Friuli; ed un approdo di Adelchi e di Greci alle coste di Napoli e Calabria e si allargò il regno fino all'Istria. E per dieci anni poi Carlomagno rimase fuor d'Italia a far imprese contro agli Slavi e agli Unni, diventati vicini suoi, dappoichè era signor di tutta Germania, a reprimere ribellioni di Sassoni, ed eresie interne, e ad abbellir Aquisgrana. In Italia l'esercito longobardo l'aiutò più volte contro agli Unni, « e l'esercito romano » talor contro ai Greci. Morì dopo un lungo pontificato Adriano I (795), quegli che avea già chiamato Carlo, ed era poi stato sempre amico e quasi luogotenente di lui in Italia; benchè pur sempre si dolesse a lui (come s'esprime nelle sue lettere) delle giustizie non restituite, e vuol dir senza dubbio di quelle città, quali che fossero, che Carlo gli avea promesso e non date. Successegli Leone III, e pontificò dapprima tranquillamente; poi nel 799 (principio di quelle guerre civili che turbarono per secoli Roma mal ordinata tra repubblica, principato del papa, e supremazia imperiale straniera) una mano di potenti Romani assalì, prese il papa; il quale, liberato dal duca di Spoleto e da un altro messo regio, rifuggi prima a Spoleto e tra breve a Francia. E già poco prima (797) l'altra signoria che sussisteva ancora di nome in Roma, quella dell'imperatore orientale, aveva sofferto un nuovo crollo, uno scandalo non mai veduto. Irene imperatrice, mal cacciata dal marito Costantino, mal cacciò lui, e fecesi imperatrice regnante. Gli eventi precipitavano, le occasioni s'accumulavano ad una nuova grandezza di Carlo, E Carlo, già il vedemmo. non soleva lasciarle passare.

3. Carlomagno imperatore (799.814). — Fin dal tempo di Pipino, e più in questi di Carlo, tra quelle lettere de' papi che rimangono documento preziosissimo di tutta questa storia sotto il nome di Codice Caroliniano, trovansi cenni da lasciar credere via via concepito e maturato pra'Carolingi e i papi il gran disegno della restaurazione dell'imperio occidentale. Ora, aiutato, o, direm meglio, sofferto dalla Provvidenza, scoppiò. Carlo ricevette con gran pompa e gran rispetti il papa rifuggito; e

con pompa e rispetti ed accompagnamento di vescovi e conti franchi il rimandò restaurato a Roma. Quindi egli Carlomagno (continuando intanto pe' suoi capitani le guerre di Germania e d'Ungheria) partivasi d'Aquisgrana, faceva un giro per sue provincie francesi, abboccavasi a Tours con Alcuino, il maggiore scolastico e filosofo di quell'età che pare essere stato consultato in tutto ciò: tornava ad Aquisgrana, scendevane in Italia, fermavasi a Ravenna, giungeva a Roma al fine di novembre. Ed ivi teneva primamente un'assemblea di grandi e vi giudicava (come patrizio e capo della repubblica senza dubbio) i nemici del papa, a cui richiesta li graziava; ed assisteva alla giustificazione del papa stesso, fatta, come fu dichiarato, secondo il costume de' maggiori, con semplice giuramento di lui. Quindi al gran di del Natale 799, assistendo Carlomagno coi suoi due figli Carlo il primogenito e Pipino re d'Italia alla messa, il papa, finita questa, rivolgevasi al re. gli metteva in capo una corona, e gridava gridaudo il popolo tre volte con lui: « A Carlo piissimo Augusto, coronato da Dio, grande e pacifico imperatore, vita e vittoria »; poi, secondo alcuni, ungeva Carlomagno, e Carlo il giovane designatogli successore. - Così consumavasi il più grande evento che sia stato per mille e più anni nella storia europea, quello che la dominò primamente tutta di fatto, poi di nome fino a' nostri di; quello che felicissimo come parve senza dubbio a quei dì, fece poi pur senza dubbio l'infelicità di molti popoli, ma principalmente degli Italiani. Certo, i Romani e tutti gl'Italiani soggetti al papa si rallegrarono allora d'avere spogliato ogni resto di dipendenza dall'imperator greco lontano, di non aver più se non quella che già aveano da Carlo, già patrizio, or imperatore. La diminuzione dei gradi di dipendenze è sempre guadagno reale. Ma forse che i Romani e gl'Italiani, sempre sognatori del rinnovamento del primato antico, sperarono, credettero riaverlo sotto quel nome d'imperator romano. E forse alcuni altri sudditi di Carlomagno qua e là fecero fin d'allora quell'altro sogno. che veggiam fatto retrospettivamente ai nostri di stessi da alcuni poeti politici: il sogno, dico, di una cristianità riunita intorno à due centri, due capi, l'imperatore e il papa; il sogno della perfetta feodalità, risalente dall'ultimo valvassino ai valvassori, ai vassalli diretti, ai re, all'imperatore. Ma i fatti, i secoli dimostrarono poi che tutto questo era un edifizio durevole sì, ma poco più che nel nome e ne' vizii suoi.

non in nessuna delle supposte sue virtù. I due centri, le due somme potenze mal determinate ne' limiti vicendevoli, incominciarono fin d'allora ad urtarai, e s'urtarono e combatterono per secoli. Gl'imperatori risuscitarono a poco a poco l'antica pretesa imperiale di approvare l'elezione del papa; e i papi, che dal di del Natale 799 incoronarono gl'imperatori, n'ebbero naturalmente la pretesa di approvare gl'imperatori; e così imperatori e papi dipendettero l'un dall'altro continuamente, e dipendettero senza riconoscere bene nè l'un nè l'altro la dipendenza. I re poi, che non debbono, che non possono, per essere re veri, aver superiore, l'ebbero negl'imperatori; le sovranità non furono più sovrane, le nazionalità non compiute. La feodalità sì, se si voglia così dire, si perfezionò, si compiè; ma questa fu sventura; sventura la perfezione d'un ordine, in cui non entravano se non i signori, i governanti, fuor di cui erano i governati, i più, il grosso del popolo. E tutto ciò, dapertutto dove s'estesero la potenza, le pretese imperiali. Ma in Italia, sedia sempiterna e reale del papa, sedia nominale e troppo a lungo de'nuovi imperatori, gli urti furono immediati e infinitamente più sentiti; fu sentita e segnata di sventure e sventure ogni elezione d'imperatore, ogni elezione di papi; e ne sorsero cattivi e stranieri imperatori, cattivi e simoniaci e corrotti papi per oltre a due secoli; e poi papi grandi e grandissimi, sì, ma allora le contese della Chiesa e dell'Imperio, le parti Guelfa e Ghibellina, la debolezza d'Italia, Italia aperta a nuovi stranieri, Italia divisa, anche dopo caduto ogni nome d'Imperio, tra nazionali e stranieri. - La storia di quest'età non fa che svolgere i primi de' fatti qui accennati; tutta la rimanente, i successivi. E chi tema nel nostro compendio la preoccupazione della indipendenza ricorra ad altri. La preoccupazione della indipendenza fu pur anima di tutte le storie nazionali scritte da Erodoto o piuttosto da Mosè in qua. Della sola storia d'Italia si fece sovente un'apologia od anche un panegirico della dipendenza; sappiamo, almeno in ciò, porci al par degli altri. Usciam dalla servilità fino a questo punto almeno di pronunciare e lasciar pronunciare la parola d'indipendenza nella storia.

4. Continua. — Il novello imperatore romano rimase in Roma il tempo d'inverno che soleva in qualsifosse città da Natale a Pasqua; e non tornovvi mai più. Aggravato dall'età o dalla dignità, dimorò poi quasi sempre in Aquisgrana, sua

capitale vera, la nuova Roma o futura Roma, come trovasi allor nominata. Fece molte leggi, dette capitolari, maravigliose per quell'entrar ne' particolari senza perdere i disegni, che è proprio di tutti i grandi. Guerreggiò pe' suoi figli e capitani co' Sassoni, che soggiogò flualmente del tutto; con gli Slavi che tenne di la dell'Elba; con gli Unni-Avari, che spinse di là della Theiss: co' Musulmani fino in sull'Ebro e aul Mediterraneo dove costoro pirateggiavano; co' Normanni o Danesi e Scandinavi, che pirateggiavano sulle coste oceapiche. In Italia Pipino re guerreggiò contra il duca di Benevento, ma senza frutto; contra Greci e Veneziani, con questo gran frutto per gli ultimi, che tra guerre e paci coll'imperatore occidentale, essi scossero più che mai lor dipendenza dall'orientale. - Nell'806. Carlomagno fece una prima partizione de' suoi regni tra' figliuoli. Carlo destinato imperatore e re de' Franchi, Ludovico re d'Aquitania, e Pipino re d'Italia, Ma era destinato altrimenti. Morì Pipino a Milano nell'810, lasciando un solo figliuol maschio, Bernardo, Carlomagno fece una nuova partizione nell'811. Ma nel medesimo anno morì senza figliuoli Carlo il giovane, il primo e come pare il più belligero de' suoi figliuoli. Non rimaneva più al vecchio imperatore se non un figliuolo, Ludovico, ch'ei prevedeva probabilmente poco degno di lui. E perciò forse saffrettò a far page con tutti; coll'imperator greco, da cui fu definitamente riconosciuto l'imperio occidentale nell'812; col.principe di Benevento che si riconobbe tributario: e fin co' califfi spagnuoli di Cordova. Poi mandò re in Italia il giovane Bernardo. Poi nell'agosto 813, in gran placito ad Aquisgrana, riconobbe a successore in tutti gli altri regni e nell'imperio Ludovico; e dicono che (negletto già il papa) gli facesse prendere da sè sull'altare la corona imperiale. E languente fin d'allora, langui quindi pochi altri mesi; e addi 28 gennaio 814 spirò. I posteri unanimi a dargli il nome di Magno, mille anni di storia empiuti delle cose bene e mal create da lui, le voci del popolo e la poesia che lo cantano, fanno di lui tali ledi vere, che inviterebbono a tacere anche uno storico retore o panegirista.

l

5. I Carolingi (814-888). — Sotto ai Carolingi, principi gli uni miseramente pii, gli altri sfacciatamente scellerati, tutti medioori, tutti contendenti per li numerosi ed instabili regni in che si divise e ridivise l'imperio, e quasi tutti per la dignità d'imperatore che li dominava ed infermava, seguono

74 anni i più poveri che sieno stati mai di fatti veramente nazionali. I papi che incoronavano gl'imperatori, i re che entravano in quelle contese di famiglia furono i soli che operassero. La nazione italiana v'era (e lo vedremo poi), ma non faceva nulla: serviva, soffriva, generava e moriva. Quindi molti abbreviatori, ed anche scrittori distesi di nostre storie. fuggono su tali complicazioni ingrate. A noi pare accennarle. perchè sono il carattere principale dell'età; e perchè la noia stessa dello scriverle e del leggerle ci farà meglio entrare nella miseria di coloro che le soffrirono. - Ludovico dunque, detto dagli uni il Pio, dagli altri meglio il Bonario, incominciò a imperiar solo (814) su tutto l'imperio, tranne Italia che era di Bernardo re. Nell'817 egli spartì i regni a' suoi tre figli: Baviera a Lotario suo primogenito che associò all'imperio, Aguitania a Pipino, Francia (tutta o parte) a Ludovico, rimanendo Italia a Bernardo. Ma questi pretende egli all'imperio, s'apparecchia con gl'Italiani, vede non esserne sostenuto (com'era naturale, poichè non era causa nazionale), s'arrende, va a Francia, v'è giudicato in placito ed accecato, e tra l'incrudelito supplizio muore. Piangene il Bonario, e manda a succedergli Lotario, re così d'Italia e Baviera. Nell'822, l'imperatore fa penitenza pubblica della morte di Bernardo, in dieta ad Attigny. Nell'829, natogli un nuovo figliuolo, Carlo gli fa un regno di pezzi stracciati da quelli degli altri. Costoro ribellansi nell'830, fan guerra al Bonario, lo prendono; poi, tra lor discordie, il lasciano restaurare. Nell'833, l'imperatore muove contro Pipino, lo spoglia d'Aquitania che dà a Carlo. Nuova sollevazione dei tre re; gli eserciti sono in presenza, il Bonario è abbandonato dal suo; e quindi tratto a far nuova e vergognosa penitenza a Compiègne, e poi dato in mano a Lotario imperatore aggiunto e re d'Italia. Nell'835 è restaurato e tocca a Lotario a domandargli perdono. Nell'835 è annullato quanto era stato fatto contro a lui: nell'838 ei dà quasi tutta Francia a Carlo, suo figlio ultimo e diletto. Nell'839 (morto già Pipino d'Aquitania) egli spartisce un'ultima volta gli Stati; e ne rimangono, imperatore e re d'Italia con parte di Francia Lotario, re di Francia con molta Germania Carlo, re solamente di Baviera Ludovico. Questi se ne lagna e ribella, ma è vinto; e Ludovico muore nell'840. - In Italia, suddita insieme di Ludovico imperatore primario e di Lotario imperatore aggiunto e re, noteremo che i papi incoronarono l'uno e l'altro, ed a vicenda domandarono sempre o

quasi sempre ad essi le conferme di loro elezioni; che essi i papi, e i vescovi, e gli abati si frammischiarono in quelle guerre di famiglia e v'accrebbero loro autorità; che contesero tra sè papi e vescovi in Ravenna, papi e Romani in Roma. e le due parti greca e franca in Venezia. E guerreggiossi tra principi di Benevento e le città greche, Napoli, Amalfi ed altre. I Saracini infestaron mare e marine. Bonifazio, conte di Lucca e forse marchese di Toscana, fu con un naviglio ad infestarli essi in Africa. Ma intorno all'828, Eufemio, un greco di Sicilia, innamorato d'una fanciulla (monaca dicono alcuni), e minacciato di perderla, fugge ai Saracini, li invita, li trae, li aiuta a Sicilia; ed essi in pochi anni se ne fan signori; e quindi infestano peggio che mai le marine italiane; e Gregorio IV. papa, rifà Ostia per guardare contr'essi le bocche del Tevere. Nè, oltre a tali fatti, è altro più importante a notare che un capitolare dell'829: il quale ordina Studii centrali di varie provincie (quasi già Università), in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Fermo, Verona, Vicenza e Cividal del Friuli.

6. Continua (840-888). — Seguono contese di re, miserie di popoli, peggio che mai. - Lotario rimasto imperatore primario (perciocchè oltre la confusione di tutti que' gradi di sovranità non sovrane, che dicemmo, essendo pur questa degli imperatori in primo ed in secondo, ei ci è forza distinguere), Lotario, dico, va in Francia e Germania contro ai fratelli Carlo il Calvo e Ludovico, e ne tocca una gran rotta a Fontenay. Si ripacificano i tre (843) a Verdun, e Lotario ne ha oltre Italia tutta Francia occidentale. Nell'844 egli fa dal papa incoronar re d'Italia Ludovico II suo figliuolo, e nell'849 l'associa all'imperio; e morendo poi nell'855, lascia gli altri Stati agli altri due suoi figliuoli, Lotario e Carlo. Durante questo regno, nuove guerre dei duchi di Benevento e di Spoleto, e delle città greche e de' Saracini, e puovi turbamenti in Roma. I Saracini vengono fino a questa, e depredano a San Pietro e San Poolo, ambe allora fuor delle mura; re Ludovico accorre, allontana la guerra; si cingono di mura le due basiliche; e il quartier di San Pietro ne prende da papa Leone IV il nome di città Leonina. - Ludovico II succede dunque alla dignità d'imperatore primario, ma alla sola potenza reale di re d'Italia con Provenza. E così attese all'Italia, fu re più italiano che gli altri; meno male quando un re straniero ha nazionali il più degli Stati. Risedette in Pavia, l'antica capitale.

Guerreggiò nel Friuli contro gli Slavoni invadenti, e durante quasi tutto il regnar suo, guerreggiò contro a' Saracini, alle città greche e al duca di Benevento. Prese Capua. Bari: fu fatto e rimase alcuni giorni prigione del duca; alcuni Normanni infestarono quelle marine. Morì nell'875 senza figliuoli maschi. - Accorrono alla successione dell'imperio e del regno d'Italia Carlo il Calvo re di Francia, Carlo e Carlomanno figliuoli di Ludovico re di Germania. Ma Carlo il Calvo se ne libera per allora: ed è incoronato imperatore a Roma da papa Giovanni VIII, e poi re a Pavia. Ripassa in Francia, ritorna in Italia contro Carlomanno tornatovi; n'è cacciato, e fuggendo pel Moncenisio, muore li nell'877. E continuano le depredazioni de' Saracini, le guerre complicate al mezzodì. --Carlomanno regna allora in Italia e l'anno 879 s'associa a Carlo il Grosso suo fratello già re di Svevia, e muore nell'880; e continuano i Saracini, le guerre di mezzodi e i turbamenti di Roma. - Rimasto solo re d'Italia Carlo il Grosso. prende l'imperio vacante da tre anni, ed è incoronato dal papa. Nell'882 ei succede all'altro suo fratello Luigi, e così riunisce, oltre Italia, tutta Germania, e nell'884 succede a Carlomanno cugino suo re di Francia; ond'egli riunisce, terzo dopo Carlomagno e Ludovico il Bonario, tutto l'imperio, Sarebbe potuto credersi, che n'uscisse una restaurazione di questo: n'uscì la rovina ultima. La quale attribuita da quasi tutti all'incapacità di Carlo il Grosso, debbe forse attribuirsi anche più alla tendenza naturale che avevano le diverse nazioni europee a ricostituire le loro nazionalità, or riunite or divise ma sempre offese contro la natura delle schiatte e de' limiti, da tutti i Carolingi. Niuna causa più di questa operò a far finir così presto e così male quella dinastia già così grandemente iniziata e dilatata in tutta la cristianità. E noi viventi vedemmo una simile causa produrre un simile effetto, anche più presto. Le nazionalità poterono, sì, estinguerai nelle antiche barbarie, e talora nelle stesse antiche civiltà, perchè queste erano poco meno che barbare. Ma la civiltà cristiana, nelle stesse sue età dette barbare od oscure, e tanto più nelle progredite, fu sempre ed è tale, che non somministra mezzi alle distruzioni delle nazionalità, non lascia possibili (almeno nel proprio seno) quelle estreme barbarie che sono a ciò necessarie.

Le nazionalità cristiane si comprimono ma non si distruggono; e le compresse si vendicano, sempre occupando e scemando le forze a' compressori; e talora poi abbattendoli. I successori degeneri pagano allora i peccati di loro grand'avi: così Carlo il Grosso quelli di Carlomagno. Ito Carlo a Francia nell'885, poi a Germania, gli è rapita Francia da Odone conte di Parigi, e Germania da Arnolfe duca di Carintia e bastardo di Carlomanno nell'887; ed egli muore poi, naturalmente, o strozzato, in gennaio 888. Allora levasi ultima Italia; e di febbraio è incoronato re in Milano Berengario duca o marchese del Friuli, figlio di Gisela figlia di Ludovico il Bonario. Così trovansi ridivise, ricostituite Francia, Germania e Italia; la prima per sempre fino a' nostri di; le due altre a rimescolarsi e impedirsi e nuocersi finora a vicenda. Qual secolo, qual confusione, quale storia, ci si conceda ripeter qui; come già al tempo degli strazii dell'antico e vero imperio romano!

7. Berengario I. Guido Lamberto, Arnolfo, Ludovico, Rodulfo (888-924), - Eppure, per noi, tutto ciò diventa anche peggiore e più brutto. Questa era senza dubbio una grande occasione d'indipendenza, come all'altre, così alla nazione italiana. Se non che questa era men nazione che l'altre; non solamente, come l'altre contemporanee e feodali, non aveva popolo formato nè potente, ma nemmeno feodalità nazionale. Que' conti, marchesi o duchi (a cui fu aureo questo secolo, ferreo per ogni altro) erano almeno in Francia francesi. in Germania tedeschi: ma erano in Italia francesi o tedeschi di nascita o d'aderenze; ondechè l'Italia non italiana incominciò allora a dividersi in quelle parti francese e tedesca, che duraron d'allora in poi e dureranno fin tanto che l'indipendenza compiuta non c'insegni a usar le nazioni straniere come alleate straniere e non come capi-parti nazionali. Se qualunque di questi principi stranieri avesse saputo staccarsi dalle aderenze straniere e farsi italiano, egli e i suoi nipoti avrebbero probabilmente regnato a lungo sull'Italia; o rimarrebbero almeno benedetti nella memoria degl'Italiani. Ma perchè a costoro, come a tanti poi, parve più facile accettare un aiuto bell'e fatto da fuori, che non farsene uno addentro col buon governo e colla virtù, perciò non poser radice nella nazione, perciò ebbero a moltiplicare, a mutar ricorsi, e così s'avvilirono nell'opinione e nella realtà; e l'avvilimento li fece crudeli, scempi, perduti di vizii essi e lor donne, corrotti insomma e disprezzati in quella stessa corrottissima età. Alcuni de' papi del secolo scorso aveano, è vero, dato esempio di questi ricorsi stranieri; ma quelli n'aveano dato uno, e questi ne dieder molti; quelli l'avean dato contro altri stranieri greci o longobardi, e questi li diedero contro nazionali e compagni di potenza; quelli poi avean pur dati molti esempi di appoggiarsi alla nazione, alle città, data a molte città l'indipendenza, e questi non la diedero; ondechè dee far meraviglia che si accumulino gl'improperii a quei papi, e si risparmino a questi principi italiani, i quali anzi talor si lodano o compatiscono, quasi vittime di quella dipendenza di che furono stromenti od autori. Non compatiamo mai i potenti che mal usarono la potenza. E soprattutto poi giustizia uguale per tutti. - I tre duchi potentissimi fin dai Longobardi, Friuli, Spoleto e Beneveuto, eran rimasti tali sotto a' Carolingi. Ma staccato l'ultimo oramai dal regno ed occupato contro alle città greche, Napoli, Amalfi, ecc., restavan dunque principali nel regno longobardo o d'Italia i duchi del Friuli e di Spoleto. Duca del Friuli era quel Berengario affine de' Carolingi che prese la corona d'Italia fin dal febbraio 888, ma che dicesi l'avvilisse subito riconoscendola feodalmente da Arnolfo re di Germania. E duca di Spoleto era Guido; pur affine, dicesi (ma si disputa come), de' Carolingi. Questi tentò prima la corona di Francia e andovvi; ma respintone, tornò tra noi con aiuti francesi. S'impadronì dell'occidente, e mosse contro a Berengario forte all'oriente. Combatterono a Brescia (888), ricombatterono sulla Trebbia (889); e vinto allora Berengario, si ridusse intorno a Verona. mentre Guido si fece incoronare re in Pavia, e quindi imperatore in Roma (891), e s'aggiunse all'imperio suo figliuolo Lamberto (892). — Ma Arnolfo, il re tedesco, signore del re italiano Berengario, mandava in aiuto a costui suo figliuolo Sventebaldo (893); e scendeva egli poi con Berengario ito a sollecitarlo. Prendeva Bergamo; uccideva, prendeva o mutava conti o marchesi; e facevasi incoronar esso re d'Italia, a ragione, io direi, poichè era signor del re; era vero re, poichè sommo. Poi prendeva Ivrea, e moveva a Borgogna contro Rodolfo alleato di Guido; ma respinto di là, e respinto o noiato d'Italia, tornava a Germania, mentre moriva Guido imperatore. - E così rimaneva Italia con un imperatore. Lamberto succeduto al padre; e tre re competitori, il medesimo Lamberto, Arnolfo e Berengario (894). Quindi ridiscende Arnolfo, e spoglia questa volta intieramente Berengario del regno e de' contadi (895); ed egli muove a Roma, la prende e si fa incoronare da Formoso papa. E qui, se non prima, incominciano a peggiorar que' papi barcheggianti in mezzo a tutte queste brutte vicende d'Italia, e alle bruttissime di Roma, e tra i potenti e scellerati cittadini od anche cittadine di essa. E così, da questo fine del secolo ix a tutto il x e mezzo l'xi, succedettersi poi, con poche eccezioni, i peggiori papi che sieno stati mai, e come papi e come principi; finchè non li vedremo corretti e ravviati da parecchi santi e da uno grandissimo. Ma ciò notato a compiutezza di verità storica, noi non ci crediamo obbligati a fermarci, come desidererebbono alcuni, in queste turpidini, più che non abbiamo fatto in quelle degl'imperatori romani, o sarem per fare in quelle de' principotti italiani. Non sarebbe gran male quando e per riverenza delle somme chiavi » s'usasse un po' di mantello figliale. Ma insomma i papi sono uomini; e se ne furono dei corrotti in secoli corrotti, dei deboli in secoli deboli, niuna serie di principi cristiani ha pur, come la loro, tanti nomi di rigeneratori della civiltà cristiana; niuna di principi italiani dell'italiana. E noi ciò gridammo, e n'avemmo nome di papalini, quando già pareva ingiuria; e ciò ripetemmo quando, mutati gli auspicii nel 1846, gridavasi papalina Italia intiera, e ciò ripetiamo rimutati ora auspicii, grida ed opinioni popolari. La storia non muta a seconda delle popolarità: tenta guidarle. ed alla peggio, le sfida. - Ad ogni modo, nell'896 s'ammala Arnolfo il nuovo imperatore, e torna a Germania; risorgono Lamberto e Berengario; e corretti una volta fan pace tra se, e ne riman divisa Italia, l'occidentale a Lamberto, l'orientale a Berengario. Ma muoion Lamberto a caccia a Marengo (898), e Arnolfo in Germania (899), e resta finalmente solo re Berengario. - Ma per poco; sorge nuovo competitore Ludovico re di Borgogna, risuscita la parte di Lamberto. Scendono gli Ungheri (non più gli Unni-Avari antichi, ma i Magiari fattisi lor signori e chiamati sempre da noi col nome di lor soggetti), vincono Berengario e saccheghiano Lombardia. Quindi cresce Ludovico, batte anch'egli Berengario e si fa incoronar re (900), e poi imperatore a Roma; e Berengario fugge a Germania (901). Ma Ludovico torna a Francia, e Berengario a Italia, e la tien tutta di nuovo alcuni anni (902-904). Poi torna Ludovico appoggiato principalmente da Adalbeito, uno di que' marchesi o duchi di Toscana che eran venuti grandeggiando al paro o già sopra i maggiori del regno: e signoreggia in tutta Italia e a Verona stessa, la capitale di Berengario. Ma Berengario rientra in questa a tradi-

Ì.

mento, spaventa i Borgognoni, fa prigione Ludovico e il rimanda con gli occhi cavati in Borgogna, ove serbò il titolo d'imperatore, ma onde non tornò più (905). - Allora per la terza volta Berengario tien tutta l'Italia, e se ne mostra meno indegno. Respinge o piuttosto termina con doni una seconda invasione di Ungheri; e contra essi poi fa o lascia fortificare le città, le castella, i monasteri di Lombardia; fatto notevole. che alcuni dicono origine, noi diremo solamente aiuto alle libertà cittadine future. Ei regna del resto tranquillo, quasi glorioso; e, tranne una terza ma breve invasione di Ungari, l'Italia settentrionale respira sotto lui un 17 anni. Non la meridionale, stracciata al solito tra principi Beneventari, città greche poco men che libere, Greci che venivano di tempo in tempo, e Saracini che stanziavano e grandeggiavano. Una mano di costoro scesi o stabilitisi a Frassineto presso a Nizza, trafilò tra alpe ed alpe fino a Susa, e poi fin nel Vallese. É contro a' meridionali fu da papa Leone X chiamato Berengario, che venuto a Roma ne su incoronato imperatore (916); a' Saracini non pare facesse altro che paura. - Ma il regno italico settentrionale fu alla fine riperduto da alcuni di quegli scellerati marchesi, a cui non giovava aver tranquillità ne' re. Chiamano Rodolfo re della Borgogna trasiurana, cognato di Bonifazio di Toscana principale tra essi; lo traggono a Italia e l'incoronano re a Pavia (922). Berengario chiama Ungari; fa battaglia a Firenzola, è sconfitto (923); ne chiama altri che prendono e saccheggiano Pavia ed altre città, e passan fino in Francia ad assalir Rodolfo; e muore egli intanto, assassinato da uno de' suoi in Verona (924). Di costui che fin da principio fece vassalla la corona d'Italia. che da principio al fine per 36 anni di regno interrotto fu il più gran chiamatore e soffritore d'ogni sorta di stranieri, fecero alcuni moderni un eroe d'indipendenza italiana! Povera storia, povera politica, povera indipendenza italiana! come si interpretano!

8. Tre re francesi (924-950). — Or qui peggio che mai si sporca la storia nostra. Non bastavano conti, marchesi, duchi scellerati, non vescovi e papi tanto peggiori di quanto è più santo l'ufficio loro; sorsero donne, pessime di tutti, corruttrici di tutto, quando lasciano il dolce e pio ufficio loro di consolare colla virtù domestica dalle pubbliche corruzioni, e si fan furie virili. Allora, avvilito l'amore, avvilita la famiglia, s'avvilisce il più gran motore che sia a far risorgere una patria.

- Marinccia o Marozia, Ermengarda, nomi fatti infami dalla storie contemporanee, passano nella nostra a malgrado nostro. Marozia figlia di Teodora, una nobile romana già potente tra le parti di quella città e le elezioni dei papi, aiutava e succedeva a siffatta potenza della madre, ed era or moglie di Alberico conte di Tusculo, prepotente in Roma, Ermengarda, sorella di Guido marchese di Toscana e di Ugo conte o marchese di Provenza, era or moglie di Adalberto marchese d'Ivrea; ed era prepotente appresso a Rodolfo, tornato e rimasto solo re d'Italia dopo la morte di Berengario (924). Ma costei stringe pratiche per suo fratello Ugo: il quale, fuggito già Rodolfo a sua Borgogna, scende a Pisa, si fa incoronare a Milano, occupa tutto il regno (926), e vi si fa aggiunger suo figliuolo Lotario (931). Poi l'empie di Provenzali, incrudelisce contro agl'Italiani congiuranti contro a lui, e sposa la Marozia, vedova già del conte di Tusculo, e poi di Guido di Toscana suo secondo marito e così cognata di questo terzo (932). Il quale ·trovandosi in Roma, e facendosi servir l'acqua alle mani dat suo figliastro, un secondo Alberico, questi il fa di cattiva grazia, e re Ugo gli dà uno schiaffo, e il giovane esce, solleva il popolo, fuga in Castel Sant'Angelo il re, che ne scampa a Lombardia, ed ei si fa patrizio e consolo cicè tiranno in Roma. e tien prigione sua madre Marozia e poco meno suo fratello. che era (vergogna a dirlo) papa Giovanni XI. Ugo ridiscende contra lui e l'assedia, ma è respinto e risale a Lombardia. Allora gl'Italiani richiamano Rodolfo, l'altro re francese, ma s'accomodano i due; e ne resta anzi disposata Adelaide la figliuola di re Rodolfo a re Lotario figliuolo di re Ugo (933). Gl'Italiani, cioè al solito i grandi, chiamano un altro competitore, Arnoldo detto il cattivo, di Baviera; ma Ugo il batte, e non se ne parla più (934). Quindi Ugo torna a campo a Roma; e non potendo forzarla, si pacifica col figliastro Alberico, e gli dà a sposa sua figlia; poi andandosene, saccheggia Toscana (936), e fa poi (vedovo o no di Marozia?) una gita in Borgogna a sposar Berta vedova di Rodolfo (937). Scendono intanto gli Ungheri e saccheggiano mezza Italia fino in Campania, Finalmente, nel 940, volendo Ugo spogliar conti e marchesi e fra gli altri Berengario d'Ivrea, questi, avvisatone, fugge a Ottone sassone re di Germania, il quale qui s'introduce nella storia nostra con una bella risposta fatta a re Ugo che offrivagran danaro per avere rifuggito: « poter far senza i danari altrui, ma non ricusar protezione a chi gliela domandava ».

Quindi a temerne Ugo. Torna a Roma per rientrarvi, ma non gli riesce; paga gli Ungheri ridiscesi, perchè se ne vadano; muove contra i Saracini di Frassineto, ma fa accordo con esci e da loro a tener i passi contra il temuto Berengario. Finalmente (945), questi, disceso per Trento, trova disposti cutti gli animi, aperte tutte le porte, giunge a Milano, e lasciando regnar di nome Ugo e Lotario, governa egli. Ugo fugge quindi a sua Provenza (946) e tra breve vi muore (947). E così regnano i giovanetti Lotario e Adelaide; e Berengario governa tre anni, traupe un'invasione di Ungheri, indisturbati. Ma nel 950 muore Lotario II frenetico, e, gridasi, di veleno.

9. Berengario II (951-964). Il trono restò vacante presso a un mese; poi furono regolarmente eletti re in assemblea nazionale Berengario II e suo figliuolo Adalberto. E gaindi nasce un sospetto favorevole, che re e nazione fossero finalmente più uniti, e che Berengario non fosse così cattivo come i predecessori, nè come ce lo rappresentano gli storici dediti ai nemici di lui. Ma il seguito de' fatti sembra togliere anche. questa consolazione. Ad ogni modo, egli e sua moglie Villa (detta pessima donna, essa pure, da un contemporaneo) si rivolsero contro Adelaide, bella, santa, giovane, vedova e regina, per farla sposare ad Adalberto. Fugge ella in una selva, poi nel castello di Canossa (scena destinata a drammi anche maggiori), e indi implora aiuto da Ottone re di Germania. Scende questi nel medesimo anno, non incontra resistenza, si fa proclamare re in Pavia, libera Adelaide, la sposa, e in breve la conduce seco a Germania, richiamatovi dal malcontento di un suo figlio per queste seconde nozze (952). Quindi Berengario avrebbe avuto gran gioco, se fosse stato uom di cuore e unito colla nazione. Ma, mancassegli l'uno o l'altra, ei rinnova l'esempio di Berengario I, va a Germania due volte, ed alla seconda egli e Adalberto fanno omaggio della corona d'Italia a quella di Germania. Così tornano bruttamente confermati nel regno; e regnano poi, volgendosi contro a' vescovi e marchesi lor contrarii, ma principalmente contro a quell'Alberto Azzo conte o marchese di Canossa (stipite di casa d'Este), che aveva ricoverata Adelaide. Tuttociò finchè Ottone fu occupato in Germania. Ma nel 956 scende Liutulfo figliuolo di lui, libera il signor di Canossa dell'assedio ond'era stretto dai due re, prende l'un dopo l'altro; ma li rilascia liberi e di nuovo re. E pare che sosse per allora approvata siffatta clemenza da Ottone stesso. Ma continuando Berengario a tiraneggiar ve-

scovi, conti e marchesi, o forse a volerne un'obbedienza che essi non volevano, e far correrie nel territorio di Roma, ed a ritener l'Esarcato e la Pentapoli, usurpate già da re Ugo ai papi, s'unirono ora papa e grandi a chiamare un'altra volta Ottone, e questi scese l'anno 961 per il Tirolo. Adalberto l'aspettava alle chiuse d'Adige con un esercito, dicesi, di 60 mila Italiani. Ma questi, di mala voglia contro Berengario, domandavano ad Adalberto di farsi lasciare il trono; e ciò parrebbe accennare il figlio miglior del padre. Berengario ricusa, l'esercito si scioglie. Ottone viene a Pavia e a Milano; e qui, in dieta, deposti Berengario e Adalberto, ei riceve di nuovo la corona regia d'Italia in Sant'Ambrogio. L'anno appresso riceve l'imperiale in Roma (962), e fa nominare re Ottone II figliuol suo. Chiudonsi Berengario II in San Leo, Adalberto in un'isola del lago di Garda, Guido fratello di lui in una del lago di Como, e Villa in una del lago d'Orta. Ottone assale gli uni dopo gli altri; ed intanto si rivolge contra Giovanni XII, il papa che 'l'avea testè incoronato, ma uno de' pessimi fra que' cattivi, che si rivolgeva di nuovo ad Adalberto; e fattolo deporre in concilio, fa eleggere Leone VIII. Finalmente, presi Berengario e Villa (964), li tien prigioni dapprima in Lombardia, poi in Germania. Nuovo Adelchi, Adalberto fugge a Costantinopoli, poi, dicesi, alla corte di Borgogna, dov'egli e il figliuolo di lui ebber parecchi comitati in su' limiti d'Italia. Ad ogni modo, la corona d'Italia prostituita da que' principi, che non so s'io dica italiani nè d'animo nè di sangue, passò così ai Tedeschi.

10. I tre Ottoni (964-1002). Nella storia come nella realità non è peggior dolore che d'aver a lodar il governo degli stranieri sopra quello degl'Italiani. Ma prima di tutto la verità. Dalla quale sola sempre risultano i buoni insegnamenti, e qui questo: che all'ultimo risultato un governo straniero quantunque buono è più fatale alla nazione che non uno nazionale quantunque pessimo, perchè questo passa, e lascia la nazione a' suoi destini migliori; ma quello, quant'è men cattivo, tanto più fa comportabili e suggella col tempo i ferri stranieri. Dal grande e buono Ottone in qua, e salvo un'eccezione così breve che quasi resta tacciata di ribellione, la corona imperiale romana rimase 840 anni a' Tedeschi, la regia lombarda non n'è uscita tuttavia; e tutta la nazione fino a' nostri dì, fu or più or meno, ma sempre dipendente. Le città che siam per vedero talor liberate, talor liberarsi, non furono mai pienamente li-

bere, nemmeno di nome, nemmeno nelle loro pretese; sempre riconobbero la supremazia dell'imperatore straniero, e la riconobbero molti papi, e i più dei principi; e i pochi che non riconobbero la dipendenza, patirono la preponderanza, che in realtà diventa lo stesso. Senza queste avvertenze non si capirebbe la storia nostra ulteriore, diversa da tutte le altre contemporanee e più liete. La spiegazione di ciò che ebbe o non ebbe d'indipendenza una nazione, è la principale spiegazione o ragione o filosofia della storia di lei; e perchè quella non si volle far mai, perciò non abbiamo niuna satisfacente storia d'Italia, perciò mi è dovere insistervi in questo Sommario. — Prigione Berengario, fugato Adalherto, e aggiunta dono 38 anni di vacanza la corona imperiale alle due regie di Germania e d'Italia, Ottone I, o il grande, potente in quella, conquistatore ed estensore della cristianità in Danimarca, fu in Italia tutt'altro imperatore e re che non i regoli stranieri od italiani precedenti. Restituì l'imperio-regno, e a ciò usò tre modi principalmente. 1º Quello di Carlomagno: scemare i grandi ducati e marchesati ricresciuti, e ridividerli in comitati anche minori degli antichi comitati d'ogni città, ed anche comitati rurali di semplici castella. E quindi ebber lor castigo que principi italiani, che non volendo patire niun pari diventato superiore, avevano iniziata la lunga storia dell'invidie italiane. 2º Ai conti o marchesi delle città grandi, che sarebbon rimasti troppo grandi ancora, non lasciò, per lo più, se non il comitato esterno o contado; e tolse loro (non egli primo ma più frequentemente) la città e il distretto vicino intorno alle mura, e sottopose l'una e l'altro ai vescovi, alla chiesa vescovile, onde quel distretto fu detto poi Weihbild o de' corpi santi. E perchè sotto al vescovo ed al vogt od avvocato o visconte di lui poterono poi nelle città i valvassori o capitani o cattani. principali di ciascuna, e sotto a questi non solamente tutti i militi ed arimanni nipoti de' conquistatori varii, ma (secondo la natura sempre democratica della potenza ecclesiastica) anche i nipoti de' conquistati risaliti dalle condizioni più o men servili a più o men compiuta libertà, tutti gli uomini in somma o vicini della città, perciò Ottone fu da non pochi detto fondatore delle libertà de' governi municipali, dei Comuni italiani. Ma il vero è, che questo non su se non un passo a tal libertà; e che, forse il nome, certo l'assenza del Comune (la quale fu d'aver governo indipendente del vescovo come dal conte) non vennero se non un cento anni appresso. 3º Final-

mente. Ottone e tutti i suoi successori usarono un modo tutto contrario a quello de' Carolingi, fondatori ed ampliatori della potenza papale: la scemarono facendo più che mai valere in effetto quella che prima era poco più che pretesa d'imperio, d'approvare e perciò dirigere l'elezione dei papi; e così facendoli e disfacendoli a lor pro, a lor talento, simoniacamente. E così è che continuarono ad eleggersi papi cattivi, e d'uno in altro peggiori. - Nel 964 stesso, morto Giovanni XII in Roma, onde egli aveva cacciato Leone VIII, i Romani eleggon Benedetto e così rimangon due papi. Viene Ottone, assedia Roma, v'entra; e deposto Benedetto, vi restaura Leone VIII; e dimorato il resto dell'anno in Lombardia, torna a Germania. Ma morto Leone, e succeduto Giovanni XIII, e turbandosi Roma di nuovo, e sollevandosi alcuni signori per il re esule Adalberto, ridiscende Ottone (966), viene a Roma, punisce severamente o crudelmente i turbatori, e fa incoronare imperatore suo figliuolo Ottone II (967). Quindi passa a mezzodì, dove continuavan quelle guerre, che ci stancammo di menzionare ad ogni regno, tra' principi longobardi di Benevento e di Salerno, e Napoli, Amalfi e le altre città greche o mezzo libere, e i Greci che pur venivano di tempo in tempo a far sentire il resto di lor signoria, e i Saracini che or predavano ora stanziavano tra tutto ciò. Or venner gli Ottoni di soprapiù a tentar d'ivi estendere il regno-imperio. E perciò, oltre al guerreggiarvi. Ottone I volle maritar suo figliuolo Ottone II a Teofania, figlia dell'imperator greco. Liutprando vescovo (lo storico di questa età) va invano ambasciatore a Costantinopoli (968). Continuasi a guerreggiar quattr'anni; poi conchiudesi la pace tra i due imperatori (971), e si fan le nozze desiderate (972). Ma tornato a Germania, muore vecchio e glorioso Ottone il grande (973). La grandezza di lui fu certamente una delle maggiori calamità d'Italia.

11. Continua. — Succede Ottone II già imperatore, e re di Germania e d'Italia; non iscende per parecchi anni, e intanto continuano le guerre tra' principi Beneventani, città, Greci e Saracini. Ma scende nel 980, e l'anno appresso viene a Roma: e spinto da Teofania, muove a mezzodì, si frammette di nuovo a quelle guerre, vi prende parecchie città, fa gran battaglia contra Greci e Saracini; e vincitor prima, vinto poi, rifugge scenosciuto a una galea greca; è conosciuto, e ne scampa arditamente a nuoto (982). Quindi egli risale a Lombardia; ed indi e di tutto l'imperio stava facendo grandi apparecchi, a

finire una volta quella lunga guerra, quando morì, giovane di grandi speranze, degno del padre (983). - Succedegli Ottone III fanciullo di 4 anni, già eletto in dieta a Verona re di Germania e d'Italia e probabilmente imperatore. Governano per lui prima Teofania madre di lui, fino al 991, e, morta essa poi, Adelaide di lui ava, ambe con nome ed autorità d'imperatrici. Intanto si succedono papi, antipapi, e guerre civili così moltiplici da non poterne nemmen fissare la cronologia: e in mezzo a tutto ciò s'innalza Crescenzio, uno de' capitani di Roma, a tirannia. Nè molto diversamente a Milano, a Cremona sollevansi popoli contro a lor vescovi; principii di cose maggiori. Finalmente, nel 996, giovanetto già di 17 anni, scende Ottone III a Italia; e morto intanto papa Giovanni XVI, s'avanza a Roma, fa eleggere suo cugino Gregorio V, da cui è.poi incoronato imperatore. Poi risale a Lombardia e vi si fa incoronar re in Milano, e rientra in Germania. Ma risorge Crescenzio, fuga Gregorio V, e fa un antipapa. Ottone III ridiscende (997), compone gli affari di Cremona, visita da privato Venezia. a cui tutti gli Ottoni concedettero privilegi, ma in cui pur non regnavano; poi viene a Roma, vi restaura Gregorio V, ed assediato e preso Crescenzio in Castel Sant'Angelo, fa troncare il capo a lui e dodici de' suoi partigiani. L'anno appresso (998) muor Gregorio, e gli succede per opera dell'imperatore, eppur papa buono finalmente, Gerberto, un francese già precettore di esso Ottone, e così gran letterato rispetto all'età, che ne fu detto negromante. Prese nome di Silvestro II; se avesse vivuto forse avrebbe avuta egli la gloria di preparar la restaurazione del pontificato, che vedremo toccar mezzo secolo appresso ad alcuni Tedeschi. Ma non pontificò che quattro anni. L'anno 1000 (quell'anno aspettato con grande ansietà dalla ignorante cristianità, che credeva dovesse essere del finimondo), Ottone III va a Germania e ne torna; l'anno 1001, ei muove guerra a Tivoli ribellata a Roma, e perdonando a quella si guasta con questa; ma si ripacifica. E quindi mentre, come il padre, apparecchia forse un'impresa a mezzodì, ei muore (gen. 1002). Tutti questi Ottoni proseguirono evidentemente, e quantunque lentamente pur felicemente, i due disegui di pacificare e riunire l'Italia; e perciò dimorarono molto in essa, e furono in tutto i migliori, i più italianizzati tra gl'imperatori e re stranieri. Se l'idea che su poi de' Ghibellini, di far grande l'Italia sotto agl'imperatori germanici, fosse stata l'idea della Provvidenza, ella sarebbesi compiuta sotto gli Ottoni più facilmente che sott'altri mai. Ma il primo era vecchio quando imperiò, e i due ultimi morirono di 28 e 22 anni. Qui, sia lecito dire, è il dito di Dio.

12. Arduino re, Arrigo, detto secondo, re e imperatore (1002-1024). - Alla morte dell'ultimo Ottone, scoppiò uno de' movimenti più incontrastabilmente italiani che si trovino. Assalgono per via la scorta del feretro portato a Germania; e in men d'un mese, addì 15 febbraio, s'adunano a Pavia, e gridan lor re un Italiano; uno di nuovo de' potenti marchesi. Arduino d'Ivrea, di quella famiglia degli Arduini di Torino, la quale, venuta al tempo de' re francesi, e crescinta sotto essi e gli Ottoni, teneva ora tutti i comitati a manca del Po da Vercelli a Saluzzo. Ma i Tedeschi eleggono Arrigo di Sassonia consanguineo degli Ottoni, che pretende alla corona d'Italia; era naturale, dopo le vili infeudazioni di essa fatte dai Berengarii. E perchè Arrigo fu bensì in Italia il primo re di questo nome, ma fu in Germania, e così è per lo più nella storia, chiamato il secondo; perciò noi lo chiameremo pur così, cercando chiarezza anzichè precisione diplomatica o cancelleresca; e se ci resta vergogna il prender numeri e nomi altrui, ella è per certo delle minime che ci vengano dalla straniera signoria. Arduino si mostra dapprima pronto e prode : va incontro a un esercito tedesco che scende pel Tirolo. e lo sconfigge; e regna, come pare, indisputato un anno e più. Scende Arrigo al principio del 1004, e Arduino va pure ardito contro a lui, ma è allora abbandonato da' suoi conti e principalmente da' vescovi. Fu in quelli invidia solita italiana, e in questi vendetta delle angarie ed usurpazioni già esercitate contro essi da Arduino marchese? o da Arduino re? Difficile a risolvere questo punto di uno de' più interessanti episodii di nostra storia. Certo, Arduino è accusato dagli annalisti poco men che unanimemente. Ma questi scrissero, spento Îui, e furono tutti ecclesiastici, e la inimicizia tra vescovi e conti o marchesi, non che consueta allora, era natural conseguenza di quelle concessioni delle città comitali a' vescovi, che dicemmo fatte o moltiplicate dagli Ottoni. Ad ogni modo, conti e vescovi, italiani quasi tutti, abbandonarono il re italiano per il tedesco: e conducono questo a Pavia, l'eleggono. l'incoronano, addì 14 maggio. Ma il popolo ha talor sentimento di nazionalità più che i grandi; peccato che quando è solo ei l'eserciti, per lo più, male e inutilmente! La medesima sera nasce una baruffa tra cittadini e soldati stranieri: si com-

batte, s'appioca il fuoco, e Pavia ne rimane incendiata. Esce Arrigo di essa e d'Italia, in gran fretta. E quindi qui una condizione nuova; un re lontano ed uno non guari riconosciuto; Milano per quello, e Pavia per questo (origine o almeno uno de' primi fatti della rivalità tra le due); una confusione, una mancanza di re e governo, un armarsi, un guerreggiarsi le città, che fu nuovo e gran passo alle libertà loro future. Così va il mondo; quella che avrebbe potuto essere magnifica occasione d'indipendenza nazionale, non fu che di libertà cittadine; se ne contenti chi voglia. Trovansi guerre allora tra Pisa e Lucca; e Pisa saccheggiata una notte da' Saracini, e liberata, secondo le tradizioni, da Cinzica Sismondi, una sua cittadina; un'altra guerra tra Fiesole e Firenze, e quella distrutta e i cittadini trasportatine in questa (êra principale della storia florentina); e papa Benedetto VIII cacciato di Roma raggiungere in Germania presso Arrigo lo stuolo dei vescovi colà rifuggiti; e Mele e Datto, due nobili cittadini di Bari, liberar del tutto lor città da' Greci. Chiaro è : un ardor di libertà scoppiava dall'Alpi a Cariddi. Tutto ciò fino al 1013; quando ridisceso Arrigo, veniva a Pavia abbandonatagli da Arduino, e quindi a Roma, dove fu incoronato imperatore (1014) con Cunegonda moglie sua. Ma, ciò fatto, o non volesse o non potesse altro, tornava a Germania. Quindi si trova Arduino risalito in forze ne' suoi comitati soliti, e prender Vercelli e forse Novara, ed allearsi con Oberto II d'Este ed altri potenti conti o marchesi, e porre un parente suo vescovo in Asti, ed opporvisi Arnolfo l'arcivescovo di Milano, il gran nemico di lui. E quindi a un tratto, senza che si veda bene il perchè. Arduino più che mai abbandonato, ovvero stanco o infermo, si fa monaco all'abbazia di Fruttuaria, dove poi muore addi 29 ottobre 1015. Uno degli uomini più variamente giudicati nella nostra storia, re legittimo, usurpatore, scomunicato, santo fondator di monasteri; ad ogni modo ultimo italiano che abbia osato por mano alla corona d'Italia. - Nè. rimasto solo re Arrigo II, se ne mutano la condizioni nostre, Egli continua in Germania, e l'Italia resta abbandonata a sè. I Saracini di Sicilia fanno una discesa contro di Salerno; ed ivi dicesi combattessero per la prima volta in Italia alcuni Normanni (di quelli già stanziati nella provincia francese detta da essi Normandia) là capitati tornando pellegrini da Terrasanta: e seguissero alcuni altri pellegrini a San Michele del monte Gargano in aiuto a Mele, il cittadino liberatore di Bari, ed

a' principi longobardi: piccoli iulzii di gran regno. I Saraceni dr Sardegna (giacchè questa e Corsica passate già dall'imperlo orientale all'occidentale, erano state occupate da que' barbari) scesero a Luni, e furono cacciati da un naviglio raccolto dal papa (1016). Poi Genovesi e Pisani scendono in Sardegna, e ne cacciano i Saraceni; e difesala contro nuove discese, vi si stabiliscono, e se la disputano a lungo (1017). E vedesi quindi, anche più che dagli altri fatti precedenti, come le città italiane, non libere ancora nel loro interno comunque rette da' loro conti o vescovi o capitani, avessero pure al di fuori una qualsifosse autonomia. Nel 1020, papa Benedetto e Mele vanno ella corte imperiale tedesca ad implorar aiuto contro a' Greci; ma il lento imperatore non iscende se non al fine del 1021. Entra quindi con un grande esercito in Benevento, sa riconosere il suo imperio da quei duchi e dagli altri Longobardi, e de Napoli e da altre città greche e libere : e distribuiti colà contadi e castelli, risale a Toscana, a Lombardia, a Germania (1022); dov'egli muore nel 1024. Egli e la imperatrice sua Cunegonda furono poi amendue santificati. E morti senza figliuoli, terminò la casa imperiale e reale di Sassonia.

13. La casa de' Franconi o Ghibellini. Corrado il Salico. (1024-1039). - Incomincia quindi la nuova casa detta de' Vibellini o Ghibellini, dal castello di Weibelingen lor culla, e de Franconi, dalla provincia dove eran cresciuti e fattisi duchi prima di salire al regno ed all'imperio. E perchè le mutazioni di dinastie sogliono essere insieme effetti e cause di nuove condizioni nazionali, perciò da esse si dividono opportunamente le storie di parecchie altre nazioni, e perciò parecchi storici imitatori così dividon la nostra. Ma molto inopportunamente questi, a parer mio. Perciocchè, quando i se son di due nazioni, le mutazioni di dinastie si fanno secondo le mutazioni della nazione dov'elle sono nazionali, e non di quella dove elle sono straniere; ondechè queste mutazioni di dinastie, patite e non fatte da noi non sono se non segno nuovo di solita sofferenza e non di mutazioni nazionali nostre. Le quali poi in Italia venner da altro, e appunto in bel mezzo della presente dinastia. - Eletto dunque re in Germania Corrado duca di Franconia, egli rimaneva, secondo il diritto germanico, re d'Italia. Ma non secondo il diritto italico. I Tedeschi eran venuti più e più a noia. Appena saputa la morte di Arrigo il Santo, i Pavesi avean a furia di popolo distrutto il

palazzo regio di lor città. Quindi Maginfredo conte e marchese di Torino, Alarico vescovo d'Asti fratello di lui, i marchesi d'Este ed altri grandi offrono la corona a Roberto re di Francia, secondo de' Capezii, per lui o suo figlio: e rifiutati. a Guglielmo duca d'Aquitania pur per lui o suo figlio; e il duca viene a Italia, guarda, esamina e va via. Tanto era caduta ancor da vent'anni la misera corona, non più osata cingere da nessuno di que' marchesi italiani, portata fuori ad offrir qua e là, e rifiutata da ciascuno per non mettersi in nostre divisioni, nostri odii, nostre invidiuzze, direi quasi nostri pettegolezzi. Intanto Ariberto, arcivescovo potentissimo di Milano, tronca i dubbii, e va a Germania a far omaggio a Corrado ed incoronarlo (1025). Scende questi poco appresso (1026) e con grand'oste muove contro a Pavia; ma trovatala forte, va a farsi incoronar a Monza, e poi prende città e castella, e viene a Ravenna dove nasce nuova baruffa tra Tedeschi e cittadini; torna a Milano, passa l'inverno in Ivrea. L'anno appresso (1027) passa per Toscana, e si fa incoronare imperatore in Roma da papa Giovanni XIX; ed ivi terza baruffa tra Romani e Tedeschi. Tutto inutile. Scende a Benevento e Capua, e vi si fa riconoscere all'intorno; risale a Roma, a Ravenna, a Verona, a Germania, lasciando tranquilli i Pavesi, a patto che riedifichino il palazzo. Resta Ariberto con quella potenza di vicario imperiale, che incominciavano a dar gl'imperatori a' lor aderenti principali qua e là. Era naturale: gl'imperatori non potendo far valer essi da lungi lor autorità indeterminata, sconosciuta, la trasmettevano qual era, per valer ciò che potesse, a qualche grande che paresse poterlo da vicino. Nel 1032, egli Ariberto e Bonifacio marchese di Toscana guidano un esercito d'Italiani in aiuto a Corrado che prese il regno di Borgogna finito allora in Rodolfo. Nel 1035, scoppia tra l'arcivescovo e i suoi valvassori di Milano una guerra grave. e molto notevole a far intendere le condizioni di quella società feodale così diversa dalla nostra. Perciocchè sembra ne sorgessero allora più o meno simili in Italia, ed anche fuori, tra i vassalli grandi, o, come si diceano capitani seniori, o signori, e i valvassori piccoli o juniori. Era finito il secol d'oro di quelli, incominciava di questi; era un principio di quell'emancipazione delle classi inferiori dalle superiori che dura d'allora in poi. Combattèssi in Milano, i piccoli valvassori n'usciron vinti: ma si fecer forti de'lor pari alla campagna; e tutti insieme alzarono una lega, un tumulto, che

chiamossi la Motta (e voleva probabilmente dire ammotinamento), e andò allargandosi via via. Scende allora (fine 1036) Corrado a giudicar e compor questi nuovi turbamenti: e favorisce la Motta contro l'arcivescovo, i valvassori piccoli contro a' vassalli grandi. Era naturale, era seguito della politica imperiale, che vedemmo dividere i ducati in comitati; i comitati grandi in piccoli, od in giurisdizione del vescovo entro alla città e il corpo santo, e comitato diventato rurale; o piuttosto è politica di tutti i grandissimi, che contro a' grandi innalzano i piccoli. E così Arrigo tiene prima a bada Ariberto accorso in sua corte, e poscia in Pavia fa prender lui, e qua e là altri vescovi. Ariberto ubbriaca, dicesi, i Tedeschi che gli erano a guardia, e fugge a Milano. Vienvi a campo l'imperatore, e sfoga il dispetto contro terre e castella; e poi, rotto dall'arcivescovo e Milanesi, si ritragge a Cremona, e poi a Parma, dove sorge la solita baruffa tra popolo e Tedeschi. E fu durante l'assedio di Milano, addì 28 maggio, che Corrado fece la sua famosa costituzione de'feudi, in che appunto ei protegge i feudatarii piccoli contro a' grandi, e li fa ereditarii: quella costituzione che fu già detta perfezione del bel sistema feudale, che noi diremo nuovo passo a libertà. E fu pur da questo assedio che incominciò Milano ad essere antitedesca; e perciò, per le solite emulazioni de' vicini Italiani, diventò all'incontro tedesca Pavia; un rovesciamento di parti, onde vedrem sorgere maggiori pericoli e rovine, ma maggior potenza e gloria a Milano. Sciolto dall'assedio. l'arcivescovo vittorioso offrì la corona al conte di Sciampagna, e dicesi questi l'accettasse, ma appunto allora ei morì. Ad ogni modo, l'imperatore chiamato da papa Benedetto IX, che si trovava ne' medesimi frangenti co'suoi baroni, fu a Roma (1038), dove ripose il papa in potenza, e poi a Capua e Benevento alle solite contese di colà; le quali poi lasciando, non men che quelle di Milano, ei risalì a Germania, e vi morì l'anno appresso (1039). Intanto Ariberto, pressato da' vicini di parte imperiale e da' proprii valvassori, seguiva la medesima arte che l'imperatore, quella solita di sollevar contro ai proprii minori i minimi, i popolani cittadini o campagnuoli da lui dipendenti! E perchè questi non erano come i militi a cavallo, ma povera gente a piè, dava ad essi a stendardo, a segno di raccolta in battaglia, quel carro grave, tirato da buoi, e portante una campana, che era stato usato già da' monaci certamente (vedi-Cron. della Novalesa), e forse da'vescovi, a raccoglier le tasse

di lor dipendenti; e che accresciuto quando che sia della croce, e d'un intiero altare a dirvi messa e dar benedizione a' combattenti, fu ora chiamato il Carroccio; e fu usato poi da quasi tutte le città italiane, troppo di rado sacro nelle guerre d'indipendenza, troppo sovente sacrilego nelle civili di città a città, o di cittadini a concittadini, famoso ad ogni modo nelle nostre storie. Sarebbe bello a qualche principe italiano restaurar, rimodernandola, la nazionale e devota usanza. Ma mentre in Germania si rinnovano quanti si possono di siffatti sussidii allo spirto di nazionalità, in Italia si disprezzano

come erudizioni del passato, o sogni dell'avvenire.

14. Arrigo III (1039-1056). — A Corrado successe incontrastato oramai di là e di qua dalle Alpi il figlio di lui Arrigo III, il miglior forse della casa Ghibellina. Fece subito pace con Ariberto; e pare che una pure ne seguisse tra questo e i valvassori o mottesi. Ma rinnovatisi i turbamenti (1041), fu cacciato l'arcivescovo co' capitani o nobili principali; mentre rimasero riuniti in città i mottesi e il popolo sotto uno di essi o de'capitani, segulto forse da altri. Il quale si chiamava Lanzone, e merita esser nominato qui, perchè diede uno de' più santi esempii rammentati da nostra storia; un esempio che dicesi imitato a' nostri di in modo più puro ancora, e da un uomo anche più grande. Stretto Lanzone una volta dall'arcivescovo e dai capitani, fu a Germania ed ebbe da Arrigo promessa d'un forte aiuto. Ma ripatriuto persuase i cittadini, mottesi e grandi, a non aspettarlo, a far accordo tra sè, a depor l'armi civili prima che giungessero le straniere (1044). E così in quella Milano, che fu (e il vedremo dimostrato nell'età seguente) modello alle costituzioni libere delle città lombarde, trovasi questa così avanzata fin d'ora, che si potrebbe quasi dire compiuta; se non che, quanto più studiammo questa materia, tanto più ci parve non doversi dire veramente compiuta se non quando, al fine del presente secolo, fu istituito il governo de' consoli. E quindi diremo questo non più che nuovo passo fatto a tale costituzione. Ma osserveremo intanto, che ei fu fatto far qui, e indubitabilmente pure in tutte le altre città, dalla riunione di tutte le. classi o condizioni di cittadini, de'grandi o capitani, de'medii o valvassori o mottesi o semplici militi, e de' popolani grassi, come si disseso allora, e si direbbono ora borghesi, e de'popolani minori delle gilde od arti diverse. Perciocchè questo appunto fu accennato dalla parola di comune o comunio, la

CONTRACTOR TO SECOND SE

quale fin d'ora si vien trovando qua e la, quest'unione o co-. munione o fratellanza delle classi fu quella che fece la libertà, la forza, la grandezza, l'eroismo, la gloria delle città italiane, finchè durò; fu quella che, cessando poi, lasciolle deboli, impotenti, abbandonate ad ogni preponderanza e prepotenza straniera. Se io avessi trovato che la libertà comunale, gloria dell'età seguente, foste dovuta ad una delle classi cittadine esclusivamente, io avrei adempiuto al dover ingrato di dire tal verità. Ma la verità grazie a Dio, ricomincia qui finalmente ad esser bella a dire; ed è, del resto, verità trita, montando a ciò, insomma, che la forza è sempre fatta dall'unione. -Morì Ariberto l'anno appresso (1045) men lodevol prelato che non gran signore feudale, ei ci ritrae la condizione di quasi tutti quei vescovi, abati ed uomini di chiesa di quell'età. Disputatane la successione rimase eletto, benchè ingrato al suo popolo. Arialdo d'Alzate notaio d'Arrigo III. Il quale (conseguenza dell'esser diventati veri feudi le sedi ecclesiastiche) più che mai s'immischiava nelle loro elezioni; e in quella principalmente della Sedia Romana, considerata oramai dagli imperatori quasi sommo di que' feudi, mentre quella Sedia pretendeva talora esser l'imperio quasi feudo della Chiesa Romana. A comporre tutto ciò scese dunque Arrigo III nel 1046, passò a Milano, venne a Roma. Dove durava, od anzi era giunta al suo estremo, la corruzione sotto Benedetto IX. terzo di que'papi della casa dei conti di Tusculo, discendenti di Teodora, Marozia ed Alberico: nella quale se il papato fosse ufficio soggetto alle semplici probabilità umane, esso avrebbe potuto farsi così ereditario. Giovane od anzi adolescente, dissoluto e scellerato, Benedetto non fu sofferto dai Romani, che gli contraposero per poco un Silvestro III, poi Gregorio VI, un pio e sant'uomo; dal quale fin d'allora trovasi inpalzato nella Curia Romana quell'Ildebrando, che dominò non essa sola, ma tutta la sua età quasi sempre d'allora in poi. - Ma giunto ora Arrigo e convocato un concilio. Gregorio depose il pontificato, e con Ildebrando si ritrasse a Cluny in Francia; e deposti gli altri due, fu eletto Clemente II. un tedesco, a cui succedettero altri poi (giustizia a tutti) tutti buoni. Così finì lo scandalo dei papi Tusculani e degli altri corrottissimi, per l'intervenzione imperiale, ondechè non s'oserebbe dir qui il rimedio peggior che il male, se non fosse che quella intervenzione era stata causa essa stessa delle cattive elezioni e della corruzione; e non fu dunque qui se non

caso buono di pessima usanza. Ad ogni modo, fattosi incoronar Arrigo, fece la solita punta a Capua e Benevento, e poi per Verona risalì a Germania (1047). Morì nel medesimo anno Clemente II, dopo aver fatto contro alle elezioni simoniache uno di que' decreti pontificali, che incominciarono la riforma della Chiesa. E risali poi Benedetto IX il Tusculano; ma fu fra breve ricacciato da Damaso, un secondo tedesco. Il quale pur morto, successe un terzo. Leone IX, eletto in Germania, che passando a Cluny, s'abboccò con Ildebrando, trasselo seco a Roma, dove per consiglio di lui si fece rieleggere canonicamente. E con tal consiglio pontificò poi gloriosamente, e incominciò e proseguì quelle due guerre ecclesiastiche contro alla simonia ed al concubinato, e quella temporale contro ai principi beneventani, che furono poi tre delle opere maggiori d'Ildebrando stesso. E in una di queste guerre (1053) rimase il papa alcun tempo prigione de' Normanni. Morto (1054) il quale, andò lldebrando a Germania, a combinare l'elezione del successore che fu Vittore II, un quarto tedesco. -L'anno appresso (1055) scese Arrigo III contra Goffredo di Lorena, già suo nemico colà, e che avendo testè sposata Beatrice vedova di Bonifazio marchese di Toscana, ed avendo un fratello cardinale, era diventato potente in Italia. Arrigo dunque fece prigione o statica Beatrice, sforzò Goffredo ad uscir a Francia, e il cardinale a chiudersi in Monte Cassino. E risalito egli stesso in Germania, vi morì l'anno appresso 1056.

15. Arrigo IV (1056-1073). — Un Tedesco ed acatolico, ma robusto e sincero scrittore di storia italiana, giudica così Arrigo IV. e con lui gli altri imperatori e re di casa Ghibellina: « Proprio di quella casa fu il farsi lecito ogni mezzo di potenza. Tuttavia Corrado e i due Arrighi III e V ebbero forte volontà, coraggio e vasto ingegno; Arrigo IV, all'incontro, giunse d'una in altra stravaganza giovanile ad ogni sfrenatezza, all'ultima indifferenza tra mezzi buoni o cattivi » (LEO. tomo I. pag. 406 ted.) Succedette anch'egli senza contrasto colà e qua. Ma fanciullo di sei anni, la tutela di lui fu prima di Agnese sua madre, poi di Annone arcivescovo di Colonia. uno zelante anzi austero prelato, poi di Adelberto di Brema tutto diverso, i quali ei prese in ira a vicenda, e con essi forse ogni uom di chiesa. D'anni quindici (1065) fu dichiarato maggiorenne; d'anni diciasette disposato a Berta figliuola di Odone di Savoia e d'Adelaide di Torino; erede quello della potenza nuova de' conti di Savoia, questa dell'antica dei

conti e marchesi di Torino; padre e madre amendue di que' principi alpigiani, che si vedono già grandi fin d'allora in Italia, che veggiam ora riunire con felici auspizii tutta l'antica Liguria, tutta l'Italia occidentale. Ma il giovine corrottissimo disprezzò, e, se si creda a' contemporanei, vituperò infamemente la sposa fin dal 1069. Tentò ripudiarla, ma ne fu impedito; tra per la paura di Rodolfo duca di Svevia che aveva a moglie un'altra savoiarda sorella della misera regina, e l'intervenzione di Pier Damiano, un altro zelante e santo prelato là mandato dal papa, e per la dolce e sofferente virtù della giovinetta essa stessa. Ma si rivolse poi colà in Germania contro l'inviso cognato di Svevia, e contro a' Sassoni ribellati per suo mal governo, e contra un duca di Baviera pur ribellato o temuto ribellarsi; e spogliò questo del ducato, e diedelo a Guelfo, congiunto in qualunque modo dello spogliato, italiano ad ogni modo e di casa d'Este, il quale fu così stipite di quegli Estensi tedeschi che tennero poi e tengono tanti troni settentrionali, di quegli Estensi o Guelfi che, così innalzati dalla casa Ghibellina, furono poi gli emuli di essa, e diedero il nome a tutti gli avversarii di essa. - L'Italia intanto, mentre tutto ciò si travagliava in Germania, rimaneva non tranquilla, ma abbandonata a sè, a' proprii destini; e vi si avanzava in Roma, in Toscana, in Milano, che furono i tre fomiti delle crescenti libertà italiane: il primo delle ecclesiastiche, il secondo delle feodali, il terzo delle cittadine, Morto Vittore II nel 1057, fu eletto, e prese nome di Stefano IX, quel fratello che dicemmo di Goffredo di Lorena, il marito di Matilde, restituito allor duca di Toscana; e fu un altro buono di que' papi tedeschi, e più potente che gli altri. Perciocchè questi duchi toscani erano sempre venuti crescendo in tutto il presente secolo, e di parecchi di essi si narrano pompe, sfarzi, ricchezze meravigliose, e che parrebbero incredibili in quell'età: se non fosse che, signori supremi essi di Pisa, ma mezzo libera questa, e operosa oltre ogni altra città contemporanea in traffichi e navigazioni, fu naturale \* che se ne accrescessero in qualunque modo le ricchezze di quei Bonifazii antenati di Beatrice e Matilde. E dicesi anzi che Stefano IX disegnasse far il fratello re d'Italia indipendente, e già ne trattasse a Costantinopoli; ma morì pur troppo, egli il papa, l'anno appresso 1058. - Succedette Nicolò II, italiano, vescovo di Firenze, eletto dunque, come pare, per la medesima grande influenza toscana. Ed egli pure avanzò

l'opera della riforma dei simoniaci e dei concubinarii, e quella insieme delle libertà ecclesiastiche. Egli fu che in concilio diede a' paroci, o preti cardinali, della città di Roma la elezione de' papi, i quali così non rimasero più se non da acclamarsi o confermarsi dal rimanente clero o popolo romano e poi dagl'imperatori. E trattando e guerreggiando intorno a Roma ed in Puglia, accrebbe la Sede : e diè la mano in Lombardia a' vescovi di Vercelli, di Piacenza, ed altri zelanti o riformatori, ed ai popoli sollevatisi via via per la riforma, contro ai vescovi di Milano, di Pavia, d'Asti ed altri che vi resistevano, od erano di fatto o nell'opinione simoniaci. Tanto cresceva e poteva già quest'opinione popolare, la quale se non si trova così chiaramente espressa nella storia de'secoli oscuri come degli splendidi, in quelli pure si manifesta a chi non isdegni cercarla. Il più ardente poi di questi secolari aiutanti alla riforma fu Erlembaldo di Milano; il quale dicesi vi fosse acceso per una offesa fatta all'onor di sua donna da uno degli ecclesiastici corrotti. Venuto a Roma per aiuti, vi trovò morto già papa Niccolò II (1061), e succedutogli Anselmo da Bagio, uno degli zelanti Milanesi, già eescovo di Lucca. or papa Alessandro II. Il quale, tra per queste aderenze di Lombardia e Toscana, e il men breve pontificato, e la propria fortezza, e i conforti d'Ildebrando sempre più grande nella Curia Romana, fu immediato e degnissimo predecessore, nel tempo di Gregorio VII, nel nome di Alessandro III, del più grande e del più italiano fra' i papi. Eletto nella nuova e più libera forma, e sia che trascurasse o no la conferma imperiale. non fu riconosciuto dalla parte tedesca, che gli oppose Cadaloo vescovo di Parma. Ouindi a complicarsi in tutta Italia le parti dei due, e dell'imperio e delle città, e degli zelanti e de' nemici della riforma, e d'Italiani e Tedeschi, e duchi di Toscana e Normanni di Puglia, fino al 1066, che per opera di Annone di Colonia e d'Ildebrando fu deposto Cadaloo. Crebbe più che mai la parte papalina poco appresso (1069) per le nozze di Matilde, la giovane e ricca figlia di Beatrice, con Goffredo Lorenese, figlio del marito di questa e successore di lui nel ducato di Toscana. Se non che, deforme e dappoco costui, non par che fossero felici e non furono feconde tali nozze; e Goffredo fu più sovente a sua Lorena che non in Italia, dove rimase e potè poi molto Matilde. Finalmente, se non prima, certo al principio del 1073, papa Alessandro si rivolse a comporre le cose di Germania, peggio che

mai sconvolte. Venuti di là lo zelante Annone con dne altri arcivescovi tedeschi, ei li ricevette a Lucca, presso alle sue alleate, le due grandi contesse, e forte di tal aiuto, e di quello dell'opinione italiana, e del grande accrescimento preso da 25 anni dalla potenza papale, rinnovò ed oltrepassò l'esempio de' papi giudici de' re Carolingi. Rimandando a Germania gli arcivescovi tedeschi, citò a render conto degli atti simoniaci e degli altri misfatti Arrigo imperatore eletto, re di Germania e d'Italia. Così s'aprì la gran contesa dell'Imperio e della Chiesa. E morendo poco dopo (1073) papa Alessandro II, lasciolla in retaggio a un successore degno, anzi maggiore di lui.

16. Coltura. - Nei tre secoli che corsero dal 774 a questo 1073, la coltura cristiana universale, imbarbarita sotto ai barbari, ebbe un primo risorgimento incontrastabile da Carlomagno al principio del secolo IX; si fermò senza progredire ed anzi di nuovo retrocedette sotto gli ultimi Carolingi, e tra le contese dei re, regoli e marchesi lor successori, dalla metà del secolo IX a tutto il X; e ripigliò poi un tal qual moto progressivo nella prima metà, uno certo e già rapido in questa seconda metà del secolo XI a cui siam giunti. - L'Italia ebbe poca parte al risorgimento di Carlomagno; tutto vi fu opera personale di lui e di quell'Alcuino sassone-inglese (726-804). ch'egli aveva chiamato e tenuto sovente in corte, e tanto che il vedemmo consigliere forse alla restaurazione dell'imperio. Tra i due, istituirono nel palazzo una vera accademia; i membri della quale, non esclusi il vecchio e vittorioso imperatore che non sapeva scrivere, e i suoi figliuoli e forse alcuni di quelli che noi chiamiamo i Paladini, e non dovevano esser guari più colti, tutti quanti preser nomi accademici di Davide, Platone od altri; percursori, più compatibili allora, di nostre ragazzate del seicento e settecento. Non saprei dire se l'Italia fornisse di questi accademici primitivi. Il più che si trovi preso da Carlomagno in Italia fu la musica corale, il canto fermo romano: di che istituì scuole in Francia, e in che, dicono, facessesi colà poco progresso. Nè so s'io mi rida, o s'io abbia a dar vanto all'Italia di questo antichissimo primato della musica, il quale solo or ci resta. Direi, che se non fosse solo, sarebbe da gloriarcene certamente; ma che, finchè è solo, più mi accuora il difetto degli altri, che non mi rallegra la perseveranza di questo; e conchiuderei doverci pur esser cara, e poter anche esserci utile la nostra musica,

se da semplice trastullo o da molle consolazione ch'ella è a' nostri mali, la sapesse alcuno sollevare a' virili e virtuosi incitamenti, La musica, certo rozzissima, de' Greci antichi fu pur da essi tenuta per mezzo politico non dispregevole a conformare gli animi-loro virili; perchè non sarebbe pur tale la musica tanto progredità? Ad ogni modo, un gran progresso di essa fecesi in Italia, verso il principio del secolo XI, per opera di Guido d'Arezzo monaco; il quale inventò, non saprei ben dire e credo si disputi, se la divisione delle sette note dell'ottava, o la scrittura di esse che servì d'allora in poi, o se solamente i loro nomi. - Del resto, poco o nulla produsse l'Italia nei secoli IX e X; e non è se non appunto tra tal mancanza che restano degni di essere accennati Agnello. Anastasio bibliotecario ed Erchemperto, compilatori delle vite degli arcivescovi di Ravenna, de' papi e de' principi beneventani; Liutprando, storico di que' brutti tempi de' marchesi italiani in cui operò; e i due anonimi Salernitano e Beneventano, continuatori di Erchemperto. I cronachisti, per poveri che sieno, hanno sugli altri cattivi scrittori questo vantaggio. di rimanere preziosi per li fatti serbati. Al principio del secolo XI poi, risplende anche in Italia, dove fu monaco in Bobbio, e poi papa buono fra molti cattivi, quel Gerberto francese, da cui alcuni contano il risorgimento delle colture, più o meno progredite sempre d'allora in poi; e il quale dicono le prendesse dagli Arabi di Spagna, a cui noi dovremmo dunque originariamente quel risorgimento. Ma mi pare grande illusione, gran pregiudizio questo dell'origine arabica della coltura di Gerberto; la quale in gran parte fu teologica cristiana, e quanto alla parte matematica ed astronomica od astrologica, io non so se fosse così gran cosa da aver prodotto frutto di conto allora o poi. Uno scrittor modernissimo attribuisce bensì a Gerberto l'introduzione delle cifre decimali dette arabiche, attribuita già a Leonardo Fibonacci; ma appunto il medesimo scrittore (Chasles) nega che fosse invenzione degli Arabi. Il fatto sta, che questo secondo e vero risorgimento, detto del mille, non fu se non del fine di quel secolo XI; e fu tutto ecclesiastico, di ecclesiastici scrittori e d'ecclesiastica coltura; non fu se non come un episodio, una parte, una conseguenza del gran risorgimento ecclesiastico che vedemmo incominciare sotto ai papi tedeschi, ed ingrandirsi già sotto a parecchi italiani, spinti a ciò probabilissimamente da quel grande intelletto, e massime gran cuore,

grand'animo d'Ildebrando, che lo doveva compiere poi. È il fatto sta, che la parte letteraria di tal risorgimento fu quasi tutta italiana. I nomi di san Pier Damiano (988-1072). Lanfranco (1005-1089), sant'Anselmo di Lucca, oltre parecchi altri, e sopra tutti sant'Anselmo d'Aosta (1033-1109), che fu per due secoli, fino a san Tomaso, il più gran Teologo e filosofo d'Italia e della cristianità, pongono fuor di dubbio questo antichissimo primato della coltura italiana; e confermano del resto, ciò che sarà forse già stato osservato dagli attenti leggitori, che le grandi opere di Gregorio VII non furono di lui solamente, ma di parecchi insieme, di tutto il secolo di lui; che Gregorio VII, come tutti gli altri variamente grandi, non fu grande solitario ma accompagnato; il più grande fra uno stuolo di grandi; un grandissimo che non disdegna ne invidia gli altri, ma se n'ajuta. Del rimanente. e tutti questi, ed altri non nominati, ed lldebrando stesso, e tutto il risorgimento vennero senza dubbio dalle numerose riforme di monaci fattesi in questo secolo, da'monasteri. Ogni cosa ha il tempo suo, e non è cecità più nociva ad ogni retta intelligenza della storia, che non saper veder la grandezza antica delle cose impicciolite poi. - Finalmente fu altra parte del medesimo risorgimento ecclesiastico, il risorgimento di quella che è sempre primogenita fra le arti del disegno, dell'architettura. Nei secoli stessi più barbari i papi edificarono, per vero dire, ed ornarono chiese in Roma; ma barbaramente allora. All'incontro nel secolo X i Veneziani incominciarono San Marco, e fu certamente grand'opera, principio di risorgimento. Tuttavia fu ancora architettura bizantina, greca, non nostra, e d'artisti probabilmente non nostri; come del resto, quel poco che avemmo allora dell'altre due arti. Ma è monumento d'arte già diversa, e che perciò può incominciare a chiamarsi italiana, il duomo di Pisa, incominciato da Buschetto, italiano, nel 1016, finito nel 1092, edificato in gran parte di ruderi antichi; e in istile che non si può dir nè romano decaduto, ne longobardo, ne greco, ne arabo, ma quasi eclettico e già originale. Perciocchè questo fu fin da principio, nelle arti, come poi nelle lettere, il carattere dell'originalità italiana; che ella risultò appunto dello scegliere e prendere onde che fosse, ciò che pareva bello ad ogni volta, senza esclusioni ne impegni ne quasi scuola, senza insomma quelle grettezze di nazionalità che si vanno ora predicando. Queste non si vorrebber porre nemmen nella poli-

ŧ.

tica, dove son più dannose; ma caccinsi almeno dalle lettere, o almen almeno dall'arti, che sono universali di natura loro.

— Ad ogni modo e in due parole, furono notevolissimi due risorgimenti di coltura italiana nell'eta che or lasciamo, quelli della teologia e dell'architettura; ed amendue evidentemente ecclesiastici.

## LIBRO SESTO

Età sesta: dei comuni.

(Anni 1073-1492).

1. Gregorio VII e l'età seguente, in generale. — Gli uomini veramente grandi, Camillo, Cesare, Carlomagno, Gregorio VII, hanno il privilegio di dar principio a nuove età. È naturale: essi non furono così grandi, se non perchè sorgendo i loro grandi animi in mezzo alla più grande delle umane occasioni, quando le generazioni, stanche di lor cattive condizioni, hanno bisogno e desiderio di mutarle, essi seppero porsi a capo di tale desiderio, lo secondarono, lo guidarono, lo effettuarono. Gli animi nati grandi ma senza occasioni, gli animi nati grandi ma rivoltisi contro alle occasioni, non fanno frutto d'utilità nè di gloria; sono simili a que'semi sovrabbondantemente sparsi anche nella creazione materiale, affinche ne frutti dei mille uno, e gli altri manifestino l'oltrepotenza del Creatore. - La grande occasione in che sorse Gregorio VII, noi, se non ci siamo ingannati, l'abbiamo già dichiarata via via. Da presso a tre secoli pativano i popoli; pativano e s'erano corrotti gli ecclesiastici universalmente, più quelli d'Italia, più di tutti quelli di Roma, per il malinventato imperio, per il mal perfezionatosi sistema feodale; popoli e Chiese, e Chiesa romana principalmente, avevano desiderio necessità di uscir di tali patimenti e corruzioni, di liberarsi e restaurarsi. Quando uno de' primi papi buoni che risorsero Gregorio VI. ebbe innalzato nella Curia Romana Ildebrando, da quel di (1044-1046) tutto incominciando da quello stesso papa dubbiosamente eletto, tutto si riforma, si ristaura, si migliora colà e da colà; elezioni e regole di elezioni dei papi, elezioni dei vescovi, costumi ecclesiastici in generale. E per trent'anni

poi proseguesi l'opera senza dar un passo indietro: ondechè tutti gli storici videro qui un'impulsione, un'opera personale. quella d'Ildebrando presente e potente. - Salito ora esso stesso lidebrando al papato (1073) qual fu l'opera di lui? Diciamolo come si conviene alla nostra brevità, ad un tratto: fu nè più nè meno che continuazione dell'opera precedente, della restaurazione della Chiesa in generale, della Chiesa romana in particolare. La quale restaurazione poi comprendeva: 1º l'abolizione del concubinato degli ecclesiastici, il rinnovamento e stabilimento definitivo di lor celibato; 2º l'abolizione delle elezioni simoniache feodali; 3º la liberazione sapratutto della Chiesa romana da quella condizione di feudo imperiale che era pretesa dalla Corte germanica; 4º quindi, di necessità, la restaurazione della Chiesa romana, nella pretesa contraria, ma antica, ma originaria, ma inevitabile dal di del Natale 799, d'incoronare e proclamare, e quindi, confermare e perciò giudicare l'imperatore. Pretesa esorbitante sia pure: ma a chi la colpa? A Carlomagno che aveva così fondato l'imperio, all'imperio così fondato; 5º finalmente, quella che altri chiama perfezione e noi chiamiamo confusione, caos feodale, aveva dapertutto sottoposti molti feudi laici a questa o quella Chiesa vescovile od abazia, e n'aveva sottoposti tanto più alla Chiesa somma romana: parecchi ducati longobardi e normanni a mezzodi d'Italia. Sardegna. Corsica, alcuni regni spagnuoli, e via via. E fu quindi anche opera naturale di Gregorio VII rivendicar tutte queste pretese. Le quali dicansi pur di nuovo cattive da' filosofi o politici, noi contraddiremo loro meno che mai, Ma che gli storici e biografi di Gregorio VII, non attendendo a niun fatto precedente, gli attribuiscano un progetto, un'idea, un'invenzione di non so qual monarchia universale che sarebbe stata tutta contraria alle idee, alle possibilità di questa età, la quale già aveva la monarchia universale dell'imperio; questa mi pare una delle più antistoriche fra le molte antistoriche spiegazioni che si danno della storia. Gregorio VII non fece questa, non fece nessuna invenzione nuova; non fece tutt'al più se non il disegno di restaurar la Chiesa in tutti i diritti suoi allora esistenti; e siffatto disegno era in tutto legittimo, e in molte parti utile, grande e conforme ai bisogni, ai desiderii di quell'età; era una reaziono naturalissima. Eccedette egli ne' mezzi? Siam per vederlo e per dirlo schiettamente, come il vedremo via via. - Ma fin di qua dobbiamo far osservare a' nostri leggitori italiani, che dal proseguimento di questo disegno di Gregorio VII, dall'abbattimento ch'ei procacciò così alla potenza imperiale, sorse indubitabilmente e finalmente (senza che forse ei vi mirasse) sorse, lui vivente o pochissimi anni appresso, il compimento della costituzione de' Comuni italiani, il loro governo consolare. E perciò qui incominciamo l'età di questi Comuni. Della quale copiosissima d'eventi, ci sarà più che mai necessario distinguere le suddivisioni; e ci pare poterle fare molto naturalmente, di secolo in secolo, da quest'ultimo quarto dell'XI, all'ultimo quarto via via de'quattro successivi.

2. Pontificato di Gregorio VII (1073-1085). - Gregorio VII era vecchio d'intorno a 60 anni, quando, appena sepolto il predecessore, ei fu (suo malgrado, dicesi) acclamato papa, senz'altra elezione dal clero e dal popolo romano. Incominciò con grandissima moderazione verso Arrigo; sottoposesi, secondo il costume, all'approvazione di lui, non diè seguito per allora alla citazione fatta dal predecessore : si proferse mediatore tra esso, il re e i principi e i popoli tedeschi sollevati: e andato a Benevento e a Capua, vi ricevette il giuramento da Landolfo, ultimo de'principi longobardi di Benevento, e da Riccardo, uno di que' principi normanni che andavan crescendo (1073). - Nel second'anno (1074) di suo pontificato adunò un gran concilio: e così fece quasi ogni anno poi: onde vedesi essere lui stato uno di que' principi, che, volendo far molto e contro a molti, sentono aver bisogno pur di molti, e non temono nè avversarii ne amici: i concilii eran allora ai papi ciò che allora ed ora le assemblee nazionali ai principi secolari, impedimento ai mediocri, nuova forza agli operosi ed arditi. E così, fin da quel primo concilio, Gregorio depose i sacerdoti concubinarii, impose l'obbligazione del celibato a chiunque s'ordinasse, anatemizzò i simoniaci. - Poi in nuovo concilio (1075) proibì più esplicitamente le investiture ecclesiastiche feodali, quelle specialmente date col pastorale e l'anello (che erano segni non feodali ma ecclesiastici) da re o signori secolari a vescovi od abati. E questi decreti sollevarono fin d'allora in tutta la cristianità numerosissimi avversarii a Gregorio: gli ecclesiastici concubinarii e simoniaci, e i signori che avevano date le investiture, così dichiarate simoniache. Da qualunque de' quali fosse mosso Cencio o Crescenzio, un potente di Roma, rapì il papa dall'altare la notte di Natale in Santa Maria Maggiore, e il chiuse in una torre sua.

Má prima di giorno fu liberato Gregorio a furia di popolo. Tutte queste non eran che tempeste già provate da altri; e ben altre s'ammassavano contro a quel gran capo di Gregorio VII. I nemici delle riforme son sempre molti; perchè le riforme non si fanno se non quando sono grandi abusi, e i grandi abusi han sempre grandi e molti amici, quasi tutti coloro che ne approfittano. L'anno appresso (1076), vittorioso già Arrigo in Germania, convoca in Vormanzia una dieta di signori feodali e di ecclesiastici inquietati in lor sedi e lor vizii: ed ivi annullano l'elezione già riconosciuta di Gregorio VII, e lo scomunicano. Chiaro è: l'iniziativa degli eccessi venne qui dall'imperatore, e dagli amici degli abusi. Scende un messo imperiale a portar tale sfida in concilio a Roma; costui è poco men che ucciso tra l'ira che ne sorge; il papa lo salva, e lascia poi o fa scomunicare Arrigo, che fu molto naturale e secondo il costume antico; e poi sciogliere i sudditi di lor giuramento di fedeltà, che Muratori dice cosa nuova e creduta giusta in quella congiuntura ». Nè mi porrò io a troncar in una riga tali questioni su cui si sono scritte biblioteche, ne risollevar questioni felicemente cadute; dico, sì, che in quella età, e secondo l'istituzione di Carlomagno, io veggo molto più diritto nel papa di depor l'imperatore, che non nell'imperatore (del resto non incoronato ed assalitore) di deporre il papa. - Ad ogni modo, 'qui si vede per chi stava l'opinione universale. Il papa che s'era concitati tanti avversarii, non ne fu scosso; il re vittorioso fu abbandonato da quasi tutti. Adunasi (1077) una dieta a Triburia, si tratta di eleggere un nuovo re, si rimanda la decisione a una nuova dieta indicata ad Augsburg, e vi s'invita il papa. Questi vi s'avvia con Matilde la gran contessa; giunge a Vercelli; e udito che scende Arrigo stesso, indietreggiano, si racchiudono in Canossa, antico e già storico castello che era or della contessa. Intanto scende Arrigo con poca comitiva, ma con Berta, la moglie già disprezzata ai dolci di dopo lo sposalizio, or protettrice di lui al di della sventura. S'abbocca oltre Alpi con Adelaide ed Amedeo, la torinese ed il savoiardo madre e fratello di lei; e per averne passaggio concede loro nuovi comitati, accrescimento a lor potenza già grande. Quindi varcano il Moncenisio; e per Torino e Piacenza arrivano tutti insieme a Canossa. Ivi stava coll'altra gran contessa Gregorio, ricevendo, penitenziando, assolvendo scomunicati. Arrigo implora, fa implorar il pontefice. Spoglio degli abiti imperiali

è introdotto oltre una prima, oltre una seconda cinta; rimane tra questa e la terza tre di; digiunando, tremando, avviliendosi. Apreglisi finalmente l'ultima porta, s'inginocchia tra que' grandi e quelle donne, è assolto. Poi Gregorio pontifica, si comunica, ed offre l'ostia ad Arrigo, che non osa e ricusa. Brutta, eccessiva scena senza dubbio in tutto per tutti due. al re che s'avvilì, al pontefice che l'avvilì; e di che pagarono il fio tutti e due. Ma gli eccessi son quelli appunto che fanno spiccar più chiara la natura d'ogni uomo; e qui Gregorio avviliendo l'avversario, e pur non scemandolo, anzi restaurandolo coll'assoluzione, si mostrò senza dubbio tutt'altro che artifizioso o profondo politico; non altro che ciò che fu sempre, un teologo o piuttosto un canonista irremovibile ne' diritti che crede suoi : una coscienza ferrea, un'anima che fa ciò che crede bene, senza pensare un momento a ciò che avverrà. - Uscito Arrigo di colà, Lombardi e Tedeschi lo accolgono dapprima con dispregio, poi con pietà, poi con interesse, e il fanno risollevar contro al papa. Ma s'adunano gli avversarii d'Arrigo in Germania, e fan re Rodolfo di Svevia cognato di lui. Risale Arrigo, e si tratta e guerreggia poi tra' due (1078 e 1079), e il papa non approva nè disapprova il nuovo re. Di nuovo è chiaro qui il cattivissimo politico, l'uomo che si modera venendo a fatti gravi e pensati, il teologo fermo quando (bene o male) vede chiaro il diritto suo canonico, ma titubante negli affari umani. — Finalmente (1080) ei si decide e dichiara per Rodolfo; ed Arrigo aduna, all'incontro i suoi a Brixen, e fa eleggere antipana Ghiberto arcivescovo di Ravenna, uno de' più scomunicati. Allora, in situazione già estrema, diventa, come sogliono i veri grandi, grandissimo Gregorio VII. Fa pace con Roberto Guiscardo il più potente de' duchi normanni che fosse stato per anco, vero fondatore di quella monarchia; e se ne fa un alleato, che fu in breve quasi unico. Perciocchè al medesimo di 15 ottobre le schiere di Matilde toccano nel Mantovano una gran rotta dalle imperiali, ed è mortalmente ferito re Rodolfo in un'altra battaglia in Germania. (Il ducato di Svevia fu allora dato da Arrigo agli Hohenstaufen, che furono poi i successori della casa, i continuatori dell'opera de' Ghibellini). - Allora (1081) fa sua seconda e ben diversa discesa Arrigo, or vittorioso ed a capo d'un grand'esercito. Pone assedio a Firenze ma n'è respinto; una prima gloria di quella città, che non diremo ancor guelfa, ma già papalina ed anti-imperiale; una prima gloria mal avvertita dagli storici florentini, più attenti a' pettegolezzi interni o vicini, che non alle opere veramente nazionali di lei. Arrigo poi venne con Ghiberto a campo dinanzi a Roma; ma ivi pure respinto dalla mal'aria, levò l'assedio, e tornò a Toscana e a Ravenna, dove poi svernò, mentre in Germania si eleggeva contro a lui un nuovo re. Ermanno di Lorenna. — Alla primavera del 1082, ritorna Arrigo dinanzi a Roma; e di nuovo se ne ritrae alla stagione della mal'aria, e risale a Lombardia. Al terzo anno (1083), pone e leva un terzo assedio. Finalmente al quarto (1084), ei tratta col popolo romano stanco, o, dicono, compro da lui. Gli sono aperte le porte; il perdurante pontefice co' grandi che stavan per lui si racchiude in Castel Sant'Angelo; e intronizzato l'antipapa Ghiberto, da costui poscia è incoronato l'imperatore. Allora finalmente a muoversi il tardo alleato, Roberto Guiscardo, che erasi occupato fin allora nell'ingrandirsi in Puglia, e cacciarne i Greci, e perseguirli in lor terre: e che per volersi far loro imperatore, dicono trascurasse pur troppo l'offerta del regno d'Italia fattagli da Gregorio. Quante belle occasioni perdute! Ad ogni modo, accorrendo ora Guiscardo con un grande esercito e suo gran nome, non fu aspettato dall'imperator dappoco, che risalì quindi in Germania, nè dall'antipapa; ondechè egli entrò facilmente in Roma con sue bande, fra cui erano Saracini, e si pose a ruba ed a sacco ed a fuoco la città; e si ricominciò, sollevatisi i Romani, tre di appresso. Così funestamente si trovò allora liberato il pontefice e restituito in Roma mezzo distrutta. Quindi, fosse dolore di tal rovina, o timor degli instabili e compri Romani, ci lasciolla con Guiscardo o poco dopo, e si ridusse con esso a Salerno. E mentre Matilde, raccolto un esercito contro all'imperatore, gli dava una sconfitta nel Modenese, e il Guiscardo tornava a sue imprese contro a'Greci, lo sventurato pontefice, forse aspettando miglior ventura, forse vinto, nell'anima no, ma nell'infermo corpo (gli uomini non son di ferro), si rimase tutto il resto di quell'anno e il principio del seguente 1085 a quel rifugio. Finchè, peggiorato e richiesto di levar le numerose scomuniche da lui pronunziate, dicesi le levasse tutte, tranne quelle di Arrigo, dell'antipapa e de'principali fautori di questo; ed interrogato di chi potesse essere, tra tanti pericoli, successor suo, dicesi ne nominasse tre, de' quali due furono papi poi; e che esclamando: dilexi justitiam, odivi iniquitatem, propterea morior in exilio, spirasse l'anima invitta. Niuno,

ch'io sappia, fece il ritratto di lui così esattamente, com'egli in queste poche parole, che furono il grido ultimo di sua rettissima coscienza. Ad ogni modo, così cacciato di sua sedia egli ch'avea sollevati tanti vescovi dalle loro, cacciato da' concittadini egli che avea sollevati tanti popoli, lasciando un antipapa nella Chiesa egli che aveva voluto restaurare ed esaltare il papato, lasciando vittorioso l'imperatore da lui già deposto e raumiliato, lasciando insomma fallite in apparenza tutte le imprese sue, morì non iscoraggiato il grand'uomo. E tutta quella turba di anime volgari devote della ventura, che attestano sempre la Provvidenza contro ad ogni malavventurato, videro forse allora il giudicio di Dio pronunciato contro alle imprese di Gregorio VII. - Ma passati pochi anni, si trovan compiute tutte le imprese incominciate, ispirate da lui; stabilito il celibato ecclesiastico: tolte di mezzo la simonia, le investiture feodali delle Chiese: tralasciata la stessa conferma imperiale del sommo pontefice; due de' tre designati da lui fatti papi; la potenza temporale accresciuta dalle donazioni di Matilde, già fatte fin dai di di Canossa; le crociate, a cui fin dal primo anno egli aveva invano confortato Arrigo, effettuate: la potenza imperiale abbattuta così, che non si rialzò mai più ad assoluta in Italia: e quindi (ciò che importa qui particolarmente) i Comuni costituiti; e il nome di lui bestemmiato dai contemporanei, santificato poi dalla Chiesa, ribestemmiato ne' nostri secoli da tutti i nemici della Chiesa, da molti scrupolosi adoratori delle potenze temporali, rionorato oggi nella storia da alcuni protestanti non illiberali. Così s'avanza il mondo cristiano; a forza di uomini di gran fede che soffrono e muoiono per avanzarlo; mentre ridono e trionfano i piccoli, credendo averlo fermato o sviato. - E così gioveranno un di senza dubbio le morti vostre o Carlo Alberte. o cari nostri caduti.

4. Ultimi anni di Arrigo IV (1085-1106). — Pochi mesi dopo Gregorio VII, morì il suo aiutatore Roberto Guiscardo, e ne rimasero tanto più forti Arrigo e Ghiberto antipapa. Nè per un anno osò nessuno succedere a quel terribil Gregorio, che il dolce san Pier Damiano avea chiamato Santo Demonio. Finalmente fu eletto quasi a forza Vittore III, uno dei designati dal predecessore; e Roma fu a vicenda or di lui or dell'antipapa. — E morto Vittore (1087), succedette Urbano II, francese, un altro dei designati (1088), un grand'uomo esso pure. Rimase parecchi anni ridotto a pochi partigiani, oltre a

Matilde, che nel 1098 sposò Guelfo d'Este, figlio del duca di Baviera. Nel 1090 poi, Arrigo, già vincitore in Germania e liberato di Ermanno che aveva rinunciato alla corona usurpata, ridiscese per la terza volta in Italia, non migliorato dalle sventure. Guerreggiò contro ad una donna quasi sola, Matilde; presele Mantova, Reggio, Parma e Piacenza, ma fu respinto da Canossa, e risalì a Germania nel 1092. Allora a risorgere la parte papalina in Lombardia; Milano, Lodi, Cremona, Piacenza s'allearono per venti anni contro a' Tedeschi, e fu un primo esempio di leghe lombarde, e principio allora di gran novità. Chè rifuggito a que' collegati Corrado figliuolo primogenito e ribelle ad Arrigo, fu (1093) incoronato a Monza dall'arcivescovo di Milano. Scese allora (1094) per la guarta volta Arrigo, ma non fece frutto; anzi la parte papalina, già forte si rinforzò per il matrimonio di Corrado colla figliuola di Ruggieri Normanno conte di Sicilia (1095); ed Urbano tenne in quell'anno due grandi concilii, uno a Piacenza, dove compari Adelaide di Russia, seconda moglie d'Arrigo IV pur maltrattata da lui; e dove si deliberò la prima e maggior crociata bandita poi al concilio che seguì in Clermont in Francia. Così fu effettuato uno dei più grandi, e che parean più ineseguibili pensieri di Gregorio VII, dieci anni soli dopo la morte di lui. Una parte dei Crociati, passando per Italia, cacciarono di Roma l'antipapa, ed imbarcandosi in Puglia andarono a raggiungere in Asia i rimanenti; i quali tutti insieme presero poi Gerusalemme, e vi fondarono un regno latino (1099). Intanto tornati Arrigo a Germania (1097) e papa Urbano a Italia e a Roma (1098), morì questi glorioso l'anno medesimo della presa di Gerusalemme. Succedetegli (quasi sforzato esso pure) Pasquale II; il quale morto Ghiberto antipapa e presi dai Normanni due antipapi fattigli succedere, rimase solo. Morì poi Corrado, il figliuol ribelle in Firenze (1101). E così, rimanendo Arrigo IV liberato a un tempo e degl'incomodi amici, gli antipapi ch'egli era impegnato a sostenere, e di suo prncipal avversario, il proprio figliuolo; ma succedendo in Germania una nuova ribellione di Arrigo suo secondo figliuolo diventato suo erede (1104), egli Arrigo IV non iscese più, non si diè più gran cura delle cose d'Italia, e là morì deposto in dieta, e prigione del figlio già regnante (1106). Compatito per queste ribellioni domestiche, parve ad alcuni finir men male che non incominciò ma su pure in tutto pessimo degl'imperatori e re ghibellini, pessimo forse de' Tede-

١

schi! Nato operoso, e capace dunque di virtu, ma infelicemente educato, fu di quelli che non solo perdon l'opera nel resistere al secolo loro, ma vi s'inaspriscono e impiccioliscono e viziano; fu non solamente l'avversario, ma tutto l'opposto di Gregorio VII. Restaurator che avea voluto essere della potenza imperiale sui papi, lasciò questi liberi per sempre dell'antica conferma imperiale; difensore della feodalità laicale, oppugnator della potenza ecclesiastica, lasciò quella poco men che distrutta in Italia, questa poco men che confermat dappertutto; e sotto l'ombra di lei costituito quel governo de'consoli che dicemmo già solo mancare alla costituzione dei Comuni italiani.

4. La prima costituzione comunale, i consoli (1100 circa). Qui è il luogo perciò di ricordare tutte insieme le vicende che accennammo via via delle libertà cittadine italiane : la penisola nostra, come la Grecia, fin dalle origini divisa in confederazioni di città liberissime; serbati poi sotto a' Romani i governi cittadini, variamente, secondo che le città eran latine, italiche, municipii, colonie o sozie; e la guerra Sociale od Italica fatta da parecchie di esse per avere pieni i diritti romani, e non averli avuti tutti se non sotto Augusto, quando già non eran essi più nulla; poi, sotto Caracalla, estesi a tutte le città dell'imperio que' diritti o piuttosto quelle forme di governo cittadino; poi perdute queste più o meno sotto ai graf e conti goti, e del tutto sotto ai duchi ed alti uffiziali longobardi, e poco meno sotto ai duchi greci contemporanei. Ma fin dal principio del secolo VIII vedemmo un gran papa. Gregorio II, porsi a capo di Roma e d'altre città suddite greche, e resistere con esse alla tirannia religiosa dello scismatico imperatore orientale; e di esse far confederazioni, e con esse guerreggiare e trattare contro a' nemici comuni Greci o Lombardi: ondechè, se si cerchino i primi esempi di città libere moderne, essi si trovano di un quattro secoli più antichi in Italia che non in niun'altra regione europea; si trovano libere a quel principio del secolo VIII Roma, Venezia le città della Pentapoli, ed or l'une or l'altre delle greche all'oriente e al mezzodi d'Italia. E di queste libertà del secolo VIII vedemmo durar parecchie poi, ma variamente; quella di Venezia crescendo e diventando in breve incontrastata, assoluta, vera indipendenza; quella di Roma dubbiosa, contrastante contrastata, sotto alle potenze nominali dell'imperator greco, del patrizio Carlomagno, degli imperatori Carolingi e dei

successori, sotto alla potenza più reale ma pur indeterminata dei papi; quelle delle città orientali donate al papa, poco diversamente; e quelle di Napoli, Amalfi ed altre città meridionali, or crescendo or ricadendo sotto ai principi longobardi di Benevento, a' Saracini ed a' Normanni: mentre pure venivansi aggiungendo le libertà crescenti di parecchie città toscane e lombarde, suddite franche e tedesche. - Ma tutte queste de' secoli VIII, IX e X erano, se ben s'attenda, città libere sì, non tuttavia (nemmen quando gli Ottoni ebbero moltiplicate le esenzioni dei vescovi e delle città dalle giurisdizioni comitali) ciò che si chiamò comune o comunio al primo quarto del secolo XI; quando si vennero confondendo in interessi comuni tutte o quasi tutte le condizioni de' cittadini. i valvassori grandi o capitani, i minori o valvassini, gli arimanni o militi, i popolani grassi o borghesi, le gilde od arti maggiori o minori, tutti insomma gli uomini liberi, o come si disse allora semplicemente, gli uomini o vicini delle città. Questo comune o comunio, noi congetturiamo si facesse primamente in Milano al tempo dell'arcivescovo Ariberto: e certo. se si fece altrove, non dovette farsi nè molto prima, nè molto discosto; e ad ogni modo nella storia, quale finora si sa, resta a Milano la gloria di tal priorità. - Ma questo stesso Comune non si resse certamente dapprima se non in modi indeterminati e varii; or sotto il vescovo e suo avvocato o visconte, or sotto qualche altro capitano o capo-popolo, un Lanzone, un Erlembaldo, secondo le occasioni. E così altrove: nè fu se non dopo aver provati mezzo secolo all'incirca di tali governi, i quali or si direbbero provvisorii o rivoluzionarii, che si pensò ad ordinarli, a costituirli. Allora, negli anni che seguono la morte di Gregorio VII, in questi d'intorno al 1100 a cui siam giunti, noi scorgiamo a un tratto. in due o tre decine d'anni, in una generazione tutt' al più, costituito un nuovo governo uniformemente in moltissime, in quasi tutte le maggiori città del regno italico, Lombardia e Toscana; con un magistrato supremo di 3, 6 o 12 consoli, un consiglio minore o credenza, e uno maggiore od adunanza di tutti i cittadini. - Ed ora, quel nome di consoli così subitamente e universalmente preso, fu egli reminiscenza dei due antichi consoli romani, ovvero dei consoli o consiglieri più numerosi che si trovano nelle città greche a' tempi longobardi o carolingi? A me pare degli uni e degli altri succedutisi, ma chi ne deciderà oramai? Certo è, che questo nome

questo ufficio, questo governo, diedero alle città italiane quel compimento di libertà ch'elle ebbero poi, poco più poco meno, in tutti i lor secoli di libertà; quel compimento pur troppo insufficiente, quella libertà pur troppo non mai compiuta, che rimase o si rifece soggetta or ai conti, marchesi o duchi antichi, ora ad usurpatori o tiranni, e sempre al signor sommo feodale straniero, l'imperatore; quella libertà che pur troppo bastò loro, ma non fu mai indipendenza. - Altra disputa si fa di questi consoli: se fossero successori, e quasi i me lesimi che gli scabini o giudici assessori de' conti antichi, e così poi de' vescovi, o lor vogt, avvocati o visconti. Ma posciache è dubbio se i consoli governanti giudicassero, ed anzi se ne trovano altri diversi e minori, istituiti fin da principio o poco appresso per giudicare, e detti consoli de placitis, essi i consoli governanti e capitananti mi paiono talora successori dei capitani, o piuttosto i capitani stessi costituiti. - Finalmente, terza disputa si può fare a quale o quali delle città italiane abbiasi ad attribuire la gloria di aver prima costituito il governo consolare. Ma fra tante gare cittadine nocive che si sono fatte, non si attese forse sufficientemente a questa innocentissima; ondechè non avendo luogo a disputarne noi qui, ripeteremo pure ciò che ne accennammo in altri studii: che il nome di consoli ci è bensì dato in Pisa fin dall'anno 1017. ma da uno storico posteriore, ondechè ei non è forse se non un nome nuovo dato ai magistrati antichi; che più autentico forse è il medesimo nome dove si trova nelle Memorie Lucchesi; ma che il più antico documento del nome di consoli è forse del 1093, e di un piccolissimo Comune, quello di Biandrate vicino a Milano; ondechè è impossibile che i consoli già non esistessero in Milano. Tanto più che nel medesimo 1093 noi vedemmo Milano aver fatta lega con altro città lombarde, e con Matilde e Corrado contro l'imperatore e per il papa: ondeche documento e storia si riuniscono qui a dare anche questa priorità alla nobil Milano; la quale dunque (nello stato presente della scienza storica) ha le due, dei due ultimi e sommi passi fatti alla libertà cittadina, il nome di Comune, e il governo de' consoli. - Del resto, attribuiscasi l'istituzione de'consoli alla necessità di costituire il governo comunale, in mancanza d'altro governo, quando contesero due vescovi, uno concubinario e l'altro zelante, uno papalino ed uno imperiale in ogni città; ovvero alla necessità di costituirsi Milano ed altre contro allo straniero: sempre la causa di queste due necessità rimane Gregorio VII, il gran papa, che fu autore insieme della riforma e della libertà ecclesiastica, occasione quella, aiuto questa e spinta alla libertà nostra cittadina.

Aggiugniamo alcune considerazioni a far intendere il nesso, l'origine unica, le due diverse vie della libertà in Italia e in altre regioni d'Europa. La formazione de' Comuni intorno al 1100 fu quella che costituì un popolo nelle varie nazioni che l'aggiunse per ogni dove ai grandi secolari od ecclesiastici, i quali soli sino allora avevano governato. Ma questo fatto primitivo produsse due effetti, due serie di fatti diversi in Italia e nel resto d'Europa. In Italia, dove il principe era straniero e lontano, odiato e disprezzato, i Comuni appena sorti, sciolsero la monarchia, senza sapere fondare nè una ne molte repubbliche vere, vere dico di nome e di fatto, ben equilibrate e intieramente indipendenti: e questa confusione, questa monarchia composta di repubblichette, ovvero queste repubblichette componenti una monarchia, questa libertà ancor servile, questa ancor barbara civiltà, dopo aver dati lampi ammirabili, ricaddero in servitù, caddero in corruzioni, finirono negli ozii, ne' vizii, nelle nullità del seicento, del settecento e dell'ottocento ancora. All'incontro altrove, tra le altre nazioni europee, dov'erano principi nazionali e vicini, e così amati o temuti, i Comuni e i popoli nuovamente sorti non pensarono mai a scioglier le monarchie, non pensavano ad altro se non anzi ad entrarvi essi, ad ottenervi lor parte di governo: e l'ottennero entrando nei parlamenti antichi, facendovi uno stato terzo (allora anche un quarto) oltre ai due primi e fin allor soli. Ma questo stato terzo, o dei Comuni, o del popolo, non poteva materialmente venire a sedervi intiero in que' parlamenti; fu forza mandarvi e farvi sedere deputati eletti, rappresentanti; e allora, e così fu fatta la grande invocazione della rappresentanza, fu inventato quel governo rappresentativo; il quale, a malgrado tante incompiute e tante stolte e tante infelici prove recenti, non è possibile non dire il più perfetto, il più civile, il più progredito, il più progressivo fra tutti gl'inventati o provati mai, il solo conforme alla civiltà presente e futura il solo destinato a trionfarvi o farla trionfare. Nè, per vero dire, fu perfetto nemmeno questo governo fin dalle origini, o progredì con passi costanti a sua perfezione. Anzi brancolò, fu negletto, si perdette quasi intieramente tra le nazioni continentali preoccu-

pate di lor misere ed infeconde gare reciproche. Ma si serbò più o meno sempre nella isolata e più felice Britannia, vi resistette alle gare demestiche ed alle religiose, agli assalti. dell'assolutismo, agli eccessi repubblicani, alle insidie delle restaurazioni, ai pericoli delle mutazioni dinastiche; e finalmente, dal 1688 in qua, da quella rivoluzione (che si chiama colà la gloriosa, perchè fu l'ultima) si venne per 170 anni, a poco a poco, con passi lenti ma continui e meditatissimi, a questa perfezione dove lo veggiamo. E nel frattempo, quasi aggiunta di sua fortuna o ricompensa di sua sapienza interna, s'acquistò il primato del mondo dalla predestinata Brittannia. Le altre nazioni non hanno, non possono avere oramai altra via a fortuna o grandezza, se non questa mostrata loro ed agevolata dalla loro preceditrice. Ostano, è vero, alcune difficoltà nelle imitazioni; ma niuna maggiore forse che l'invidia; e le nazioni europee più o meno infette di questa lue, più o meno pretendenti a fare cose diverse, proprie, nuove o maggiori, si perdono in istolti tentativi, per capitare, una volta o l'altra, a ciò che avrebbono potuto prendere quasi fatto e senza imitazioni troppo servili; perciocchè non si debbe nè suole chiamare servile, ma anzi sapiente, qualunque imitazione si faccia dalle cose recate all'ultima perfezione possibile in ciascun tempo. La macchina rappresentativa perfezionata è nell'ordine politico ciò che quella a vapore nell'ordine materiale. E chi è che si creda imitatore servile, quando avendo mestieri d'una di queste, va in cerca di una che sia fatta dove che sia, secondo le norme ultime della scienza, della sperienza di una congegnata secondo gli ultimi perfezionamenti?

E mi duole aver io stesso a torre valore al mio già misero lavoro; ma la verità come la vedo innanzi a tutto. Sorge dalle considerazioni precedute un gran disappunto, diciamolo chiaro, una gran diminuzione d'interesse nella nostra storia; noi non vi troviamo se non pochi, piccoli, sparsi e mal riusciti esempii di governi rappresentativi: non uno di quella perfezione di tal governo che è e debb'essere oramai lo studio e il desiderio, la metà di tutte le nazioni cristiane e civili. La più nobile delle nazioni ha nella sua storia meno esempii da imitare, meno memorie da resuscitare, che non qualunque delle sue serve antiche, noi siamo, bisogna saperlo vedere, nella condizione delle nazioni nuove che devono imparare poco men che tutto da quelle che la precedettero in civiltà. E noi

siamo tuttora quella fra tutte che ha più bisogno di imparare la libertà rappresentativa; perciocchè ormai, dall'ultimo tentativo in qua, non è più, come sperammo, l'indipendenza che ci possa dare la libertà, ma la libertà che sola ci può condurre alla indipendenza. Ma in compenso di questa utilità positiva che le mancò, la storia nostra può avere almeno una grande utilità negativa; quella di farci vedere i più numerosi, più varii esperimenti che sieno stati fatti mai da niuna nazione di governi diversissimi, e tutti infelici; quella di dimostrarci così, quasi dall'assurdo, la bontà, la necessità del governo rappresentativo. Sappiamo trarne quest'utile almeno, e proseguiamo.

5. Arrigo V (1106-1125). - Ora, mentre venivasi costituendo il governo delle città (libero internamente, non indipendente di fuori, è necessario non perderlo di mente), veggiamo come ne usassero e lo difendessero poi. - Ad Arrigo IV succedette il ribelle figliuolo di lui Arrigo V, senza contrasto, anzi con applauso, della parte papalina in Italia. Ma fin dall'anno seguente trovasi rinnovata tra lui e Pasquale la contesa delle investiture ecclesiastiche : e continuare le guerre tra città e città, per l'Imperio o la Chiesa, pro e contra Matilde, per l'uno o l'altro vescovo, per altri interessi del vicinato; e moltiplicarsi tanto più ora che avevano governo più costituito. Così guerreggiaronsi Milano e Pavia (1108), Milano e Brescia contro Lodi, Pavia e Cremona (1109), Pisa e Lucca (1110), e principalmente e lungamente Genova e Pisa per la Sardegna, per la Corsica e per rivalità commerciale, la più acre di tutte; ed altre poi, che non abbiamo spazio a notare. - Nel 1110, discese Arrigo; non fu ricevuto a Milano, tenne dieta a Roncaglia, trattò con Matilde, passò a Firenze, a Pisa, prese terre e castella. Appressatosi a Roma (1111), seguirono sull'investiture negoziati e trattati oscurissimi, rotti in breve ad ogni modo: tantochè Arrigo fece prigione il papa, il popolo si sollevò contro a' Tedeschi. Arrigo si ritrasse col papa prigione; e il rilasciò poi, e fece con esso un primo trattato. per cui serbò le investiture, e ne fu poi incoronato imperatore: e per Toscana e Verona risali a Germania. - Sollevossi la Curia Romana contro il trattato, e fu condannato in concilio (1112 e 1116): e così fu riaperta la contesa. E tra breve se ne aggiunse un'altra. Nel 1115, morì vecchia e gloriosa Matilde, e si contese tra imperatori e papi per il retaggio di lei, da lei certamente donato in Canossa e confermato poi a Gregorio VII

e a' suoi successori. Gran disputa si fa anche oggi, se quelle donazioni comprendessero i soli beni allodiali, ovvero anche i feudi. I quali essendo da gran tempo ereditarii, e talor di maschio in maschio, ma talor pure in femmine, e sempre sotto la supremazia o beneplacito imperiale, io crederei che la gran contessa lasciasse i suoi diritti quali e quanti potessero essere; e che perciò appunto se ne disputasse, e ad ogni modo se ne disputò così a lungo, che non è nemmen possibile forse determinare quando e come finisse quella contesa intrecciata a tant'altre. - Ed a ciò scese per la seconda volta Arrigo (1116), occupò comunque il retaggio, poi passò a Roma, e il papa fuggi e morì (1117). Intanto, risalito Arrigo a Lombardia, vi potè così poco, che dicesi che si facesse a Milano un'assemblea numerosa di vescovi e consoli contro a lui, e se n'abbozzasse una seconda lega che fu ad ogni modo essa pur rotta tra breve dalle inimicizie municipali. Succeduto papa Gelasio II, si disputò, si guerreggiò in Roma e fuori contra lui, e fu fatto un antipapa. Arrigo tornò a Roma, e Gelasio rifuggì a Francia e vi morì (1119). Succedettegli Calisto I, che tornò a Roma (1120), e guerreggiò e prese e depose l'antipara (1121), e che finalmente l'anno 1122 finì la gran contesa dell'investiture, ottenendo che non fosser più fatte col pastorale e l'anello, simboli ecclesiastici; concedendo che si facessero collo scettro, simbolo della potenza temporale sui beni territoriali delle Chiese. Così con tal temperamento terminò felicemente, e, come ne giudicano le età progredite, moderatamente, virtuosamente la gran contesa, E così solamente possono terminare le più delle contese tra la Chiesa e gli Stati, che sono due potenze indipendentissime l'una dall'altra; ed elle perciò non possono tornare in pace mai, se non colle concessioni reciproche; non essendo tra esse nè giudice supremo nè possibilità di quella decisione per forza d'armi, che tronca tante contese tra l'altre potenze indipendenti, ma che non serve a nulla, è uguale a zero contra quella immateriale della Chiesa. - Morì quindi (1124) glorioso il papa, e gli successe, non senza contrasti in Roma, Onorio II. E morì (1125) Arrigo V, partecipe anch'egli di quella gloria di pacificatore, e, per ciò almeno, miglior del padre. E morto esso senza figliuoli, mori con lui la prima, la vera casa Ghibellina.

6. Lotario (1125-1137). — I più prossimi parenti d'Arrigo erano i figli di sua sorella, Federigo e Corrado, detti di Ho-

Ļ

henstaufen, dal castello lor nido originario, e di Svevia, dal ducato che dicemmo dato a lor famiglia. Federigo pretese al regno germanico; ma prevalse nell'elezione Lotario di Suplinburga, e s'aprì la guerra. — Corrado scese in Italia (1128), e fu acclamato re da' Milanesi e dalle città loro aderenti, combattuto da Pavia e dalle città che la seguivano; ma non riconosciuto dal papa, ed abbandonato da' Milanesi stessi, torno a Germania. - Morto papa Onorio (1130) fu eletto papa, e protetto da' Frangipani e gli altri nobili romani. Innocenzo II: ed antipapa Anacleto, un discendente d'ebrei e figlio di Pier Leone, che era stato prefetto imperiale e potente ne' turbamenti dei pontificati anteriori. Quindi a dividersi Roma, le città italiane l'una contro all'altra peggio che mai, la cristianità. Anacleto ebbe per sè Ruggeri, già signor di Sicilia, or duca di Puglia e riunitore dei varii principati di que' Normanni, di cui non avemmo spazio a riferire (nè crediamo abbia a dolerne a' leggitori) tutti gli accrescimenti, le contese. le guerre, le successioni. Ora, Anacleto diede, o confermò a Ruggeri (1130) il titolo di re. E quindi incomincia quel regno di Sicilia e Puglia, il quale non solamente è di gran lunga il più antico, ma per sei secoli rimase il solo d'Italia (non contandosi già quello d'Italia propriamente detto, indissolubilmente unito all'imperio); e che perciò trovasi da' nostri scrittori chiamato semplicemente il Regno. Nobilissima monarchia dunque senza dubbio! Nella quale è peccato solamente che sia durata così poco questa prima dinastia normanna e sei altre ne sien succedute poi; mentre continuava una sola in parecchi principati europei, e fra gli altri in quello, tanto viù umilmente e lentamente cresciuto, della monarchia di Savoia. Direm noi perciò, che sia vizio naturale, o del suolo, o degli abitatori? o peggio, celieremo noi, come fanno alcuni. insolentemente, quasi barbaramente, sulle tante rivoluzioni della fedelissima Napoli? No davvero. Parliam seriamente; la colpa fu molto meno di que' popoli che non di quelle stesse dinastie; le quali esse furono che non seppero radicarsi su quel suolo così fecondo di tutto, contentarsi di esso, non cercar fortune lontane, non perdere il certo per l'incerto. Vedremo tra poco questi primi Normanni dar troppo male la loro erede a un figlio d'imperatori Tedeschi, Svevi; e gli Svevi poi, come imperatori, naturalmente aspirare a tutta Italia, a mezzo mondo, e soccombere a quel peso, aggravato, pigiato lor sulla testa, per vero dire, dalle nemiche mani dei

pontefici; poi soccombere gli Angioini al proprio mal governo, alle proprie divisioni; e spegnersi gli Aragonesi in casa d'Austria; e questa da sè, felicemente questa volta, chè il bel regno, rimasto provincia lontana per due secoli e più, ritornò a indipendenza sotto a' Borboni; e passare non senza splendore un Napoleonide, ma spegnersi con Napoleone; e ritornare i Borboni, che Dio voglia far degni di durare. Evidentemente, in tutte queste mutazioni non è ombra di colpe popolari: son tutte colpe di principi, d'intiere dinastie, che alcune non seppero, altre non si curaron nemmeno di diventar siciliane, napoletane, o, per dir più e meglio, italiane. Non s'inganni forse taluno per troppa erudizione. Perchè non si trovano i nomi, le idee di patria, d'Italia, così sovente negli scritti de' secoli addietro come del presente, non si creda per ciò che fosse guari men necessario allora l'amar questa patria, l'esser buoni italiani. Queste idee sono molto utili senza dubbio a discutere, a rischiarare, queste parole a pronunziare e ripetere; ed è un bene, un progresso, che così si faccia ora. quando non si fa troppo ignorantemente od anche scelleratamente. Ma anche senza questi, che non sono insomma se non amminicoli, i popoli vollero e vorran sempre esser tenuti di conto, apprezzati, coltivati con attenzione, con amore, da' loro principi; e chi nol fece, chi attese ad altri o ad altro, chi non seppe nazionalizzarsi in qualunque nazione sua, italianizzarsi in Italia, sempre fu o cacciato o abbandonato da' proprii popoli, alla prima o alla seconda occasione: sempre vide esso, o videro i figliuoli o i nepoti, finire lor dinastia. Non saran forse inutili queste avvertenze a intendere le storie del regno. - Ad ogni modo, cacciato da quell'antipapa Anacleto, papa Innocenzo rifuggì a Francia; e flancheggiato da san Bernardo, gran teologo e filosofo scolastico di quella nazione, fu in breve riconosciuto da tutti, e da Lotario stesso, che è detto da un antico « uom devoto al diritto ecclesiastico». - Sceso quindi questi (1132) per Val d'Adige, venne a Roma (1133), vi fu incoronato da Innocenzo in Laterano (essendo il Vaticano in mano dell'antipapa): e fatto con quello un trattato per la successione di Matilde, risalì in Germania. - Si rinnovaron allora, si accrebber le guerre tra città e città, tra parte e parte delle medesime città. San Bernardo tentò comporre una volta (1134) quelle di Milano ed altre di Lombardia; primo così o de' primi di que' monaci che a ciò s'adoprarono santamente, ma poco men che inutilmente ne' secoli

posteriori. — Lotario, libero già della parte degli Hohenstaufen in Germania, ridiscese in Italia (1136); come pare, con un esercito più forte del solito: assah, prese Pavia, Torino, Bologna e molte altre città che gli contrastavano, sia che tenessero per l'antipapa, sia che gli chiudessero le porte per non pagare il fodero o viatico, e non cader negli altri carichi del viaggio imperiale e nelle contese dei dritti reciproci. Passò poi in Puglia contro Ruggeri sempre nemico del papa, e risalendo a Germania, morì per via (1137) in quel Tirolo, che rimarrebbe selciato, se non le avessero portate via, d'ossa tedesche. È lodato come buon imperatore. Ma si vede che gl'Italiani non li soffrivano oramai nè buoni nè cattivi.

7. Corrado II (1138-1152). - Fu disputata la corona tra Arrigo d'Este o de' Guelfi, duca di Baviera e Sassonia, detto il Superbo, e potentissimo in Germania ed Italia, e quel Corrado d'Hohenstaufen che già vedemmo tener per poco il regno d'Italia. Vinse Corrado l'elezione; e quindi incominciò il lungo regnare di questi Svevi, e incominciarono insieme in Germania i due nomi di Guelfi e Ghibellini; il primo ad accendere la parte anti-imperiale, il secondo quella degli imperatori svevi eredi e successori della prima e propriamente detta casa ghibellina. Morto Arrigo il Superbo nel 1139, Guelfo, fratello di lui, continuò la parte e guerreggiò contra Corrado: e finalmente andarono amendue (1147) a quella seconda crociata che, promossa con tanto zelo da san Bernardo, terminò così male. Ma tornatine i due, guerreggiossi di nuovo nel 1150: e vincitore. Corrado si disponeva a scendere in Italia. quando morì nel 1152. Fu il primo imperatore che non iscendesse mai; furon quindici anni d'abbandono, di respiro, dal signore straniero. — Ma gl'intervalli d'abbandono, di signoria non sentita, son quelli in che appunto gl'improvidi Italiani pensaron sempre meno a liberarsi; e que' nostri padri non si valsero di que' quindici anni se non a dividérsi e guerreggiarsi tra sè più e più, per quegl'interessi piccoli e presenti, che fanno improvidi gli uomini ai grandi e futuri. Morto Anacleto antipapa, continuò la parte di lui, e fu ridotta ad obbedienza per intervenzione di san Bernardo il gran pacificatore. Ma sorsero intanto nuovi turbamenti in Roma per Arnaldo da Brescia, un riformatore ostile e inopportuno della Chiesa, ultimamente e bene riformata da Gregorio VII e i successori. Fu condannato in concilio fin dal 1139, e combattuto anch'esso da san Bernardo. Continuò Ruggeri sue guerre di

conquista e riunione del Regno, e gli fu confermato questo (1139) da papa Innocenzo II. E morto Innocenzo (1143), succedettergli Celestino II. Lucio II, Eugenio III, buoni pontefici, turbati da' Grandi romani costituitisi in senato; imitazione forse buona de' nuovi consigli di credenza, ma fatta risibile dalla formola di Senatus populusque romanus, che si riprese. Le grandi formole usate nelle cose piccole non servono chè a far sentire tal piccolezza. In Toscana e Lombardia guerreggiaronsi peggio che mai le città; Roma contra Tivoli, Milano contra Cremona, Milano contra Como, Pavia contra Verona, Verona contra Padova, Padova contra Venezia, Venezia contra Ravenna. Piacenza e Milano contra Parma e Cremona, Modena e Reggio e Parma contra Bologna, Bologna e Faenza contra Ravenna ed Imola e Forlì, Verona e Vicenza contra Padova e Treviso, Venezia contra Pisa, Pisa e Firenze contra Lucca e Siena: trista lista abbreviata sui cenni probabilmente non compiuti del Muratori, e che ho voluto qui porre a mostrare quali fossero in generale gli errori della gioventù di que' Comuni, quali in particolare lor mali apparecchi alla grande occasione nazionale che s'appressava. Nè ciò era tutto; dividevasi ogni città in parti pro o contra l'imperio, pro o contra ogni discesa imperiale, pro o contra que' nobili, que' capitani o cattani, rinchiusi gli uni in lor castella e talor pretendenti alla signoria feodale della città, aggregati gli altri alle cittadinanze e rinchiusi in loro alberghi o case consortili. Era uno sminuzzamento di potenza, una discordia universale, maggiore che non la feodale stessa; migliore in ciò solo, che la discordia era almeno per gl'interessi di tutti e non dei pochi tiraneggianti. Ma le discordie, quali che sieno, son mali apparecchi, perdizioni delle occasioni nazionali. E tanto più che le discordie non sogliono essere altro che invidie; e le invidie sono il vizio più pervertitore delle menti; e le menti pervertite non sono più bastanti alle dure imprese d'indipendenza. Il vedremo registrato qui; e il vedemmo, in natura, altrove.

8. Federico I imperatore, la guerra d'indipendenza (1152-1183). — E quindi non farà meraviglia, se la guerra seguente, la più bella, la sola santa e nazionale che si trovasse, prima dell'ultima, nella storia moderna d'Italia, non fu tuttavia unanime, non universale, non condotta fino ad effetto compiuto. Sarebbe facile forse, ma vano certamente il celarlo; vano, se non nocivo, seguir quell'uso invalso poc'anzi tra noi di magni-

ficar le glorie nostre passate, quando non si potevan le presenti, serbato ora da alcuni per avvilir queste. La verità esatta può solo esser utile; io dirolla come la veggo. E se ne avrò taccia di troppo austero, mi giustificherò, primamente, come sogliono i piccoli, coll'esempio de' grandi, Dante, Machiavello, Alfieri; e noterò poi che chi parla così ai compatrioti, erri o no, mostra almeno di tenerli per uomini, adulti, sani e capaci d'udir verità; mentre chi dice necessarie a incoraggiarli le lodi esagerate, le adulazioni, li tratta quasi donne, bambini, infermi o rimbambiti. - Morto Corrado Svevo, i Tedeschi elessero a re loro, e così, già incontrastabilmente nel .fatto, re d'Italia e imperatore, Federico I detto Barbarossa, figlio di quel fratello di lui che aveva preteso all'imperio, e di Giuditta de' Guelsi Estensi. E riunite così in lui le due parti germaniche, rimasero là pacificate allora o per alcun tempo. Quindi ad esso l'occasione, quasi il dover di far l'opposto del predecessore, di lasciar Germania per attendere a Italia; di vendicar Lotario il penultimo imperadore, a cui erano state chiuse in faccia le porte di tante città italiane. Oramai queste discese degli imperatori erano diventate guerre naturali, e poco men che universali tra noi. Gl'imperatori, i Tedeschi avevano contra sè non più solamente le città avverse all'imperio, ma quelle stesse che si proferivano imperiali, a che pur intendevano i diritti imperiali tutto diversamente da ciò che eran pretesi dagli imperatori. Questi volevan giudicare, statuire tra l'una e l'altra parte, tra l'una e l'altra città, e principalmente tra i signori e le città; e tuttociò non era sofferto dalle più di esse, imperiali o non imperiali. Ancora, l'imperatore avea nelle città molti diritti d'onore e di lucro personale; e questi, compresi sotto il nome di regalie, e già disputati ab antico. erano venuti meno via via e principalmente ne' 15 anni di Corrado. Finalmente, gl'imperatori che avean fatte già nell'età passate tante concessioni alle città, non avean mai conceduti loro i governi consolari, e li riconoscean sì di fatto, ma li vedean male; mentre le città se n'eran venute compiacendo più e più da mezzo secolo. In somma, non furono mai due opinioni, due politiche più opposte che quelle degli imperatori e delle città italiane, della cancelleria imperiale e reale e de' governi comunali, quando s'apparecchiava a scendere Federigo I re incontrastato di Germania, re d'Italia e imperator designato, giovane coraggioso, afforzato ed insuperbito dell'unione di Germania. — Già in dieta a Vurtzburgo ed a Costanza

١

(1152-1153) fu sollecitato da' messaggeri del papa contra Arnaldo da Brescia, da un principe spogliato di Capua contra re Ruggeri, da due fuorusciti di Como contra Milano che teneva lor città soggetta da un 40 anni. Federigo mandò un messo imperiale a Milano con un diploma in favor di Lodi, e i Milanesi glielo tolsero di mano e stracciarono in faccia, e lo cacciarono. - Scese quindi (1154) ben accompagnato di milizie feodali Federico per il Tirolo, e venne presso a Piacenza, a quel campo di Roncaglia, dove gli ultimi imperatori solean tener dieta e radunar loro aderenti, dacchè appunto solean chiudersi loro le città. V'udì i lamenti di Como e Lodi contra Milano, del marchese di Monferrato contra Chieri ed Asti. Barcheggiò dapprima con Milano: e facendosene fornir viveri, risalì il Ticino. Poi sorta disputa per que' viveri, aprì la guerra, prese a' Milanesi tre castella, Rosate, Trecate e Galiate; ed arsi a proprie spalle i ponti sul Ticino, risalì il Po fino a Torino (1155), passollo ed arse Chieri, che serba così l'onore d'essere stata prima città vittima di lui, e poi Asti. Tornato così là presso onde s'era mosso (strana guerra o piuttosto scorreria che già mostra il niuno accordo degli Italiani), pose campo contro a Tortona, alleata di Milano, nemica di Pavia; intimolle di mutar alleanze, fu rifiutato, assediolla due mesi, incrudelì contro ai prigioni, guastò i fonti degli assediati, e presa la città (15 aprile), la saccheggiò ed arse. - Quindi fattosi incoronar re a Pavia, s'avviò per farsi incoronare imperatore a Roma. Dove, morto già Eugenio III (1153) ed Anastasio IV (1154), pontificava Adriano IV, ma poteva il nuovo Senato: e sott'esso quell'Arnaldo da Brescia, il condannato d'eresia, predicante per il Senato contro al papa. E papa e Senato aspettavano ora la decisione dell'imperatore; scusabili dunque tutti e due se si voglia, sulle condizioni de' tempi; tutti e due condannabili, se si attenda a quel dovere di tutti i tempi, di non dividersi in presenza allo straniero; quel dovere che ben fu, a distanza di otto secoli, saputo adempiere da un Lanzone a Milano, da un Mastai a Spoleto. Quanto poi al far, come taluni, sempre colpevoli i papi, sempre scusabili od anche eroi di libertà, o, più, d'indipendenza, i loro avversarii; ella mi pare di quelle neguizie che non possono se non isviar del tutto la storia, e, che è peggio, la politica pratica della nazione. Ad ogni modo, Arnaldo era allora già più o meno abbandonato dal Senato, e trovavasi rifuggito in un castello vicino da un partigiano suo. Giunto là presso, Federigo prese costui, e fecegli dar Arnaldo nelle mani del prefetto imperiale di Roma, che li fece ardere in piazza del Popolo. Compiangiamo il supplizio religioso o politico; ma non più. Quindi avanzossi Federigo, ed incontrato dal papa, gli tenne la staffa: incontrato da una deputazione del Senato, che orò quasi senato antico ed elettor d'imperatori, passò oltre, ridendone egli e i suoi Tedeschi; come succede degli scaduti che si credono grandi tuttavia. Quindi fu incoronato (1155) in Vaticano senza entrare in Roma, combatte colle milizie di Roma sollevateglisi contro, si ritrasse a Tivoli, mosso contra Spoleto che avea lesi parecchi diritti d'imperio, e l'arse. Poi, negletto il Regno, dove al primo e gran re Ruggeri era succeduto suo figliuolo Guglielmo, detto il Cattivo (1153), licenziò in Ancona il suo esercito feodale, e sfuggendo le insidie dei Veronesi, per il Tirolo risalì a Germania. Avea prese le due corone, avea fatta sentir qua e là crudelmente ma non rinvigorita la potenza regio-imperiale, ed avea schivata la città nemica principale, Milano. — Quindi ad innalzarsi i Milanesi a giusto orgoglio, a gran credito, a meritata potenza in tutta Italia: Milano faceva allora ciò che già Roma all'epoca di Camillo: in Milano era la somma, era l'onor d'Italia; i Milanesi furono sublimi, prudenti, disinteressati, generosi in tutta questa guerra. Già, presente ancora Federigo, aveano essi stessi riedificata Tortona, la fedele alleata, e sconfitti i Pavesi contrastanti. Ora, assente lui, ridussero questi alla pace; e punirono, più o meno gli imperiali, il marchese di Monferrato, Cremona, Lodi; restrinser lor alleanze, fortificarono i passi d'Adda e Ticino. E quindi ad accostarsi pur il papa alla parte nazionale, a stringer alleanza con re Guglielmo, a insuperbire coll'imperatore. In una lettera gli parlò della corona imperiale come di beneficio concedutogli; ed alla cancellaria tedesca parve tanto più ingiuria, perchè allora tal parola aveva, oltre sua significazione naturale, pur quella di feudo. Il papa spiegò che aveva intesa la prima, l'imperatore si contentò.

9. Continua. — Fece una seconda discesa (1158), come la prima, per Tirolo; e molta gente sua (centomila fanti, dicesi, e quindicimila cavalli) per gli altri passi del Friuli, di Como e del Gran San Bernardo. Volca finirla una volta con questi Italiani, con questi Milanesi principalmente, che intendean così male l'imperio; volca questo restaurare a modo suo finalmente. Occupò, atterrì tutta Lombardia; presentossi a

Brescia, sola che mostrasse di voler restar costante a Milano. alla indipendenza; e n'ebbe obbedienza. Sforzò i passi dell'Adda difesi da' Milanesi, prese loro varie castella, diede ai Lodigiani nuovo sito a riedificar lor città, arrivò dinanzi a Milano (8 agosto). Ma non osò assalirla a forza; la circondò, l'affamò, Seguirono belle sortite degli assediati. Ma in capo a due mesi il conte di Biandrate, un signor potente, lor capitano, li persuase ad una capitolazione; la quale ebbero moderata, dando all'imperatore poco più che il giuramento e le regalie, e serbando i consoli (7 settembre). - Ma Federigo adunava una nuova gran dieta a Roncaglia, e vi chiamava i giureconsulti dello studio di Bologha, sorto fin dal principio del secolo; i quali spiegarono i diritti imperiali secondo i codici Giustinianei, e non sugli acquisti via via fatti di libertà. Bisogna dire che i giureconsulti di quell'età non conoscessero nè il diritto di prescrizione, nè anche meno quello imprescrittibile di qualunque nazione, di non soggiacere ad un'altra. Certo che anche di questo, come di qualsiasi diritto, si può disputare e si disputa ad ogni occasione, se sia rivendicato con mezzi legittimi e prudenti, o no: ma l'imprudenza o l'illegittimità de' mezzi non toglie il diritto primitivo. Se tu mi rubi il mio, ed io tento ucciderti, fo male senza dubbio; ma il mio rubatomi riman sempre mio. Ma i giureconsulti di Bologna non l'intendean così; non facevano imprescrittibili se non i diritti del Sacro Romano Imperio a' tempi di Teodosio e Giustiniano. Quindi, non solo furono da costoro rivendicate all'imperio le regalie, e tolto alle città l'uso delle guerre cittadine, ma fu inventato, e stabilito poi in ogni città dove potè l'imperatore, un magistrato suo, che dovea, rimanendo i consoli, rappresentare la potenza imperiale, e che appunto fu chiamato potestas, podestà. Quindi condannavasi e smuravasi Piacenza, a brutta richiesta della vicina Cremona: e rivendicavansi all'imperio Sardegna e Corsica, tenute da' Genovesi e Pisani. I primi accennarono resistere; uomini, donne, vecchi e fanciulli edificarono allora lor forti mura; e furon lasciati tranquilli, anzi esenti dalle regalie, liberi del tutto. Ma non così Milano, risorta con Brescia e Crema contro ai podestà e all'altre infrazioni degli ultimi patti. Così Federigo ebbe a ripigliar l'armi; e, saccheggiati i campi, pose assedio a Crema addi 4 luglio 1159. - Segue una delle più nobili fazioni di quella e di qualunque guerra. Sei mesi e mezzo di resistenza; Milano e Brescia mandano aiuti; belle sortite,

"vittorie degli assediati; Federigo fa da barbaro impiccar i prigioni dinanzi alle mura; i Cremaschi impiccan sulle mura a rappresaglia: Federico inferocisce, uccide gli ostaggi adulti. e attacca i bambini ad una torre di legno che s'avanzava secondo l'uso per l'assalto, e contro cui tiravano i mangani dei difensori. Fra le grida disperate de' figliuoli e de' padri, esclama uno di questi: « Benedetti coloro che muoiono per la patria »; e continuan gli argani, finchè i Tedeschi di sotto alla torre temono esservi schiacciati, e la ritraggono. Eran morti nove, feriti due, salvi pochi di quelle vittime. Questi son sangui che a nostra età parrebbon dover sollevar milioni; ma non è vero, pè per allora nè per adesso. Non se ne accrebbe la guerra: le città imperiali rimasero imperiali, e le vicine rabbiosamente invide delle vicine; tantochè, quando la dissanguata Crema si pose a discrezione (26 gennaio 1160) dello straniero inferocito, non chiese grazia che d'esser salva dalla feroccia della vicina Cremona: ma nol su; chè, usciti i cittadini, predata ed incendiata la città, i Cremonesi si tolser essi il carico di abbattere i resti, d'appianare il suolo. Noi vedemmo due secoli addietro, invidie di principi e marchesi; un secolo addietro, invidie di signori minori e d'ecclesiastici; ora, appena libere le città, incominciano i secoli, anche più lunghi, delle invidie cittadine. Sempre invidie in Italia, sempre il vizio di odiar la grandezza nazionale più che la straniera, il vizio, il piacer servile di ribattere i ferri a' conservi. - Intanto Crema, la generosa cittaduzza, avea, sacrificando se stessa, consunte le forze, e, che era più allora, il tempo dell'imperatore. Questi dovette lasciar tornare a casa i feodatarii, sciogliersi l'esercito, ridursi lui a guerra, a zuffe contro a' Milanesi; e ne fu battuto due volte a Cassano e Balchignano. Ed intanto sorgeva nuovo e grande aiuto morale ai Milanesi. Morto papa Adriano, già più e più guastato coll'imperatore (1159), erangli stati eletti due successori : papa Alessandro III da tutti i cardinali, salvo tre; Vittore IV antipapa, uno dei tre, dagli altri due. L'imperatore citolli a sè. Alessandro da vero papa ricusò, e fu riconosciuto dall'Italia libera. dalla cristianità; Vittore accettò, e fu riconosciuto dall'imperatore. Allora la guerra nazionale s'inasprì in religiosa. -E venuto un nuovo esercito a Federigo nel 1161, mosse egli finalmente contro a' Milanesi, rinchiuseli entro lor mura, arse lor messi, tagliò loro gli arrivi, ma, come la prima volta, non osò assalirli, li affamò; così durarono, resistettero un nove

mesi. Poi, esausti, domandarono a capitolare; l'imperatore la volle a discrezione; i consoli volean durare ancora; il popole cedè, s'ammutinò, li sforzò. Già erasi lungi dall'imitazione romana: ma non s'avea forte ordinata aristocrazia che potesse partecipare al popolo la virtù propria di lei, la perduranza. Allora i consoli giurarono (1º marzo 1162), fare, e far fare tutte le voglie dell'imperatore, il quale, fosse vil timore o vil piacere d'assaporar le crudeltà, manifestolle a poco a poco. Furono un di fatti uscire 300 militi a depor l'armi; un altro di tutti i consoli de' tre ultimi anni, le croci in mano, a domandar mercè; poi tutti quanti i cittadini, che furon dispersi nelle città vicine e rivali : e finalmente. Federico entrò nella vuota città, e diedene a disfare un quartiere ad ognuna di quel'e altre che non ho il cuore di nomare. - E, domata Milano, tornò Federigo alla vicina Pavia, e vi ricevette omaggio dalle già imperiali, e di quelle che tali facevansi ora per timore. L'Italia parea domata. A mezzo l'anno 1162 risali in Germania, quasi senza esercito.

10. Continua. — E come a paese domato ridiscese per la terza volta (fine 1163) con gran corte e poche armi. Successero nuovi atti di servitù, d'invidie italiane. Pavia domandò di atterrare la riedificata Tortona, e l'ottenne e l'adempiè. Genova e Pisa, poc'anzi pacificate per forza dall'imperatore. conteser di nuovo per la Sardegna, e Federigo concedettela .con titolo di re a un Barisone, che rimase poi parecchi anni prigione, per debiti, de' Genovesi. Ma col 1164 incominciano i begli anni di questa bella guerra, gli anni delle confederazioni e della meritata fortuna. Que' podestà che erano stati posti dall'imperatore nelle città nemiche ed anche nelle amiche, tiranneggiavano le une e le altre; e dove non erano podestà nuovi, bastavano a ciò gli antichi diritti imperiali, dismessi a lungo, or rivendicati dopo la vittoria. Che anzi queste tirannie intollerabili a tutte, erano tanto più a quelle città che non entrate fino allora nella guerra, non avevano a soffrirle come vendette o cast ghi. Sollevaronsi e diedero il primo esempio d'una lega quattro città orientali che se ne daran vanto un dì, Verona, Vicenza, Padova e Treviso; alle quali s'aggiunse Venezia la forte, la savia, che aiutata da sua situazione, e costante sotto a sua antica ar stocrazia e a' suoi antichi duci o dogi, aveva sola saputa accrescere, compiere, mantener sua indipendenza, ed or temeva per essa e vi provedeva bene così. Federigo, privo di Tedeschi, adunò gl'Ita-

liani fedeli suoi, signori feodali e milizie di città, e messe contro a Verona: ma s'accorse d'essere oramai malveduto, e indietreggiò e risalì a Germania, minacciando il ritorno. Se non che fu trattenuto colà due anni e più dalla contesa che avea con Francia ed Inghilterra per li suoi antipapi (Vittore, poi Pasquale), e da quell'altra, or risorta, di sua casa Ghibellina contro alla Guelfa. - Intanto se n'avvantaggiava tra noi la parte non chiamata ancora ma già simile, già anti-ghibellina, anti-imperiale. Papa Alessandro, rifuggito in Francia, era stato richiamato, e tornò a Roma (1165) aiutato dal re di Puglia Guglielmo I; a cui (1166) succedette Guglielmo II detto il Buono, contrario naturalmente, come tutti i predecessori, agli imperatori. - Finalmente (1166) fece Federigo la sua unarta discesa per Val Camonica e Brescia, impedito che gli era il passo solito del Tirolo dalla Lega veronese. Dicesi avesse un forte esercito; ed io crederei che fosse veramente forte di Tedeschi come i precedenti; ma che quelle centinaia di migliaja che si contavano in quelli fossero d'Italiani aggiuntisi loro allora, e non aggiuntisi ora, e che così in tutto rimanesse povero l'esercito imperiale. Così à: quando gli stranieri non troveranno più cattivi Italiani in Italia, essi, contandosi, si troveran sempre pochi. Il fatto sta, che Federigo non assalì una città in Lombardia, perdette sei mesi intorno a Bologna, scese contro ad Ancona, la quale per resistergli s'era alleata. o forse data all'imperatore orientale e n'avea un presidio greco. Ma Ancona si riscattò con danari, e Federigo s'avanzò contra Roma e papa Alessandro; sforzò la città Leonina, assalì ma non potè sforzare il Colosseo dove il papa s'era rinchiuso, e d'onde poi egli si salvò a Benevento. Allora Roma diedesi a' Tedeschi; ma questi furono tra breve invasi, morti molti, spaventati i superstiti dalle febbri endemiche; ondechè si ritrasse Federigo per Toscana, e fu quasi fermato della cittaduzza di Pontremeli, e salvo dal marchese Malaspina che il condusse a Pavia. E intanto, in aprile 1167, s'erano adunati al monastero di Pontida i deputati di Cremona, Bergamo, Brescia, Mantova e Ferrara, una prima Lega lombarda simile alla veronese. Poi, al di immortale del 1º dicembre del medesimo 1167 (pur troppo non è segnato il luogo in quel diploma, serbatoci dal buon Muratori, Ant. Ital. (IV, p. 262), che è certo il più bello della storia d'Italia, si riunirono le due Leghe veronese e lombarda; Venezia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Ferrara, Brescia, Bergamo, Cremona, Malano, Lodi, Piacenza, Parma, Modena e Bologna, quindici città i cui nomi resteranno, checchè succeda, santi sempre all'Italia, in una lega sola, o come porta il magnifico atto, in nna Concordia. Giurarono disendersi, tenersi indenni regiprocamente contro chiunque (non escluso l'imperatore) li volesse astringere ad altro che ciò che aveano fatto dal tempo d'Arrigo (certo il V) fino alla prima discesa di Federigo. E qui vedesi che molte città, dapprima imperiali, s'eran già riunite alla causa comune; e già entrar a paro dell'altre Milano, testè riedificata in mirabile modo, a gran concorso delle città concordi. E così, spoglio oramai d'alleati, Federigo fuggì di Pavia alla primavera dell'anno seguente 1168 con una trentina di Tedeschi ed alcuni statichi nostri. I quali poi, mentre passava per Susa a Moncenisio, gli furon tolti di mano da quell'ultima nostra cittaduzza. Dicesi ne facesse impiccar uno, e ciò sollevasse que' generosi borghigiani.

11. Continua. — Allora, naturalmente, ad accrescersi la Lega lombarda, la Concordia; ad entrarvi Novara, Vercelli, Como, Asti, Tortona, parecchi signori feodali, il marchese Malaspina stesso. Non rimanevano guari più imperiali, se non Pavia e il marchese di Monferrato. E contra questi, i confederati immaginarono edificare una fortezza; ma le fortezze di que' tempi erano le città, o piuttosto i numerosi cittadini. E così in un piano tra Bormida e Tanaro fondarono una città nuova, che dal papa, loro alleato, chiamarono Alessandria; e la fortificarono e popolarono dalle terre all'intorno, in tal modo, che dicesi armasse nell'anno quindicimila guerrieri (1168). Poi entrarono nella Concordia nuove città, Ravenna. Rimini, Imola, Forlì; e allora preser il nome più esteso di Società di Venezia, Lombardia, Marca e Romagna ed Alessandria. I consoli delle città si riunivano a parlamento ed eleggevan rettori della Società; e si estesero i giuramenti a non sar pace nè tregua nè compromesso coll'imperatore, ad impedire « che non scendesse esercito imperiale grosso nè piccolo di qua dall'Alpi », a mantener la Lega per 50 anni; tutto magnifico, salvo che mancarono sempre in quegli atti le due parole, in quelle menti le due idee d'indipendenza e d'Italia. E queste furono le desicienze (non, come si dice dal Sismondi ed altri, quella di una repubblica federativa; perciocchè una tale era già di fatto costituita nell'assemblea de' consoli di ogni città; nè sei secoli appresso, durante la rivoluzione tanto più felice degli Anglo-Americani, s'ebbe mai

niuna assemblea confederativa più ordinata), queste furono le deficienze che perdettero tutto, che fecero inutili poi tutti gli altri fatti di quella guerra; queste, che fecero la Società lombarda tanto meno gloriosa ed efficace che non le Leghe posteriori delle provincie unite di Neerlandia o d'America: queste, che rimangono scusabili forse per l'opinione mal avanzata o piuttosto pervertita dall'antico amore all'imperio. ma deplorabili ad ogni modo da quanti Italiani sentano oramai la virtù di quelle due parole od idee. - Sei anni rimasa allora l'Italia senza l'imperatore, occupato nelle sue cose germaniche, nè la Lega progredì guari più. Genova, che avea privilegii assicurati e che non volea concordia ma guerra colla odiata Pisa, non aderi mai; e questa guerra delle due trasse seco quella di Toscana tutta, Lucca, Siena e Pistoia con Genova, Firenze e Prato con Pisa. E niuna di queste aderì, e tutte trattarono più o meno con Cristiano, arcivescovo di Magonza, cancelliere imperiale e capitano d'eserciti; ed Ancona sostenne uno stupendo assedio contra questo prete guerriero, ma s'accostò non alla Società, sì all'imperator greco, e così ebbe contro di sè Venezia. E finalmente, nefando a dire, in uno de' giuramenti di confederazione, di società, di concordia, trovasi Cremona riserbarsi il diritto di tener distrutta la vicina ed invisa Crema. Duole nell'anima, ma così è. Noi non abbiamo vent'anni di storia compiutamente bella, di vera concordia in tutti i nostri secoli moderni. Il fatto è; sappiam vederlo e confessarlo una volta finalmente, per non rifarlo mai più. Alle nazioni, come ai principi, come ad ogni uomo, l'essenziale non è non aver errato, ma risolversi a non rifare il medesimo errore. - Nel 1174 ridiscese finalmente Federigo per la quinta ed ultima volta. Non gli era aperto se non il passo di Susa, per le terre dei conti di Savoia, che troppo duole trovare qui. Scendendo il Moncenisio, arse Susa. a vendetta del fatto di sei anni addietro. S'avanzò ad Asti, la quale, meno devota a libertà che non la prima volta, entrò in patti e si sottopose. S'avanzò contra Alessandria; e questa, cinta di mura di terra pesta e paglia, ovvero coperta i tetti di paglia (onde il glorioso nome rimastole di Alessandria della Paglia), si difese fortemente quattro mesi, senza soccorsi della Società. Finalmente, adunata questa a Modena, mandò un esercito: e Federigo, levato l'assedio (1175) mosse verso quello. Ma, non assalito (forse per il solito rispetto all'imperio), entrò in trattati; ottenne, licenziando l'esercito suo,

che i Lombardi licenziassero il loro; e così egli e sua corte ebbero il passo e giunsero a Pavia. Seguirono trattati nuovi, che non condussero a conchiusione, ma che già allentarono la Società. E così passò, perdettesi il rimanente di quell'anno. - Alla primavera del seguente e gloriosissimo 1176, scese un nuovo esercito tedesco per li Grigioni e Como, in aiuto all'imperatore; ed egli, lasciando la corte in Pavia, andò di sua persona di soppiatto a raggiungerlo. Allora i Milanesi, ajutati solamente dalle milizie di Piacenza, e d'alcuni scelti di Verona, Brescia, Novara, Vercelli, e forse (come vantano alcune famiglie in lor tradizioni) da fuorusciti di altre città diroccate, uscirono alla campagna, formarono due compagnie elette nomate della Morte e del Carroccio, e s'avanzarono sulla via da Milano al Lago Maggiore. S'incontrarono a Legnano, ed ivi seguì, addì 29 maggio 1176, la più bella battaglia di nostra storia. I Lombardi, vedendo avanzar l'oste stranjera, s'inginocchiarono per chiedere a Dio la vittoria, si rialzarono risoluti ad ottenerla o morire, la disputarono a lungo, l'ottenner compiuta. Federigo, non gran capitano di guerra, ma grande uomo di battaglia, gran cavaliero, cadde combattendo presso al Carroccio, non comparve alla fuga, arrivò solo e già pianto a Pavia. Ma Federigo fu troppo più gran negoziatore, grand'uomo di Stato, conobbe i tempi, cedette a proposito. Adunque mandò ambasciatori a papa Alessandro, che era stato alleato non capo della guerra, ma che doveva essere naturalmente, e tal fu ora, de' negoziati; e che potrebbe in essi accusarsi d'aver derelitta la Società lombarda, se non fosse che due doveri sono in qualunque papa, di capo della cristianità e di principe italiano, e che quello è primo incontrastabilmente, e lo sforza a riaccettar nella Chiesa chiunque vi vuol rientrare, sia a pro o a danno d Italia; se non fesse del resto, che non è un cenno, non un' ombra a mostrare che le città lombarde o niun Italiano d'allora desiderasse l'indipendenza, desiderasse più di ciò che al fine s'ottenne; se non fosse, anzi, che parecchie delle città si staccarono dalla società comune, trattarono miserabilmente, separatamente, molto più che il papa. Il quale ad ogni modo non volle conchiuder nulla egli solo, nulla se non in Lombardia; e perciò imbarcatosi sulle navi di Venezia (1177), venne a questa, dove fu convenuto non riceverebbe l'imperatore prima che fosse conchiusa pace o tregua. E la pace non si conchiuse, sì la tregua per sei anni; e fu conve-

nuto non si guerreggiasse intanto tra imperatore ed imperiali da una parte, e le città collegate dall'altra; e queste conservessero lor Società, e non fosser richieste di giuramento, una specie di statu quo. Allora Federigo, che già era a Chioggia, entrò in Venezia; e secondo le tradizioni si prostrò abpiedi di Alessandro, e questi glieli pose sul capo dicendo il testo super aspidem et basiliscum; e l'imperatore rialzandosi rispose: non tibi sed Petro; e il papa riprese et mihi et Petro: siabe forse, ma che accennano i costumi e le opinioni del tempo. Ad ogni modo furono pacificati. - Quindi il papa tornò a Roma, e pacificossi definitamente col senato; e l'imperature, visitata Toscana e Genova, pel Monceniso ritornò in Germania. Ed indi, ne' sei anni della tregua, negoziando con parecehie città separatamente, ed assicurando loro così per ogni caso que' tristi privilegii, che, soli in somma, eran voluti da tutti, ei le staccò. La brevità del nostro scritto ci dispensa da tali miserandi particolari; noteremo solo il più caratterístico. Alessandria, nata dalla Lega, se ne staccò pur essa, fecesi privilegiare: i cittadini di lei usciron tutti, un brutto di, dalle mura, e rientrarono a cenno, a grazia d'un commissario imperiale, lasciarono il bel nome, preser quello di Cesarea. I posteri furon più degni, ripresero il primo. -Finalmente, addi 25 giugno 1183, appressandosi a giorni il fine della tregua di Venezia, su ultimata la pace a Costanza. Firmarono come ancor collegate Vercelli, Novara, Milano, Lodi, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Treviso, Bologna, Faenza, Modena, Reggio, Parma e Piacenza: 17 costanti: e coll'imperatore Pavia, Genova, Alba, Cremona, Como, Tortona, Asti e Cesarea. Ottennero i privilegii che avean voluti e tenuti dal tempo d'Arrigo V in qua: confermate alle città le regalie entro alle mura e nel distretto: solo lasciato all'imperatore il fodero o viatico quando scendeva; serbati i consoli senza conferma, colla sola investitura imperiale; soli lasciati all'imperatore i giudizii in appello, e questi costituiti in un giudice stabile, il podestà; riconosciuto il diritto di pace e di guerra; riconosciuto quello, che avrebbe potuto esser più utile, di serbare e rinnovare la Società. Il trattato era dunque onorevolissimo, anche utile, anche progressivo. Ma era perduta per compiere l'indipendenza la grande occasione che la nazione era in armi contro al signore straniero. - Nè l'occasione tornò mai più per 665 anni. L'Italia progredì in lettere, in arti, in ogni sorta di coltura, in

molte parti della civiltà, ma non nella più essenziale, nell'indipendenza; e la nostra storia non narra quasi più che variazioni di dipendenze. Perciò ci trattenemmo oltre al solito in questo secolo corso da Gregorio VII alla pace di Costanza, che è il più bello di nostra bella età. Ci rifaremo abbreviando i secoli delle discordie interne; sempre ne rimarrà abbastanta da mostrarceli troppo minori di quello, dove la concorda, non ottenuta, fu almeno nomata e tentata.

12. Il secondo periodo della presente età (1183-1263). Governo delle città. - Dalla pace di Costanza al finir degli Svevi o Ghibellini secondi, corre una seconda parte delle et dei Comuni. I quali noi continueremo a chiamare così sempre. e non come fan altri. Repubbliche; perchè questo nome ci sembra implicare governo di tutta la cosa pubblica; sorranità piena indipendenza; e che, salvo Venezia, tutte le città italiane riconobber sempre come sovrano l'imperatore e re straniero, e come privilegio i governi, i diritti proprii. Oltrechè, queste improvide città non si divisero già solamente, quasi repubbliche, in quelle due parti infelicissime ma forse inevitabili de' grandi e de' piccoli, de' nobili e de' plebei; ma. come veri Comuni dipendenti, in quelle anche più infelici pro e contro al signore straniero. Questa divisione propria de' Comuni su quella che accrebbe, inasprì la repubblicana: perchè i grandi, i nobili, più o meno signori di castella fuor delle mura, o di alberghi o case forti addentro, or per memoria de' lor bei tempi feodali, o per isperanza di crescere a signori infeodati delle città stesse, ad ogni modo, s'accostarono più facilmente alla parte imperiale o straniera, mentre i popolani più facilmente alla parte cittadina o d'indipendenza: ondechè questi non ebber nulla mai di più caro, di più pressante che cacciar quelli del tutto; molto più che non si sia fatto in altre repubbliche, e che non sarebbesi fatto in quelle se fossero state repubbliche vere. E questo inasprimento delle due parti inevitabili, fu già un primo gran male senza dubbio. Ma fu secondo, che cacciati i primi nobili, e sottentrati al posto loro i popolani grassi, diventando i principali, nobili essi, essi pure furono invidiati, prepotenti, cacciati nè più nè meno. E così dopo questi secondi, i terzi, i quarti interminabilmente. Perciocchè, insomma, di nobili o grandi ne son sempre dappertutto; e il popolo che ne caccia, non li caccia ma li muta: ed ogni mutazione non fa, oltre il mal dell'invidia... se non diminuire le forze morali, materiali e personali delle

citià. Nè son io che ciò dica a difesa d'una classe non generesamente forse, certo non utilmente, assalita da alcuni popolani de' nostri dì; fu osservato e detto, incominciando da Dante e da' primi uomini politici che seppero scrivere in quell'età, fino a Machiavello e a Botta stesso, talor errante, più sovente generoso. I quali, chi più chi meno, attribuiron alle cacciate, alle diminuzioni dei nobili la diminuzione delle forze cittadine in generale, delle militari particolarmente: onde poi l'impossibilità di resistere alle nuove discese degli imperatori e d'ogni altro straniero, e il venir meno la vita militare ne' cittadini, e il sorgere a poco a poco (fin dal tempo delle leghe Lombarde) le soldatesche mercenarie, e quindi le masnade, le compagnie piccole, e le grosse; e il passar quei troppo gelosi Comuni a signorie, a principati, a tirannie, or d'un nobile vicino vincitor della città spoglia di militi cittadini. or d'un popolano grasso vincitor della parte de' grandi, or di questo o quest'altro capo di parte, podestà o condottiero. Perciocchè dei podestà è a notar questo; che instituiti, come vedemmo, per mantener la potenza imperiale nelle città, per il resto privilegiate di libertà, in breve furono per ulterior privilegio (che trovasi conceduto a Milano fin dal 1184, due annidopo la pace di Costanza) lasciati ad elezione delle città stesse: ondechè ne cadde del tutto, e quasi a un tratto, la potenza e quasi il nome de' consoli, ed essi i podestà diventarono magistrati cittadini e comunali del tutto. La solita invidia cittadina feceli bensì scegliere quasi sempre forestieri al Comune; ma traendo seco un seguito d'uomini proprii, e facendosi sovente così pur capitani del Comune o di più Comuni, li tiranneggiarono tanto più facilmente. I rimedii suggeriti dall'invidia e dalla paura sogliono far più mal che bene. A Roma stessa prevalse questo magistrato unico; solamente invece di podestà fu chiamato senatore; e come il podestà a' consoli, così sottentrò il senatore al Senato. — E servano a tutto il rimanente della presente età questi rapidi e certo incompiuti cenni delle divisioni, do' pervertimenti, delle guerre intestine dei Comuni. Alle quali ad ogni modo noi torneremo anche meno che non alle guerre di città a città; ristretti che siamo ne' limiti d'un Sommario, e così sforzati a diventar qui tanto più brevi, quanto più, sorti i Comuni, sorge oramai una storia particolare d'ognuno, si sminuzza moltiplicandosi quella universale d'Italia.

13. Fine di Federigo I, Arrigo VI (1183-1198). - Fin dal-

l'anno seguente alla pace (1184), scese per la sesta volta Federigo I, e trattò e ottenne di maritar suo figliuolo Arrigo con Costanza figlia del gran Ruggeri, zia ed erede di Guglielmo II re di Puglia e Sicilia, che non avea egli figli, B così Federigo riacquistò con un matrimonio più potenza in Italia a sua casa Sveva, che non ne avesse perduta egli e i suoi predecessori della medesima o della prima casa ghibellina. Già vedemmo il padre di Federigo avergli apparecchiato l'imperio, riunendo le famiglie Guelfa e Ghibellina di Germania con un matrimonio, e con un matrimonio vedrem Federigo II acquistar diritti alla corona di Gerusalemme, onde si vuol dire che questa casa di Svevia precedesse casa d'Austria in quella politica matrimoniale, che fu a questa così felice. Ma allora ei si può dir pure, che quindi venissero le infelicità, e finalmente la rovina ultima di casa Sveva. Perocchè, anche alla politica rozza, ed appassionata di que' tempi apparve chiaro il pericolo di lasciar gli Svevi potenti insieme nell'antico regno d'Italia o Lombardia, e nel nuovo di Puglia o Sicilia. Apparve a tutti gl'Italiani, che non capaci d'idear l'indipendenza compiuta erano pure innamorati della libertà quale l'aveano; e quindi sorse la parte non più solamente anti-imperiale in generale, ma anti-sveva, anti-ghibellina in particolare, cioè già Guelfa. E s'aggiunsero naturalmente a tal parte, e ne diventarono duci, i papi, pretendenti fin dall'origine alla signoria o supremazia del Regno, tementi ora di tali vassalli imperatori. È quindi sull'antica inimicizia dei papi e degl'imperatori crebbe, irreconciliabile oramai, quella dei papi del secolo XIII e casa Sveva, la quale finì colla perdizione di questa; quell'inimicizia che può esser loro rimproverata da' Tedeschi e non da noi. - Intanto Federigo, o per questo nuovo interesse, ovvero perchè ei fosse di quegli uomini che migliorano tra gli affari umani, e sanno adattarsi a ciò che combatterono ma vedono inevitabile. Federigo si mutò tutto in favor dei Lombardi, o in particolare de' Milanesi. Concedette loro nuovi privilegii, riedificò Crema, anzi si volse contro ai duri Cremonesi che il volevano impedire: e i Milanesi festeggiarono improvidi quelle nozze fatali, principio di tanti nuovi guai all'Italia. - Nel 1187 fu presa Gerusalemme da Saladino. Urbano III (successore già ad Alessandro III morto nel 1181, e a Lucio morto nel 1185) ne morì. dicono, di dolore; e succedettero Gregorio VIII per un mese. e poi Clemente III, che concitò la cristianità al gran riacquisto. Ne seguirono pace in tutta quella; in Italia stessa pacificaronsi, guerreggiarono concordi in Oriente, le emule Genova e Pisa: e Federigo I, presa la croce, per Ungheria e Bulgaria (1189) passò in Asia; conquistò Icona, e morì poi bagnandosi in un ruscello (1490). Rendiamo onori a' nostri avversarii; fu uno de' più nobili ed ultimamente de' più generosi che abbiamo avuto mai. Del resto, fu anch'egli uno di coloro che sprecarono le forze, la grandezza contro l'onnipotenza dell'opinion pubblica del secolo. - Successegli Arrigo VI suo figlio, erede già di Guglielmo II testè morto. Ma Tancredi, figliuolo naturale di Ruggeri, toglievagli il bel retaggio facendosi re. Quindi s'apre la guerra; Genova e Pisa armano per Arrigo; questi scende, ed è incoronato in Roma (1190) da papa Celestino testè succeduto. Poi muove contro a Tancredi, ma è respinto e risale a Germania, componendo per via una delle molte guerre che già ferveano di nuovo tra città e città e signori in Lombardia. - Muore poi Tancredi (1194); e allora Arrigo ridiscende, è riconosciuto re senza contrasto di qua e di là dal Faro; ma tiranneggia, spoglia i nuovi sudditi e sa più che mai odioso il nome tedesco a quelli, a tutti gl'Italiani, e a sua moglie stessa che dicono congiurasse contra lui. - Risalì nel 1195, ridiscese nel 1196, e morì a Messina nel 1197; lasciando lì regina Costanza e già incoronato re di Germania, d'Italia e di Sicilia, il lor figliuolo di tre anni, Federigo II, che su poi miglior del padre, degno dell'avo.

14. Filippo e Ottone (1198-1218). - Morirono poco appresso Celestino III, a cui succedette (1198) Innocenzo III, un nuovo gran papa, e Costanza che lasciò a questo la tutela del figlio; forse perchè la gran donna sentiva ch'egli era natural avversario, e volle forzarlo a farsi così difensor del figliuolo fanciullo. Nè le fallì il pensiero; i grandi animi s'intendono. Innocenzo III, esagerato forse nell'esercizio dell'autorità pontificale fuor d'Italia, fu grand'uomo ad ogni modo; ed esercitò la tutela, anche più che non sarebbe stato utile all'Italia, generosamente, fedelmente. Ma già senza badare a quel fanciullo erano stati eletti re in Germania Filippo di Svevia, fratello d'Arrigo VI figliuolo di Federigo I e capo così della casa e della parte ghibellina; e contra lui, Ottone già duca di Sassonia e Baviera, e capo di parte guelfa. E perchè molto si parteggiò per l'uno e l'altro, e con li due nomi di parti pure in Italia, quindi ripetono gli scrittori antichi l'origine o almeno l'introduzione delle due tra noi. Ma i nomi tutt'al più poterono essere introdotti allora: chè quanto alle parti, come elle diventarono in breve (prevalendo gli Svevi o Ghibellini) imperiale e tedesca l'una, anti-imperiale e anti-tedesca l'altra, elle esistevano da gran tempo certamente, ed esisteranno inevitabilmente, finche saranno imperatori tedeschi, ed ucmini italiani, in Italia. Ed è per ciò appunto che a' nostri di alcuni, almeno incauti, vorrebbero risuscitare il nome guelfo. Grande inutilità! essendo più chiaro, più esplicito, più buono, più facile ad accettarsi ed ampliarsi il nome di parte nazionale od italiana od anti-straniera. Grande imprudenza! tale essendo il torci carico de' peccati antichi di quella parte, che vedremo farne meno certamente che non i Ghibellini, ma farne pur troppi ancora. - I due competitori poi guerreggiaronsi a lungo in Germania; non discesero in Italia. Fu Ottone riconosciuto da Innocenzo l'anno 1200, ma vinto nel 1206 da Filippo. — Dopo la morte del quale (1208) riconosciuto Ottone universalmente in Germania, scese in Italia e fu incoronato a Roma (1209). Ma progredito quindi a Puglia, per ispogliare del regno l'ederigo il pupillo d'Innocenzo, è scomunicato da questo; e Germania se ne solleva, ed egli è forzatoja risalirvi (1211). Quindi s'impiccia nelle guerre dei Francesi ed Inglesi, e sconfitto da prima a Bovines, ne cade sua potenza in Germania e poco men che derelitto muor poi nel 1218. E lasciò indisputato oramai quel regno, e perciò quel d'Italia e l'imperio a Federigo, la risalito fin dal tempo della scomunica del competitore, là tre volte rieletto, e due volte incoronato, ed or giovane adulto di 22 anni. - Intanto in Italia era cresciuta la potenza di papa Innocenzo III, al modo solo in che sempre crebbe, e in che solo può crescere la potenza temporale d'un papa, congiungendosi coll'opinione d'Italia che circonda quella potenza. In Roma accettò, ordinò la potenza nuova del Senatore, Ed Innocenzo III era pure un grande, un forte, un ardentissimo uomo. Ma il fatto sta, che sono appunto questi gli uomini i quali ripugnan meno alle concessioni opportune: sia perchè le loro grandi menti fan loro vedere più chiara tale opportunità o necessità; sia perchè non temono di parer temere, nè di lasciarsi soverchiare o prender la mano dalle concessioni. In Sicilia Innocenzo III guerreggiò in nome del pupillo contra Marcovaldo, tedesco, siniscalco del Regno, alleato de' Saracini. In Toscana, sia in nome del retaggio di Matilde, sia in nome della libertà, guerreggiò, trattò colle: città, e riunille quasi tutte (salvo Pisa che avea ottenuti nuovi privilegii ed era quindi sempre più imperiale) in una prima lega Toscana o Guelfa, conchiusa a San Miniato. A Spoleto ed Ancona guerreggiò in nome delle antiche donazioni. Riuni più territorio che niuno de' predecessori. E risuscitando le pretensioni di Gregorio VII (ma senza le necessità ecclesiastiche di quello), fece intervenire la sua autorità negli affari d'Ungheria, Polonia, Danimarca, Francia, Inghilterra, Aragona e Portogallo, tutta Europa. E tali intervenzioni furono utili senza dubbio parecchie volte. Se fossero esagerate talora, ne giudichi altri; non sono affari nostri. Sorti ai tempi di lui due grandi ed operosissimi Santi, san Francesco, italiano, e san Domenico, spagnuolo, furono da lui approvati i loro due grandi ordini mendicanti, de' frati Minori, e de' Predicatori. Come il cristianesimo su detto pazzia della croce, questi si potrebbon dire pazzie della carità. L'esercitavano passivamente colla povertà, attivamente colle limosine, colla predicazione, colle missioni nella gentilità fin d'allora, I Predicatori furono accusati dagli uni, giustificati dagli altri, di crudeltà contro gli Albigesi, eretici francesi; ed anche questa non è cosa nostra. È vero che in Italia pure poterono aiutare alle persecuzioni contro gli eretici Catari e Paterini che sorgevano allora non guari diversi dai francesi; ma più sovente servirono alle pacificazioni, alle concordie di città e signori. Esan Tomaso, domenicano, san Bonaventura, francescano, grandi teologi che fiorirono intorno alla metà di questo secolo, diedero senza dubbio (molto più che non i primi poeti) alla coltura italiana quella spinta, quell'andamento progressivo che non cessò più per tre secoli, che la fece primeggiare tra tutte le contemporance.

L

15. La quarta crociata, il principio del secondo primato italiano nel Mediterraneo (1201-1204). — Ma il fatto a noi principale di questo tempo fu la quarta crociata; che, adempiutasi in parte per opera del medesimo Innocenzo III, e sopra tutto de' Veneziani, condusse alla conquista Latina di Costantinopoli, e quindi al rinnovamento del primato italiano nel Mediterraneo. Noi vedemmo questo già lago italiano sotto a' Romani; non forse che questi od altri Italiani vi navigassero e mercanteggiassero molto essi stessi; signori, cioè oziosi, in ciò probabilmente come in ogni cosa si facevan servire di commerci da' Greci, da' Fenicii, dagli Egiziani, in ciò antichi. Tre vie sono dal Mediterraneo all'Indie e alla Cina, a quel

commercio orientale che su sempre finora il massimo del mondo: 1º l'Egitto e l'Eritreo; 2º la Fenicia o Siria, l'Eufrate e il Golfo Persico; 3º il Bosforo, il Mar Nero e l'alta Persia. Prima della fondazione di Costantinopoli, eran prevalse la prima e la seconda : dopo, prevalse questa terza, e Costantinopoli diventò non solamente via o scalo, ma emporio principale di quel commercio, e in breve anche gran centro industriale. Quindi, da quella fondazione, si può dir cessato l'antico primato nostro; e il Mediterraneo non più lago italiano, ma per cinque secoli (dal IV a tutto l'VIII) lago greco; poi, per quattro altri (dal IX a tutto il XII) lago greco-arabo, tenendo gli Arabi le due vie d'Egitto e Siria, e rimanendo ai Greci la sola via del Bosforo o Costantinopoli. Certo, ne' due ultimi secoli s'eran già frammesse non poche città italiane, Venezia. Amalfi, Genova, Pisa forse sopra tutte, tra le due nazioni primeggianti; e già nelle tre prime cro iate s'eran elle avvantaggiate co'trasporti de' guerrieri e lor impedimenti, col commercio del nuovo regno latino di Gerusalemme, e collo stabilimento di grandi fondachi, di vie e quartieri intieri italiani nelle città conquistate. Il Pardessus (Tableau, pag. VIII bis) ci dà una cronologia preziosa de' privilegi ottenuti da' Genovesi; in Antiochia nel 1098 e 1127; in Giaffa, in Cesarea ed Acri nel 1105; in Tripoli nel 1109; in Laodicea ne'1108 e 1127: --da' Veneziani in Giaffa nel 1099; in tutto il regno di Gerusalemme ne' 1111, 1113, 1132, 1130: - e da' Pisani in Giaffa, Cesarea ed Acri nel 1105, e in Anticchia nel 1108. Ma, nè tutte queste eran per anche conquiste vere o riconosciute, nè il commercio od anche meno la potenza italiana era tuttavia principali nel Mediterraneo, nè anche meno era tornato questo all'onor di lago italiano. Ora sì, ciò rivedremo. - Venezia è poco venuta finora in queste pagine, per ciò che ella fu finora poca cosa all'Italia in generale; e che avea guerreggiato, sì, parecchie volte nell'Illirio e in Oriente, ma che, simile a Roma antica, dopo un quattro secoli d'esistenza, il territorio di lei non s'estendeva guari oltre al Dogato, cioè alle Lagune e ai Lidi; ondechè la storia di lei non fu, lungo que' secoli, se non istoria tutto cittadina, tutt'empita di que' particolari di governo interno a cui dicemmo non poterci fermare. Bensì è da avvertire in tutto, che le parti in lei furono. molto men cattive che non altrove in Italia, non infette di dipendenza straniera, non di feodalità: e quindi meno acri tra nobili e plebei, men varianti il governo; il quale fu sem-

pre più o meno equilibrato di democrazia, aristocrazia e quasi monarchia, un consiglio generale, i Senatori e lor Consigli, il Duca o Doge. La situazione avea aiutata l'indipendenza, l'indipendenza avea serbata la concordia, e la concordia aveva compiuta e sancita l'indipendenza. - Ultimamente, da un 50 anni, parecchie contese e guerre le erano sorte contro al re d'Ungheria per l'Illirio, contro all'imperator greco per gli stabilimenti orientali. Ora apparecchiandosi la quarta e grande crociata, promossa dall'operoso Innocenzo III, i c: ociati fecer patto (1201) con Venezia d'un grande armamento navale per il passaggio. Ma, non essendo venuti tutti i patteggiati, e non potendo i venuti pagar il prezzo tctale pattuito, convennesi che per quel che ne mancava, essi servirebbon la repubblica d'un colpo di mano per riprendere Zara al re d'Ungheria: e così secero in pochi di (1202). Quindi incorati dal successo, Veneziani e crociati danno retta ad Alessio il giovane (figlio d'Isacco imperator greco testè spogliato dal fratello Alessio), che li esortava a riporre il padre sul trono, e prometteva gran paga e grandi aiuti poi. Il papa non voleva: ma i crociati per avidità, i Veneziani per avidità e vendetta accettan l'impresa. Era a capo Enrico Dandolo doge, vecchio d'oltre a 90 anni, cieco o poco meno, eppure arditissimo, che aveva presa la croce testè in San Marco. Arrivano dinanzi a Costantinopoli, approdano alla costa d'Asia, varcano il Bosforo, e fugano i vili Greci. Seguono parecchie fazioni, e finalmente un assalto per terra e mare; dove il vecchio doge gridava a' suoi, volerli far impiccare se nol mettean de' primi a terra; e messovi, vins'egli, ed impedì i Francesi d'esser vinti. Non ancor presa la città, fuggi Alessio imperatore: e riposti in trono Isacco ed Alessio il giovane, entrarono Dandolo e i crociati veneziani e francesi (luglio 1203). Ma. come succede tra restaurati e restauratori, rimaser per poco afleuti Greci e Latini, disputando sulle promesse reciproche. Riapresi la guerra; il popolo di Cos'antinopoli si solleva contro a' due principi (pur come succede) caduti in sospetto di vil obbedienza a' restauratori, li depone e grida imperadore Alessio Duca, detto Murzuflo. Contro costui i crociati assediano, assaltano di nuovo la città, e la prendono e pongono a fuoco, a sangue, e massime a grandissima ruba (aprile 1204). Poi, tra molti scherni fatti da' semibarbari ma prodi Latini a que' Greci serbatori della antica coltura (portarono una volta una penna ed un calamaio in processione

tra lor lucide armi vittoriose), nominano un imperator latino, Baldovino conte di Fiandra. Ma spartiscon l'imperio: un regno di Tessalonica al marchese di Monferrato; Peloponneso (già detto Morea da' mori o gelsi, che la arricchivano allora) sminuzzato tra varii signori feudali; e un quarto e mezzo dell'imperio dato in città ed isole varie a Venezia. La quale, per vero dire, non le occupò: ne le poteva occupare con sua popolazione, non salita per anco oltre a 2 o 300 mila anime: ma le ne rimasero a lungo parecchie, e principalmeute Candia che fu poi massima ed ultima delle colonie sue. E quindi in breve, per emulazione, per quell'imitazione, che, a malgrado le inimicizie de' governi, trae sovente ad imitarsi e seguirsi i popoli connazionali, i Pisani e massime i Genovesi fecero pure stabilimenti orientali; e così fu acquistata tutta questa via al commercio italiano, il quale, caduti gli Arabi. già praticava le altre due; e così tra le tre incominciò il secondo primato nostro nel Mediterraneo; così ricominciò questo ad esser lago italiano. E tal durò poi, come già anticamente, tre secoli o poco più. L'istituzione, il nome de' consoli dato da quegli Italiani ai capi e giudici de' loro commercianti in ogni città orientale (come a quelli che erano nelle madri patrie), ed esteso poi in tutto il globo, rimane anch'oggi monumento di quel nostro primato commerciale.

16. Federigo II (1218-1250). - Federigo era giovane di ventiquattr'anni, quando rimase libero del competitore. Dimorò due anni in Germania a confermarvi sua potenza. -Scese (1220) a farsi incoronare da papa Onorio, e promise fin d'allora prender la croce per la ricuperazione di Gerusalemme. Ma passò prima a farsi riconoscer nel Regno, ed ordinarlo. Ridusse i Saracini, che pur rimanean numerosi in Sicilia, e ne trasportò i resti di qua dal Faro, a Lucera e Nocera; dove stanziarono e fiorirono, e ond'egli li trasse sovente poi a guerreggiare contro ai papi e agli Italiani, e ne fu odiato tanto più. Diè leggi a tutto il Regno; buone per quel tempo, ma che improntate di feodalità mantennero colà, più a lungo che altrove in Italia, quell'ordine o disordine. Edificò castella a farsi forte nelle terre, nelle città, uno principalmente in Napoli, la quale diventonne poi residenza regia e capitale. Ed ivi istituì una Università, seconda in Italia dopo quella già più che centenaria di Bologna. E colto, prode e corteggiator di donne, si compiacque di poesia e poeti in lingue romanze o volgari, e scrisse nella nostra che sorgeva. Nel 1225, sposò quella Jo-

landa di Lusignano, figlia ed erede del re spogliato di Gerusalemme, che su terza donna accrescitrice di pretensioni in casa Sveva. E nel 1227 salì finalmente sulle navi a Brindisi per il nuovo regno suo. Ma infermati esso e molti suoi, sbarcò ed indugiò un altro anno, e su perciò scomunicato da Gregorio IX, papa nuovo di quell'anno, gran papa politico, e incominciatore di quella gran contesa papalina o guelfa o italiana, contro agli Svevi or Napoletani, che durò quarant'anni. E qui, al solito, non pochi moderni sofisticano per trovar in questi papi grandi disegni di monarchia universale. Ma qui pure il disegno su più semplice, e qui poi tutto italiano. Come tutti gli Svevi, Federigo II era principe superbissimo, soverchiatore, sprezzator di tutti e massime de' papi, e non dirò della religione cristiana, ma almeno di quelle che sono sempre convenienze, ed in quel secolo parevano essenza di lei, E così, tenuto per poco credente o mal credente, o, come allora dicevasi, epicureo, paterino, eretico e quasi maomettano, saracino o pagano, ei sollevò contro sè l'opinione universale, la italiana principalmente, quella ne' papi sopra tutti. I quali poi secondarono l'opinione nazionale tanto più volentieri che non più solamente la riunione dell'imperioregno d'Italia col regno di Puglia e Sicilia faceva gli Svevi. ma le qualità personali di Federigo II lo facevano più pericoloso. E fecero bene e naturalmente senza dubbio in ciò; fecero male solamente in questa o quella esagerazione di tale politica, in questa o quella scomunica, ecco tutto, Effettuato il passaggio (1228) con meno gente che l'anno addietro (causa di nuova ira del papa e nuova scomunica), Federigo guerreggiò poco in Asia, trattò ed ottenne per sè Gerusalemme, ma lasciò il Santo Sepolcro in mano a' Maomettani (1229); nuovo scandalo e nuova ira. Tornò quindi nel regno contra Lusignano, il proprio suocero, che mosso dal papa l'aveva occulpato; nè gli fu difficile cacciar costui, riordinar il regno, rinforzarvisi. - Quindi si rivolse a Lombardia; dove Milano, tornata a sua prima avversione contro gli Svevi o Ghibellini, e risorta a capo di parte guelfa, nè allora nè poi non aprì mai le porte all'imperatore per lasciargli prendere la corona d'Italia. E già da tre anni (1226) avea (del resto secondo suoi privilegii) rinnovata la lega di Lombardia. Eranvi allora entrate Milano, Bologna, Piacenza, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Brescia, Faenza, Mantova, Vercelli, Lodi, Bergamo, Torino ed Alessandria, ed accostatesi poi parecchie altre,

Venezia stessa. Ma questa seconda Lega Lombarda, anche men della prima, non mirò all'indipendenza; più forti tutte queste città, per essersi esercitate da quaranta anni in una libertà quasi compiuta; è anche più da stupire che non sapesser compierla. E perchè appunto questo era l'unico scopo buono, naturale, che la nuova lega potesse avere, ed ella non l'ebbe, non si scorge in essa nessuno scopo, nè disegno, nè idea. La prima avea volute le regalie, i consoli, troppo poco forse, ma insomma quel poco, e l'avea ottenuto; la seconda non aveva che a proseguire; e non volle ciò, nè nulla. La prima era difensiva, conservatrice de' dritti acquistati, e conservolli : la seconda era offensiva, ed offese, ma senza pro, senza acquisto ulteriore. Non altro che odio, parte guelfa, lega guelfa, contra odio e parte e leghe ghibelline, che pur sorsero qua e là. Riuscì un cumulo di fatti peggio che mai moltiplicati e sminuzzati; più brutti naturalmente dalla parte straniera e ghibellina, ma non belli nemmeno da parte guelfa, mediocri tutti. Il vero è che senza grande scopo le parti non possono aver ne grandi virtù nè grande effetto; e che queste del secolo xill non servirono a nulla se non a far crescere i signorotti o tirannucci, già sorgenti nelle città. - Le parti di quelsecolo ebbero vizio tutto contrario a quello delle presenti. Il quale è d'oltrepassare gli scopi primieri e buoni, di pigliarne altri via via ulteriori e cattivi: dopo la libertà, l'uguaglianza, que' socialismi e comunismi, che sono barbare idee in barbare parole, dopo il principato costituzionale rappresentativo, la repubblica, e non già niuna sapientemente equilibrata, ma la democratica e sociale; dopo, ed anzi prima dell'indipendenza, l'unità. Quando sapranno le parti italiane prefiggersi scopi buoni e non ultrepassarli, quando non peccare nè per difetto no per eccesso, non essere no tutto stolte no tutto matte? Non mai, diranno alcuni di que' superbi che troncano ogni difficoltà facilmente con qualche sentenza dispregiativa degli uomini; gli uomini son sempre stolti o matti; le parti, sempre mancanti od eccessive: chi le spera moderate, prudenti, saggie, capaci di scegliersi scopi buoni e contentarsene, spera da stolto o da matto; egli stesso è da compatire. Ma. rispondiamo noi compatiti; ma Inghilterra ed America, e il piccolo continental Belgio a' tempi nostri, ed un altro pur piccolo e continentale Stato in questi ultimi dì; ma Olanda e Svizzera pe' secoli moderni; ma Venezia (quasi sola, per vero dire) nel postro medio evo, ed Atene e Sparta e Tebe; ma tutte in-

somma le repubbliche, tutti gli Stati comunque liberi, ebbero parti, e seppero averne sovente delle moderate, non inefficaci come le nostre del secolo xiii, o almeno non così matte come queste che ci si dicono ora naturali ed inevitabili al secolo xix; e non furono grandi e felici, se non appunto quando e perchè il seppero: ondechè noi non veggiamo per poi questa necessità di non averlo mai a sapere od imparare; e così ci ostiniamo, contro a' dispregiatori e disperanti, a sperare venga pure un di che anche le parti italiane non saran più stolte nè matte, non senza scopo, e non con inaccessibili e inarrivabili o scellerati. Mi si perdoni la digressione, e torniamo alle stoltezze del secolo xIII. - Tre famiglie principalmente ne crebbero: gli Ezzelini, tedeschi venuti con Federigo I. cresciuti in Vicenza, Treviso, Padova ed all'intorno. Ghibellini arrabbiati, famosi per immani crudeltà : gli Estensi, che vedemmo antichi Italiani, antichi Guelfi, anzi battezzatori di quella parte, fedeli ad essa, or cresciuti in Modena e Ferrara, gente molto migliore, ma, come pare, di generazione in generazione mediocre, e di che non trovasi mai un gran falto, un gran nome (se non vogliasi accettare nella storia quelle adulazioni dell'Ariosto e del Tasso che sono venute a noia anche nella loro bella poesia); e finalmente i Torriani, gente antica d'intorno a Milano che crebbe facendosi capo di quel popolo. Del resto, dopo poca e oscura guerra, fecesi (1230), una prima pace tra la lega guelfa e il papa per una parte, e Federigo dall'altra. Ed estesesi via via a molte città per opera de' nuovi frati, principalmente i Minori o Francescani, e sopra tutti di sant'Antonio di Padova, e di quel frà Giovanni da Vicenza, O' Connello del medio evo, che dicesi adunasse una volta presso a Verona le centinaia di migliaia di uditori (1233). Ma tutto ciò durò poco. Chè del 1234, fosse o no ad istigazione del papa e de' Guelfi, sollevossi primo in Germania Arrigo figliuolo dell'imperatore; e questi v'accorse, e senza combattere, lo prese e mandò prigione in Puglia, dove poscia morì. È risollevatasi la Lega lombarda e guelfa, e non bastando contra essa Ezzelino III capo dei Ghibellini, ridiscese Federigo (1236) per Verona, e prese Vicenza, mentre Ezzelino prendeva Padova; e risalì quindi a Germania. Ridiscese per la terza volta (1237) p ù forte, e diede allora a Cortenuova una gran rotta a' Milanesi. Ne perciò osò assalir Milano. Assediò, sì, Brescia parecchi mesi, ma invano (1238): ed ebbe a satisfarsi di correr Lombardia e Piemonte, riaccostando a sè le città men forti o men costanti, e lo stesso marchese d'Este. Allora Gregorio IX scomunicava Federigo (1239); e quando questi scese a Toscana e minacció Roma, ei predicò contra lui una crociata (1240). Convocato quindi un concilio a Roma, ed essendosi i prelati francesi imbarcati in Genova, che era oramai tutta Guelfa, Pisa, che era sempre tutta Ghibellina, armò all'incontro una gran flotta, e ne seguì (3 maggio 1241) una gran battaglia navale alla Meloria, dove Genova fu rotta, ed onde saliron Pisa e i Ghibellini più che mai al primato di Toscana. Dicesi ne morisse di dolore il terribil papa Gregorio, e vacò poi la sede da due anni. - Finalmente, a mezzo il 1243, fu eletto Innocenzo IV, che da cardinale era stato amico a Federigo, e gli fu papa nemico peggio che i predecessori. Stretto dai Ghibellini di Roma e d'intorno, fuggì a Genova patria sua (1244), e. quindi a Lione in Francia (1245). Ed ivi adunò un gran concilio a provvedere ai pericoli della cristianità nuovamente spogliata di Gerusalemme, ed assalita in Polonia ed Ungheria dall'invasione dei Mogolli successori di Gengis Khan. Ma allor si vide a che servisse quel vantato ordinamento della cristianità sotto a' suoi due capi temporale e spirituale. I due capi eran divisi, e si divisero tanto più dopo il concilio, che scomunicò pur esso Federigo. Il papa lo depose; molte città l'abbandonarono: molti signori delle Due-Sicilie gli congiuraron contro. Dicesi che un suo medico tentasse avvelenarlo: e che Pier delle Vigne suo cancelliere ed amico, che gli avea condotto costui, ne cadesse in sospetto ed in tal disperazione, che perciò si uccidesse urtando il capo al muro (1246). Allora il domato Federigo domandò pace e poco men che mercè, implorò l'intervento di san Luigi re di Francia, e promise riprender la croce. Venuto a Torino per accostarsi al papa, fu richiamato indietro dalla sollevazione di Parma; vi pose campo all'intorno, e tentò imitare la fondazione di Alessandria, fondando la presso una sua città ghibellina che chiamò Vittoria: ma, quasi a scherno di fortuna, ei fu vinto colà (1248), e la città incipiente fu distrutta. Le cose andavan meglio per lui in Toscana; i Ghibellini s'insignorivano della stessa Firenze, capo de' Guelfi. Ma intanto Bologna raccoglieva intorno a sè le città, le milizie della parte, e dava (1249) una gran rotta agli imperiali, e vi prendeva Enzo, uno de' non pochi figliuoli naturali di Federigo, ornato del nome, non della potenza, di re di Sardegna. Fu gran trionfo a' Bolognesi,

i quali mostrano oggi ancora il luogo dove trassero e tennero il giovane in pomposa prigionia per venti o più anni, finchè mori. All'incontro, prosperavano i Ghibel'ini sull'Adige e la Brenta; vi prosperava e inferociva peggio che mai Ezzelino tiranno. Era, come si vede, tra Napoli ghibellina, Roma guelfa, Toscana ghibellina, Bologna guelfa, Padova ed il resto ghibellino, un frapporsi, un intrecciarsi di parti, di guerre, di vittorie e sconsitte che doveva parer insolubile. Fu sciolto dalla morte di Federigo Il (13 dicembre 1250) avvenuta in Puglia, dov'erasi ritratto, e rimasto poco men che ozioso, forse scoraggiato, da un anno. Fu indubitabilmente uomo di grandi facoltà native. Se la potenza tedesca avesse potuto ordinarsi desinitivamente in Italia, ciò sarebbesi fatto da lui, che riuniva le due potenze d'imperatore, re d'Italia e delle Due-Sicilie, che imperiò o regnò oltre a cinquant'anni, che quasi sempre dimorò tra noi, che fu, si può dire, più italiano che tedesco, e fu grand'uomo. Ma tutte queste qualità facendolo più pericoloso, il fecero anche più odiato. Egli pure fu (mi scuso di ritornar così sovente a tale osservazione, ma ritorna sovente il fatto) di quelli che sprecano le facultà, l'operosità, la fortuna, la grandezza contra l'opinione dei più, che è onnipotente quando è giustamente progressiva.

17. Fine degli Svevi (1250-1268). - La morte di Federigo II lasciò l'Italia libera d'imperatori per 60 anni, e ne' 18 primi precipitò la casa di Svevia. Corrado suo figlio primogenito. già incoronato re di Germania, successe là e vi rimase un anno; mentre i fratelli di lui Arrigo e Manfredo bastardo governaron per esso Sicilia e Puglia; ed Innocenzo IV tornava a Italia trionfando per Genova, Milano, Ferrara, Bologna, Perugia, e faceva risorgere da per tutto parte guelfa. - Sceso Corrado (1251) venne nel Regno, ebbelo di mano di Manfredo; e con lui riprese e puni Napoli ed altre città sollevatisi per il papa (1252). Il quale allora offrì quel regno per la prima volta a Riccardo, poi a Edmondo, fratello quello, figlio questo del re d'Inghilterra; e l'ultimo l'accettò ma non venne. -Morto poscia Corrado (1254), e succedendogli in diritto Corradino figlio di lui, fanciullo di due anni, rimasto in Germania, sollevaronsi i Siciliani contro a' Tedeschi e Saracini; e il papa s'avanzò nel regno per impossessarne. Manfredi venivagli incontro; ma i suoi cavalieri prendeano zuffa con uno de' Guelfi del papa, e l'uccideano; ed egli fuggiva e raggiungeva i Saracini di Lucera devotissimi di sua casa; e risollevava il Regno. Moriva Innocenzo IV nel medesimo anno: e succedevagli Alessandro IV minor di lui, ma non meno aspro avversario degli Svevi e di tutti i Ghibellini. Non seppe conservare il Regno; Manfredi lo riconquistò tutto in breve. - Alessandro predicò la croce contra Ezzelino, il tiranno di Verona, Vicenza, Padova ed all'intorno; il quale era cresciuto a invidie e crudeltà, che non iscompariscono al paragone con quelle de' marchesi e delle cittaduzze e degli altri tiranni piccoli o grandi, antichi o moderni, italiani o stranieri; ondechè contra costui fu, almeno una volta, opera santa la crociata di cristiani contra cristiani. Tre anni durò, tenendosi stretti i Ghibellini all'infame lor capo. Finalmente (1259) due signori principali di questi. Oberto Pelavicino e Buoso da Doara, sollecitati l'un contra l'altro dal tiranno, scoprone il doppio tradimento, abbandonano il traditore, s'aggiungono alla Lega guelfa : ed Ezzelino che avvanzavasi verso Milano, si trova rinchiuso tra questa e l'Adda, in mezzo a un cerchio di nemici; combatte a Cassano, è vinto, ferito e preso, e si lascia morir ferocomente. Quasi tutta Lombardia ne rimase guelfa. I Torriani ne crebbero in Milano: gli Scaligeri ne sorsero all'incontro in Verona, e vi continuarono la potenza, il capitanato ghibellino di Lombardia. - Intanto (1258) Manfredi, udita, o data, una falsa nuova della morte di suo nipote re Corradino, avea presa la corona di Puglia e Sicilia: e ndito che quegli viveva, serbolla, nominandolo suo successore. Quindi volendo rinforzarsi in Toscana v'aiutava i Ghibellini, i fuorusciti di Firenze. Seguivane (1230) la battaglia di Montaperti (4 settembre), immortale ne' versi di Daute. famosa allora per la vittoria de' Ghibellini, il loro ritorno in Firenze, e il loro disegno di distruggerla, impedito dal solo Farinata degli Uberti. - L'anno appresso (1261) è quello della caduta dell'imperio latino in Costantinopoli; dove si rinnovava il greco, e si fondava, in odio a' Veneziani, la colonia di Galata da' Genovesi rivaleggianti. E morto in quello papa Alessandro IV, succedevagli Urbano IV, francese, più che mai caldo nell'odio italiano contro agli Svevi, e nell'impresa di cacciarli dal regno. Subito l'offrì a Carlo d'Angiò, conte di Provenza fratello di san Luigi re di Francia, facendovi rinunziare quell'Edmondo d'Inghilterra a cui era stato dato dal predecessore (1263). Non potè adempier l'impresa. ma lasciolla morendo (1265) a Clemente IV pur francese, anzi provenzale, e tanto più caldo in essa. - Allora eleggevasi Carlo a senator di Roma, e la guerra contra Manfredi era dichiacata crociata. Carlo avviava sua moglie, l'ambiziosa Beatrice, con un forte esercito per Piemonte e Lombardia; e venuto egli per mare a Roma con mille cavalieri, vi riceveva l'investitura del regno. Sceso quell'esercito, congiungevasi co' Torriani e i Guelfi lombordi, batteva Pelavicino e i Ghibellini, e per Romagna raggiungeva Carlo nuovo re. Avanzavasi questi da Roma a Benevento, e vi s'avanzava dal Regno re Manfredi, mal secondato, già tradito da' suoi. Seguiva una gran battazlia (26 febbraio 1266); e Manfredi v'era ucciso, sepellito sotto un monumento militare d'un sasso gettatogli da ogni uomo, dissepellito e buttato fuori dalle terre del papa da un feroce legato. Anche Manfredi fu principe di conto, non indegno del padre. Ma non mi par quell'eroe, massime non eroe d'indipendenza, di nazionalità italiana, che ne vorrebbon fare taluni. Il fatto sta che per il gran desiderio che se n'aveva testè, e non avendone allora niun vero, se ne fingevano degl'immaginarii. - Inferocirono subito i Francesi in Benevento, nel Regno, occupato senza contrasto. Quindi fin d'allora a sollevarsi contr'essi l'opinione universale, le speranze ghibelline. Chiamarono di Germania Corradino, bello e prode giovinetto di 16 anni, che la madre non voleva lasciar partire, che parti con gran seguito di principi e signori tedeschi. Giunse a Verona sul finir del 1267, mentre Ghibellini e Saracini si sollevavan per lui nel Regno. Quindi dovette accorrere Carlo, lasciando Toscana ove erasi avanzato a rifarla guelfa. Giunsevi Corradino, vi su festeggiato e rinforzato da' Pisani, s'avanzò a Roma lasciata dal papa, penetrò negli. Abruzzi fino a Tagliacozzo. Ed ivi su incontrato da Carlo, men sorte ma più astuto capitano. E combattutavi (23 agosto) una gran battaglia, rimase vincitore primamente Corradino, poi per l'arte (suggeritagli da un vecchio suo guerriero) di tener intatta una riserva. Carlo d'Angiò. E preso il giovine infelice e scelleratamente giudicato, perdè sul palco il capo inno ente, su cui si erano accumulati tanti odii, odii guelfi contra Svevi, odii papali contra imperatori, odii cristiani contra Saracini, edii italiani contra Tedeschi. Dal palco gettò un guanto in mezzo alla folla degli spettatori; ed uno di essi il portava poi a Costanza figliuola di Manfredi e regina d'Aragona, solo resto oramai di casa Sveva. Enzo, quell'altro innocente, moriva 4 anni dopo in suo carcere a Bologna.

. 18. Il terzo periodo della presente età in generale (1268.

1377). - Segue il periodo della potenza Angioina, menorin≠ felice, men pericolosa alla libertà, già confermata, de' Comuni. Perciocche, per quanto severo sia il giudicio che si deve fare degli ultimi papi, inutilissimamente qui chiamatori di nuovi stranieri, il fatto sta che la libertà d'Italia non fu mai così presso a compita come ne' due secoli seguenti. come in generale tutte le volte che alla signoria o preponderanza tedesca sul settentrione d'Italia si contrappose staccato il Regno del mezzodì. Allora, per poco che non sieno mediocrissimi, paurosissimi quei re lontani dalla prepotenza tedesca, sorge un equilibrio naturale, che dà fiato, che diminuisce la servitù della penisola intiera; e se fosse mai sorto, se sorgesse mai un gran principe colà, non è dubbio che la servitù cesserebbe del tutto. Se Carlo I fosse stato simile algran fratello san Luigi di Francia (ma forse, se tale, non sarebbe venuto a Italia), sarebbesi ciò allora adempiuto. Ma qui fu il gran danno, qui la colpa del secolo che siam per correre, nè Carlo I nè niuno degli Angioini non furono grandi principi mai; furono principi semibarbari, semifeodali, non occupati in altro che nell'estendere lor potenza personale, senza uno di quei pensieri di riunire in un corpo una nazione, di appoggiarsi sugl'interessi generali, sulle opinioni di lei, di riunirla quando divisa, di ordinarla quando scomposta, di liberarla quando dipendente, o di accrescere la somma delle forze, della virtù, della felicità di lei, quando già sia indipendente; i quali, per vero dire, son pensieri di età più progredite, od anzi di pochi eletti di queste stesse. E tuttavia anche allora, anche non bene costituito il Regno, il costituirsi antitedesco di esso fu tal fatto, che se ne muta quinci innanzi l'andamento di tutti i fatti minori; che dopo un secolo di prepotenza tedesca combattuta ed abbattuta, segue un secolo di prepotenza francese; che l'imperio, gl'imperatori, eletti, od anche discesi ed incoronati, ne scemano del tutto d'importanza; e che non più sulla successione di questi, ma su quella dei re Angioini, ci pare dovere oramai dividere ed ordinare la successione degli eventi. - Del resto noi continueremo per forza a tralasciare le guerre civili di città a città. ed anche peggio le cittadine entro ad ogni città, e gli accrescimenti più che mai frequenti de' tirannucci in ciascuna, o de' signori feodali, quando tutti questi fatti non sieno importantissimi alle vicende di tutta Italia, le quali sole qui proseguiamo. Noi non abbiamo spazio da badare agl'interessi, alle-

memorie anche gloriose (se ci sia lecito dir così) di niun campanile, sia pur quello di Santa Maria del Fiore di Firenze, di San Marco di Venezia: nè agl'interessi o alle genealogie di nessuna famiglia principesca; sia pur quella d'Este o di Savoia. All'incontro, ci pare importante a notar fin di qua della parte guelfa: che siam per vederne i più gravi errori, gl'imperdonabili pervertimenti, il passar di lei sotto a capi stranieri, e quindi l'esagerarsi, il dividersi, il perder lo scopo qualunque che pur avea avuto, il ridursi più che mai a nome vano e nocivo di discordie. E noteremo delle città in generale: che elle già non si reggevano nè si resser più in niuna di quelle forme originarie, quasi universali e più semplici, de' consoli del secolo xit, o de' podestà del principio del xiit; che ogni governo cittadino s'era mutato in forme diversissime. e variabilissime, secondo la preponderanza de Ghibellini o de' Guelfi, de' nobili antichi e de' nuovi, de' popolani delle arti maggiori o delle minori, od anche dell'ultima plebe, ad egni decennio, ad ogni lustro; ad ogni anno; che questi governi quali che fossero, quand'eran di parecchi, si chiamarono la signoria; e quando di uno costituito legalmente o illegalmente, il signore dagli amici, tiranno da'nemici; e che insomma le divisioni e suddivisioni e diversità e gelosie ed invidie e pettegolezzi d'Italia non furono così moltiplici mai come in questo secolo. Il quale tuttavia è il secolo di Dante (nato l'anno appunto della discesa di Carlo, 1265) e di Petrarca, Boccaccio, e Giotto, e Arnolfo di Lapo, e Nicolò Pisano: il secolo in che più progredirono a un tratto la lingua, le lettere, le arti nostre. Tanto a tutte le colture generalmente, alle lettere principalmente, valgono l'indipendenza anche incompiuta, la libertà anche coi suoi inconvenienti ed abusi ed eccessi.

19. Re Carlo primo d'Angio (1268-1285). — Morto Corradino, trionfò parte guelfa. Morto Clemente IV un mese dopo, e non succeduto nessun papa quasi per tre anni, re Carlo rimase solo capo della parte trionfatrice, capo straniero della parte nazionale, che fu il seme di tutti i danni. In Toscana, in Lombardia, in Piemonte le città si rifacevan Guelfe, e le più facevano Carlo capo di lor varii governi, di lor signorie, signore. Firenze era stata delle prime (fin dal 1266); e perseverò poi Guelfa sempre, non ultima causa di sua grandezza, di sua coltura; l'ispirazione nazionale è somma delle ispirazioni. In Lombardia, i due grandi capi Ghibellini Oberto Pe-

lavicino e Buoso di Doara finirono, quegli poco più che signor privato di castella, questi spoglio del tutto. Se Carlo si fosse contentato d'Italia, egli l'aveva allora. Ma fu dapprima distratto da quella crociata ch'ei fece col fratello san Luigi in Africa, dove questi morì (1270); e sempre poi dal disegno di riconduistar l'imperio greco. E fosse leggerezza naturale o perchè le menti ristrette non sanno attendere a un tempo alle cose presenti e alle ulteriori, fu meravigliosa la noncuranza con che egli e i suoi Francesi malcontentarono i regnicoli, gl'Italiani tutti, gli stessi Guelfi. Naufragate le navi genovesi al ritorno d'Africa sulle coste di Sicilia, ei le fece predare; era uso del tempo in casi soliti, ma scandaloso anche allora contra crociati ed alleati. Guido di Monforte, uno de'principali Francesi, che aveva perduto il padre nelle guerre contra Inghilterra: trovandosi un di in chiesa con Arrigo principe in zlese, lo trucidò a personale e vile vendetta, fuggi di chiesa, e ripentito rientrovvi a tirar fuori l'ucciso pe' capelli, come gli era stato 'tirato il padre: e re Carlo lasciò impunito quell'arrabbiato. Poi, gli storici concordano ad accusare Carlo e Francesi di ruberie, di lussi e lussurie; tanto più insultanti a quei repubblicani, che eran rimasti semplici e costumati fin allora, e che allora appunto (com'è notato da Dante e da'cronachisti) incominciarono a corrompersi. Poi, come succede a tutte le parti vittoriose di dividersi in moderati ed esagerati, così fin d'allora subito si divise parte guelfa in quelle due suddivisioni che poc'anni appresso furono famose in Firenze sotto ai nomi di Bianchi e Neri; e i papi seguenti, quando furon nazionali, furono in generale moderati; e gli Angioini e Francesi e lor papi furono sempre esagerati. Ed insomma, per legge naturale, inevitabile, in pochi anni gli stranieri nuovi furon odiati, certo non meno, forse più che gli antichi. Tutto ciò incominciò a vedersi quando fu fatta finalmente l'elezione di Gregorio X (1272); uno de' papi che seppe far meglio insieme i due ufficii di pontesice e di principe, che adoprò i 4 anni del troppo breve pontificato a far paci dentro e fuori Italia, in tutta la Cristianità, per riunirla ad una nuova crociata. Anche lasciando la santità e l'utilità politica di quelle imprese a cui dopo Gregorio X niuno attese più per due secoli, restano belli e superiori alla sua età gli sforzi per cui egli fece richiamar i Ghibellini nelle città guelfe di Toscana. e conchiuder paci tra re Carlo e Genova, tra Venezia e Bologna. Carlo all'incontro faceva ricacciar i Ghibellini ripa-

1

triati. Come Gregorio I e il II e il VII, così il X segna un'epoca, un cambiamento nella politica dei papi. Fu primo dei Guelfi moderati. Ancora Gregorio riconobbe l'imperator greco. e riuni (per poco pur troppo) quella Chiesa alla Latina, e re Carlo trattò all'incontro, s'apparentò con Baldovino l'imperator latino cacciato. Finalmente attese Gregorio X a far cessare l'interregno nell'imperio Occidentale, vanamente disputato da parecchi anni tra due competitori lontani ed impotenti, Alfonso re di Castiglia e Riccardo di Cornovaglia. principe d'Inghilterra. Scartati quelli, fu ora eletto in Germania a re de'Romani (così incominciavasi a chiamar il re di colà investito oramai per prescrizione, del diritto d'esser incoronato imperatore) Rodolfo d'Absburgo, lo stipite della prima casa imperiale d'Austria. Ma quest'ultima non fu certamente buona opera politica per l'Italia, a cui aveva giovato già l'interregno, a cui avrebbe anche più, se si fosse lasciato cader in disuso il funesto nome, le funeste pretensioni; ondechè ciò che dicemmo de' Comuni e di lor leghe, è a dir ora di questo e de' seguenti od anzi forse di tutti i papi : che essi non seppero innalzarsi mai a desiderare od immaginare ne l'indipendenza compiuta d'Italia, nè, finchè durarono gl'imperadori romani, una Cristianità senza tal capo ed ornamento. Del resto Rodolfo fu forse il mizliore che s'avesse mai. Principe non solamente prode e gran guerriero, ma (lo dico con intimo convincimento) previdentissimo politico, attese tutta sua vita a fondare, ad estendere la potenza di sua casa in Germania: e la fondo ed estese molto bene in quei paesi d'Austria e Boemia, su quel Danubio, dove fu, è e sarà sempre il nerbo, la verità di lor potenza; trascurò l'Italia, dove era lo splendore, ma dov'era e sarà sempre la fallacia di essa. Non vi scese mai, diede appena speranze di venirvi ad alcuni Ghibellini, confermò ai papi (più esplicitamente che non fosse forse stato fatto mai da Pipino, Carlomagno o Matilde) quegli Stati ch'essi hanno oggi ancora. E tutta questa germanica politica di casa d'Austira, ei la fondò e tramandò così bene. che rimase più o meno quella di tutti i discendenti di lui, imperadori o non imperadori, per due secoli, fino a Massimiliano e Carlo V. Così questi non l'avessero lasciata, per tornare a quella delle due case Ghibelline di Franconia e di Svevia! L'Italia ne sarebbe da parecchi secoli, non la più grande, non la primeggiante probabilmente, ma almeno la più felice fra le nazioni del mondo; e casa d'Austria non

avrebbe perduto il principato di Germania per proseguir sempre quel d'Italia, e non averlo tranquillo mai; e Germania, rimasta più felice essa pure, e più unita, avrebbe adempiuto meglio l'ufficio suo passato di difenditrice, adempirebbe meglio il suo presente o futuro di estenditrice della cristianità, all'Oriente. Ma che? Dall'epoca appunto a cui siam giunti, dall'abbandono delle crociate, dal non ascolto dato a Gregorio X, i principi cristiani quasi sempre amarono aggirarsi, intricarsi nel medesimo cerchio di politica ristretta europea gli uni contro gli altri, anzichè estenderla agli interessi esterni e comuni. — Ad ogni modo, morto il buon papa Gregorio X, come appunto s'apparecchiava a passar in Asia egli stesso (1276), succedettergli in poco più d'un anno quattro papi : Innocenzo V, Adriano V, Giovanni XXI; e (1277) Nicolò III imitator di Gregorio, paciero e Guelfo moderato come quello, ed anche più di quello, temperator della oltrepotenza Angioina. Appoggiandosi al nuovo re dei Romani, fece a Carlo deporre i titoli e le potenze di senator di Roma, e di vicario imperiale di Toscana; e pacificò quindi questa e Romagna, facendo ripatriar i Ghibellini. Ma morto esso nel 1280 e disputandosi l'elezione tra Italiani e Francesi, soverchiaron Questi per forza di Carlo, e fu eletto (1281) Martino IV francese; e francese, angioina, guelfa esagerata rifecesi. l'Italia. — Ma intanto da quel resto di sangue e diritti ghibellini che erano stati portati da Costanza a Pietro d'Aragona dalla fedeltà di due grandi fuorusciti pugliesi, Ruggeri da Loria, e Giovanni da Procida, e principalissimamente dall'ira dei popoli oppressi, apparecchiavasi una mezza rovina agli Angioini, un terzo popolo straniero alla misera Italia, una divisione di quel bello e natural regno delle Due-Sicilie, che riuni allora per poco, che riunisce ora da oltre un secolo il più gran numero d'Italiani indipendenti; ondechè non può se non dolere qualunque volta ei si veda o si tema ridivito. Ruggeri era in Aragona diventato almirante e grand'uomo di mare; il Procida (se grandezza e cospirazione possono stare insieme) gran cospiratore. Corse Sicilia ad inasprir grandi e popolo; Costantinopoli due volte, a farvi sentire i pericoli, le minacce dell'ambizioso Carlo, e trarne sussidii di danaro; Roma (sotto Nicolò III) ad ottenerne approvazione quando fosse fatto; ed Aragona a rendervi conto e pressare un'impresa a Sicilia. E Pietro l'apparecchiava sotto nome d'impresa. contro ai Saracini, e salpava e scendava in Africa, quando il

lunedì di Pasqua 30 marzo 1282, andando secondo il costume i cittadini di Palermo ai vespri del vicino Monreale, un Francese insultò una fanciulla al fianco di suo fidanzato, e fu ueciso li da questo e tutto il popolo si sollevò al grido « muoiano i Francesi »; e ne fu fatto macello in Palermo, e via via poi in ciascuna delle città dell'isola, al dì, all'ora che v'arrivò la novella del feroce esempio. Così come suole quando v'è materia vera, la rivoluzione popolare troncò indugii e'dubbii alla cospirazione principesca ed aristocratica. Allora Carlo, già mezzo disperato all'annunzio, pregava Dio, « se doveva scendere, discendere almeno di piccol passo », ed assaliva poi Messina con una gran flotta. Ma sopragiungevano finalmente (30 agosto) Pietro, che su riconosciuto re in tutta l'isola, e Ruggeri di Loria che sforzò Carlo a lasciar Messina, e gl'insegui ed incendiò la flotta. Poi Carlo e Pietro si sfidavano personalmente a vicenda per a Bordeaux in Francia; ed a vicenda andandovi. s'accusaron l'un l'altro di non esservisi trovati, di non avervi sicurezza; e non se ne fece altro (1283). Il papa francese spogliava Pietro de' suoi regni, e Pietro li serbava. E Carlo tornando di Francia a Napoli, trovava sua flotta ribattuta dal gran Ruggeri, e condottone via prigione il proprio figliuolo Carlo il giovane (1284): e si vendicò malvagiamente sui Napoletani, ed accorato morì in sul principio del 1285. Morendo dicono pregasse Dio: gli perdonasse i peccati, per il merito fattosi in conquistar il regno a Santa Chiesa! Tanto gli uomini sembrano illuder sè, e voler illudere Dio stesso, chiamando merito e sacrificio le proprie ambizioni! Ma entriamo noi il men possibile nelle intenzioni: son segreti di Dio giudice- giudice terribile e misericordioso. - L'anno inpanzi (1284) erasi combattuta un'altra gran battaglia navale tra Genovesi e Pisani, di nuovo alla Meloria. Ma qui furono vinti i Pisani; e non se ne rialzaron mai più, nè essi, nè parte ghibellina in Toscana.

20. Re Carlo II d'Angiò (1285-1309). — A Carlo I d'Angiò successe, da sua prigionia d'Aragona, Carlo II figliuolo di lui, nel regno di Puglia ed insieme nel contado di Provenza e gli altri feudi francesi. E fu nuova disgrazia nostra siffatta riunione del regno italiano e delle provincie francesi negli Angioini: i quali, quantunque dimoranti tra noi sempre rimaser Francesi, non si fecer nostri bene mai, come succede poi più volte delle famiglie di principi stranieri ma venute a regnare in Italia sola, il tempo di Carlo II è famoso nella nostra

storia letteraria, perchè è quello della vita politica di Dante. quello dei fatti che entrano più abbondantemente nel poema di lui. Ed è pur tempo molto notevole nella nostra storia politica, perchè oramai abbiamo in essa Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, tutti quanti gli stranieri moderni; e perchè poi è il tempo degli ultimi errori di parte guelfa, quello in che soccombette la suddivisione moderata, papalina ed italiana, e prevalse l'esagerata, pura o francese. - Morirono nel medesimo anno che Carlo I, papa Martino, a cui succedette Onorio IV italiano, e Pietro re, a cui succedettero il figliuolo primogenito di lui Alfonso III nel regno d'Aragona, e il secondogenito Giacomo in quel di Sicilia. Carlo II d'Angiò fu liberato per un trattato del 1288; onde rimase a lui il regno di Napoli o Puglia, a Giacomo quel di Sicilia. Ma appena giunto Carlo in Italia, ei ruppe il trattato: e si riaprì la guerra di Francia, Castiglia e Napoli contra Aragona e Sicilia, già di nuovo riunite (per la morte di Alfonso) in Giacomo re dell'una e dell'altra. Così pressato, questi conchiudeva (1296) un nuovo trattato, per cui anche Sicilia era abbandonata all'Angioino. Ma sollevaronsi i Siciliani, gridaron re Federigo fratello minore dell'Aragonese; e il sostennero poi generosamente, fortissimamente in lunga guerra contra Napoli, Francia ed Aragona stessa. - Intanto al breve e non importante pontificato d'Onorio IV era succeduto quello non guari diverso di Nicolò IV (1288-1292); ed era quindi vacata la sedia due anni tra le dispute dei cardinali italiani e francesi, ed eletto poi Celestino V. un santo romito, che fu grande esempio del non bastare le virtù private a quel sommo posto della Cristianità; e che fece quindi « il gran rifiuto », spintovi, dicesi, dalle arti di colui che voleva essere e fu in breve successor suo, Bonifazio VIII (1294). Noi vedemmo, per due secoli e più, un papa grandissimo e come pontefice e come principe italiano, non pochi grandi, quasi tutti buoni nelle due qualità, quantunque talera imitatori inopportuni ed esagerati di Gregorio VII, alcuni solamente degli ultimi, i Francesi, non buoni principi, come esageratori di parte guelfa fatta francese. Ora, Bonifazio VIII italiano, ma da principio tutto guelfo esagerato, tutto francese, e poscia tutto contrario, e non solo imitatore inopportuno, ma, se sia lecito dire, caricatura di Gregorio VII, incominciò la serie de'papi men buoni o cattivi che vedremo poi. Una delle opere più infelici di lui fu il sostegno dato ai Guelfi esagerati di Toscana; i

quali prima in Pistoia, poi in Firenze e tutt'intorno, incominciarono a chiamarsi Neri; contro ai moderati, chiamati Bianchi, ed accusati (secondo il consueto) di pendere alla parte opposta ghibellina. Dante, Dino Compagni, il padre di Petrarca, e quanti erano animi alti e migliori in Firenze furono naturalmente di parte moderata; ma fu poi gran colpa politica di Dante e non pochi altri, di quasi giustificar quell'accusa, rivolgendosi poi, quando perseguitati, e per ira, a quella parte non loro, a quelli che avrebbon dovuto serbare per avversarii comuni Intanto Bonifazio chiamava ad aiuto de' Guelfi neri o puri Carlo di Valois, un guerriero venturiero di casa Francia, a cui già era stato dato e tolto nelle guerre e paci anteriori (in parole non in fatto) il regno d'Aragona. Scese in Italia con poca gente, pochi danari, s'abboccò con Bonifazio, risali a Firenze, mutovvi il governo dai Bianchi ai Neri, che esiliarono i Bianchi, e così Dante (1301). L'anno appresso guerreggiò contra Federigo Aragonese, approdò in Sicilia: ma vi fu ridotto a così mal partito, che ne seguì sinalmente la pace tra Francia, Aragona, Puglia e papa da una parte, e Federigo dall'altra, e ne rimase Sicilia a questo, secondo lo scritto per sua vita solamente, ma di fatto a sua famiglia poi (1303). A tal fine contraria riusciva una delle ire di Bonifazio. Peggio che mai le due altre, in che si precipitò contro a' Colonnesi, una famiglia cresciuta a gran potenza intorno a Roma; e contro allo stesso Filippo il Bello re di Francia, alla cui parte in Italia ei s'era anche troppo accostato, ne' cui affari francesi ei veleva, ma non era lasciato entrare. Fu la prima od una delle prime volte che si parteggiò colà per quelle così dette libertà della Chiesa Gallicana, le quali Sismondi non cattolico ma liberale chiama « diritto di quel clero di sacrificar la coscienza stessa alle voglie del padrone secolare, e di respingere la protezione d'un capo straniero e indipendente contro alla tirannia ». Ad ogni modo, accordatisi un mal cavaliero francese ed un malo italiano. Nogareto e Sciarra Colonna, insidiarono il papa in Anagni; presero la città, invasero la casa, insultarono, minacciarono, e su detto Sciarra battesse il vecchio pontesice di 86 anni. Ad ogni modo il tenner prigione tre di, finchè fu liberato dal popelo sollevato contro all'eccesso; ed egli d'angoscia o di furore moriva fra pochi altri di (1303). - Succedevagli Benedetto XI, papa italiano, buono, e di nuovo paciero: ma morì fra pochi mesi, e dicono di veleno (1304). — Allora disputavasi

a lungo l'elezione, di nuovo tra Francesi ed Italiani; e finivasi con un compromesso, che questi eleggessero tre candidati, e quelli nominassero ultimamente uno fra' tre: e ne riuscì papa Clemente V, francese (1305) di funesta memoria, che tutti s'accordano a dire aver patteggiato di pontificare a voglia del re francese, e che ad ogni modo così pontificò. Rimase in Francia, chiamovvi i cardinali, la Curia romana; e non potendo la sedia, piantovvi la residenza che continuò colà intorno a 70 anni, e fu dai contemporanei scandalezzati chiamata cattività di Babilonia. Ancora, egli fu che abolì i Templieri, ordine di frati guerrieri simile a' Gerosolimitani, più guerrieri che frati, forse già decaduti in costumi. certo cresciuti in ricchezze; ondechè loro spoglie furono forse allettamento, certo grande e brutta preda. In Italia Clemente V volle far il paciero; ma lontano, straniero, e da terra straniera, non gli riuscì. La parte francese, guelfa esagerata, trionfò quasi dappertutto. In Toscana continuarono, s'accrebbero i Neri; in Bologna prevalsero, cacciando i Bianchi nel 1306. In Milano, dove, cacciati i Torriani da parecchi anni, ayean signoreggiato i Visconti pendenti a Ghibellini, erano stati cacciati questi fin dal 1302; e ne era seguita una lega guelfa di molte città, lega non più di nazionali contra stranieri, ma nazionali contra nazionali, caricatura anche questa di bei fatti antichi. Nei soli Scaligeri di Verona rimaneva. qualche forza, qualche speranza, il primato della parte ghibellina, a cui i Tedeschi non pensavano più. Che, morto Rodolfo nel 1292, e succedutogli a re de' Romani Adolfo di Nassau, non iscese, non potè nulla in Italia. Nè vi scese o potè Alberto d'Austria figliuolo di Rodolfo, che nel 1298 fu eletto contro Adolfo, e lo spoglio ed uccise in battaglia; e che fu quello poi contro a cui nel 1307 si sollevarono e si liberarono ammirabilmente gli Svizzeri, come ognun sa. Ma ucciso costui da un suo parente a vendetta personale nel 1308, gli fu eletto a successore Arrigo VII di Lucemburgo; il quale, chiamato da' Ghibellini, annunziò voler finalmente dopo 60 anni far rivedere all'Italia una discesa imperiale. Ma prima che l'effettuasse, morì Carlo II d'Angiò, e succedettegli Roberto suo figliuolo secondo (1309). Il primo, Carlo Martello, l'amico di Dante, era morto da parecchi anni, lasciando un figliuolo stipite degli Angioini d'Ungheria, i quali rivedremo in Italia.

21. Re Roberto d'Angio (1309-1343). — La discesa d'Ar-

.

rigo VII è quasi controprova di quanto osservammo ultimamente, prova soprattutto della corruzione di parte guelfa. della mancanza d'unità, di scopo in essa. Arrigo scendea con poca gente, poco danaro, non trovava parte ghibellina forte in nessun luogo salvo Verona. Avrebbe potuto esser escluso facilmente; fu accettato, corteggiato da' Guelfi poco men che da' Ghibellini. Limitò, per vero dire, sue pretese (quanto diverso da' predecessori!) a stabilir vicarii imperiali, e far ripatriar fuorusciti nelle città guelfe o ghibelline, quasi egualmente; e fu quasi dapertutto obbedito dove passava; disobbedito appena passato. La potenza imperiale era ormai un'ombra, un nome; ma ombra e nome era pure oramai parte guelfa contro agli stranieri, realità solamente per proseguir le invidie, le vendette, gli sminuzzamenti d'Italia. Scese Arrigo in sul finir del 1310 pel Moncenisio; venne ad Asti. giunse a Milano, e vi ricevette la corona reale (1311). Sollevossi il popolo, e, represso, ne rimaser ricacciati i Torriani, ritornati in potenza i Visconti, che non la perdettero più. Sollevaronsi, ripacificaronsi parecchie città di Lombardia. Brescia sola, fin d'allora più perdurante delle altre, fu assediata e presa. Quindi Arrigo venne a Genova, l'antica guelfa, che gli si diede; a Pisa, l'antica ghibellina, che gli aperse le braccia; a Roma, dove fu incoronato in Laterano da' legati del papa (1312), mentre Vaticano era tenuto per Roberto di Napoli, capo naturale ma inoperoso de' Guelfi. Risali quindi a Toscana, pose campo contro a Firenze, che sola ebbe qui e sempre la lode di costanza guelfa, che disprezzò le minacce di cancelleria e di guerra, che resistette. Quindi Arrigo levonne il campo, avviossi contra il Regno, ma infermò e morì a Buonconvento (1313). Fu quasi fuoco fatuo, lucente ed innocente. - E quindi, come ogni parte, dopo una speranza, o peggio un tentativo fallito, decadde la parte ghibellina (divisa anch'essa, del resto, in esagerati e moderati, detti Verdi e Secchi), non men che la guelfa. Rimasero le due senza scopo nè d'imperatori nè di papi, lontani e disprezzati gli uni e gli altri; sopravivendo di nome si spensero in realità; lasciaron luogo a nuovi interessi, passioni nuove. Uguccione della Faggiola, fatto capitano di Pisa e Lucca e di tutti i Ghibellini all'intorno, si mantenne alcuni anni, ed anzi crebbe e ruppe i Fiorentini a Montecatini (1315), ma fu finalmente cacciato (1316); e fu fatta (1317) una pace in Toscana per intervenzione ed a profitto de' Guelfi e di re Roberto. Poco

appresso s'innalzò un nuovo capo ghibellino, Castruccio Castracane, fattosi signor di Lucca (1320) e di Pistoia (1325). Tentò Pisa più volte, ma invano; guerreggiò Firenze, vinsela in battaglia (1325); e Firenze diede la signoria al duca di Calabria, figlio di re Roberto (1326), per dieci anni. Pisa intanto decadeva; Aragona toglievale la Sardegna (1323). -In Lombardia si moltiplicarono le guerre di città a città, il sorgervi, cadervi, risorgere, estendersi e rimutarsi signori o tirannucci così, che ci è impossibile oramai lo stesso accennarne. Basti il notare che, contro all'intento già del buon Arrigo VII, ne riuscirono confermati, aggranditi i signori vecchi, stabiliti de' nuovi : principali gli Scaligeri in Verona. i Carraresi in Padova, gli Estensi in Ferrara. Ma sopra tutte confermavasi, crescea la potenza di Matteo Visconti in Milano, ed estendevasi in breve a Cremona. Tortona ed Alessandria, anzi sulla stessa Pavia, l'emula antica, or fatta provinciale di Milano. Appena è da notare ch'ei fu scomunicato da papa Giovanni XXII, succeduto a Clemente V (1316), e papa francese anche egli, dimorante in Francia, e così impotentissimo in Italia. Queste scomuniche moltiplicate e non più sostenute dall'armi nè dalla presenza dei papi, non eran più nulla; nulla in Italia i papi stessi; soli capi di parte guelfa gli Angioini di Napoli, ambiziosi sì, ma mediocri, e lontani da Lombardia, dove fervean le parti. Mosse tuttavia re Roberto a difender Genova quando ella fu assalita da Matteo Visconti e da' Ghibellini, Lombardi e fuorusciti di lei (1318). Veniva un nuovo principe francese, Filippo di Valois, a capo de' Guelfi lombardi, ma Matteo Visconti lo sforzò a partire (1320); veniva Cardona, un venturiero aragonese, e il Visconti vinceva lui (1321), e tutti i Guelfi, e tutti i nemici di sua casa, che lasciò definitamente fondata quando morì (1322). Fu detto il gran Matteo; ma siffatti epiteti son sempre relativi al secolo in che si danno; e in questo non furono veri grandi se non i padri di nostra lingua, od anzi solo Dante; in politica e guerra di terra, non ne fu uno certamente; tutt'al più alcuni ammiragli che vedremo. A Matteo, dopo brevi contrasti, succedette Galeazzo figlinolo di lui. - Intanto in Germania, dopo la morte di Arrigo VII, erano stati eletti due re de' Romani, Ludovico di Baviera, e Federigo d'Austria figliuolo d'Alberto (1314). Combattutisi ott'anni, era stato vinto e fatto prigione l'Austriaco (1322), e liberato poi, rinunciando all'imperio (1325). Quindi il Bavaro rimase solo; e disprezzando papa Giovanni XXII che voleva intervenire nella legittimità di lui, fece per Tirolo una discesa imperiale (1327), meno innocua che l'ultima, più simile alle antiche. Accolto a Milano da Galeazzo, presevi la corona regia, e depose Galeazzo che in breve morl. Poi, evitando Bologna guelfa, scese a Toscana per Pontremoli e Pietrasanta; si guastò con Pisa l'antica ghibellina per arti di Castruccio che la voleva; e l'assalì e prese, ma non diella a Castruccio. L'anno appresso, bensì, fecelo duca di Lucca e d'altre città, che fu (s'io non m'inganno) il primo esempio di questi tirannucci o signori repubblicani. innalzati a principi titolati dell'imperio. Ma il nuovo duca morì l'anno appresso 1328. Nel quale Ludovico, evitando Firenze, venne a Roma, e già scomunicato dal papa, fecesi consacrare da due vescovi scomunicati e incoronar da un Colonna, e poi fece giudicare e deporre il papa, ed eleggere un antipapa. Tutto ciò (salvo l'incoronazione per un Colonna) era all'usanza de' maggiori : e così furono il sollevarsi del popolo romano, ed il partirsi dell'imperatore, senza proseguire contro a Napoli, com'era stato convenuto con gli Aragonesi di Sicilia. Risalito a Toscana (1329), schivò Firenze di nuovo. venne a Lucca e vendella a' parenti di Castruccio, che la riperdettero in breve: vendè Milano al figliuolo dello spogliato Galeazzo, ad Azzo Visconti che tuttavia gliene chiuse le porte; si ritrasse a Trento. V'attendea a riunir la parte ghibellina più che mai sfasciata, quando morto Federigo d'Austria, e movendosi i fratelli di quello, egli Ludovico corse a Germania (1330), e sparì colle fischiate di tutta Italia, lasciando senza capo la parte ghibellina, a cui era morto l'anno innanzi (1329) Can della Scala. Fu anche questo detto il grande, perchè anch'esso soppe farsi signore di parecchie città, e perchè soprattutto su protettore, mecenate, ospite a letterati. fuorusciti e giullari ch'ei teneva a tavola (se credasi a' biografi e ad alcuni passi di Dante) alla rinfusa. Ad ogni modo, in mancanza d'altri, i Ghibellini si gettarono in braccio a uno strano capo. Giovanni re di Boemia, figliuolo di Arrigo VII. un bel giovane tutto zelante per l'imperatore, per il papa, per la pace, per qualunque impresa, vero cavaliere di ventura, precursor de' condottieri, quasi già condottiero. Veniva a Lombardia, corteggiava i Ghibellini, le città, otteneva la signoria di molte, finiva con venderle a parecchi signorotti, e risalire e sparire egli pure (1333). Veda ognuno, se son perdonabili i Guelfi di non aver saputo allora liberarsi per sempre di siffatti nemici. - Ma Firenze sola era savia. Ella fu che movendo una lega di città e signori lombardi, fece sparire Giovanni. Se non che, sparito, s'entrò in disputa sulle spoglie. Contesero Firenze e Mastino dello Scala successor di Can Grande, e Firenze strinse contro esso con Venezia un'alleanza (1336), per cui fu ripresa Padova e ridonata a' Carraresi, e furono assoggettate a Venezia, Treviso, Castelfranco e Ceneda, le prime conquiste di quella repubblica in terraferma, il primo ingresso di lei nella politica d'ambizioni italiane. Ma Venezia conchiuse la pace (1338) da sè; e Firenze, che ambiva Lucca, ne rimase delusa. Intanto Bologna, cacciato il legato Bertrando del Poggetto, che avea di là governata a lungo parte guelfa, era caduta sotto la tirannia di Taddeo Pepoli (1337), rivoltosi poi a' Ghibellini. Genova, stanca di sua tumultuosa libertà, s'era sottoposta ad un governo simile a quello dell'emula Venezia, a un doge (1339). Città guelfe e ghibelline del paro, a vicenda e quasi a gara, precipitavano nel governo d'uno, doge, duca, signore o tiranno. La causa, l'abbiamo accennata più volte, non la ripeteremo più; poco men che dappertutto, una famiglia nobile, unendo sue aderenze alla parte popolana, [conquistò la signoria. Sempre la medesima serie: aristocrazia, democrazia, tirannia. Firenze stessa provò un venturiero francese (1342), il duca di Atene; ma il ricacciò tra pochi mesi, e continuò a governarsi a forma di repubblica; che quanto ad essenza. non si dimentichi, salvo Venezia, niuna città l'ebbe mai. -Morto papa Giovanni XXII, gli succedette Benedetto XI, pur francese (1331), che pur continuò in Avignone, Morto Azzo Visconti, gli succedette suo zio Luchino (1339). E nel 1343 mori re Roberto di Napoli che fu detto il Buono, che direbbesi meglio il Mediocre. Niuno forse lasciò perdersi mai tante e così belle occasioni d'ingrandire la parte di che era capò naturale; niuno la lasciò cader tanto giù come egli ne' ventiquattr'anni di regno. È da Dante chiamato « re da sermone ». Fu anch'egli protettor di letterati; anzi quasi letterato. Due anni prima di morire esaminò, incoronò, laureò Francesco Petrarca. Penso che indi sia l'invenzione de' poeti laureati. 22. Le compagnie, i condottieri (1314-1343). - Ma vegniamo ad una più seria, ad una che fu danno estremo e fatale della

22. Le compagnie, i condottieri (1314-1343). — Ma vegniamo ad una più seria, ad una che fu danno estremo e fatale della già misera Italia. Già dicemmo i mercenarii usati dalle città italiane fin quasi dalla loro origine, fin dalle prime loro invidie tra sè, ed in sè. Meno male finchè furono presi ad uomo

ad uomo, od a compagnie piccole, e pagati per a tempo, ad ogni occasione. Peggio già quando vennero in ogni città co' podestà o capitani annui o di pochi anni. Tuttavia, ciò non disavvezzava del tutto ancora i cittadini dal tener in mano i ferri, o li disavvezzava solamente in questa o quella città. Ma fu danno pessimo e nazionale, quando i mercenarii si raccolsero in compagnie grosse; quando esse e lor condottieri furono nuove potenze che s'aggiunsero a tutte quelle già così miseramente moltiplici dell'imperatore e re, del papa, delle città, degli antichi e restanti signori feodali, dei nuovi tiranni. Vano, od anzi ad ogni sincero uomo impossibile è l'illudersi: la pluralità delle potenze ordinate può, sì, essere, e spesso, utile in uno Stato; può, facendo concorrere tutte le forze e le operosità di una nazione, accrescere la forza totale di lei. ma la moltiplicazione delle potenze disordinate, indeterminate e sminuzzate non può se non torre ogni nerbo, se non isciogliere qualunque Stato, qualunque nazione. Invano si vien cercando una consolazione, un vantaggio di questi sminuzzamenti, si vien dicendo che se ne accrescevano le potenze, le facoltà individuali, o, come or si dice, la personalità d'ognuno. Questi accrescimenti delle personalità non sono altro, insomma, se non dissoluzioni dello Stato; il quale (sia in bene o in male) può tanto meno, quanto più vi può ogni persona staccata. Questi accrescimenti di personalità possono esser buoni (fino a un certo segno) alle lettere, alle arti, e tali furono ne' nostri secoli xiv, xv e xvi; ma chi non ponga le lettere e l'arti sopra allo Stato, la coltura sopra alla civiltà. lo splendore d'una nazione sopra alla forza e all'indipendenza di lei, non potrà se non deplorare queste come che si dicano esaltazioni di personalità, o dispersioni di potenze, di quelle potenze italiane già così scandalosamente moltiplici all'enoca a che siam giunti, più moltiplicate che mai per l'invenzione delle compagnie e de' condottieri. E mi si conceda ripeterlo qui: anche a me, come a chicchessia naturalmente, piacerebbe il dar lodi ai maggiori, il compiacerne i contemporanei: anche a me dorrà esser accusato di annerire o menomare la storia di questi secoli nostri, che si chiaman repubblicani e gloriosi. Ma io cedo a quel desiderio maggiore che s'e fatto in me quasi passione a un tempo e dovere, di cercare quanto più io sappia sinceramente, e di svelare quanto io più posso compiutamente tutta quella serie di errori ch'io veggo; che han dovuto essere pur troppo più numerosi e più gravi nella

nostra nazione, che nell'altre contemporanee; posciachè queste uscirono di tali secoli con quell'unità, quella nazionalità e quell'indipendenza che noi non abbiamo. Le disgrazie d'ogni creatura naturalmente debole, donne o fanciulli, sono per lo più indipendenti da' fatti loro, e perciò si commiserano da ogn'anima ben nata; le disgrazie degli uomini naturalmente più potenti sono già men sovente incolpevoli, e si scusan tanto meno, quanto più essi sono potenti; ma le disgrazie delle nazioni, - le quali insomma, nel complesso di tutte le classi e di tutte le generazioni, sono, in natura, tutte potenti, - le disgrazie, le miserie delle nazioni non possono essere indipendenti dai fatti loro, non possono essere incolpevoli, non sono pienamente scusabili mai. Tutt'al più, è scusabile una generazione a spese d'una o parecchie altre. Ma, data una gran nazione che non abbia l'indipendenza, non si può uscire da questo terribile dilemma: o bisogna dire che ella fu colpevole, o ch'ella n'è incapace. E della nostra io credo ed amo meglio il primo. - In tutta Europa furono, lungo il secolo xiv, soldati, contestabili, capitani, compagnie di ventura. Era ultima degenerazione della feodalità, di quella personalità o individualità appunto che si loda così stoltamente. Ma altrove, dove durava un centro, un re più o men potente nella nazione, una aristocrazia armata intorno al re, una nazione più o meno unita all'uno ed all'altra, questo malanno delle compagnie di ventura parve così evidente, così scandaloso, così contrario ad ogni nazionalità e civiltà, anche di que' tempi, che tutti, re, nobili e popolo. si raccolsero insieme per liberarsene; e se ne liberarono, e servì anzi ad unir meglio popolo, nobili e re. All'incontro. in Italia, dove non era tal centro; in Italia divisa e suddivisa. in Italia miserabilmente repubblicana senza le virtù delle repubbliche, tiranneggiata senza nemmen la centralità delle tirannie, in Italia più colta sì ma più mal civile già che le nazioni contemporanee, il malanno appena inventato crebbe. si diffuse, si aggiunse agli altri, li superò tutti. Il fiorire e durar delle compagnie fu primamente conseguenza, poi prova incontrastabile dell'assenza assoluta di vero spirito pubblico. d'ogni spirito militare, cioè dunque, in tutto, d'ogni spirito patrio, cioè dunque di buona ed efficace civiltà degl'Italiani di questo secolo xiv. — In sul principio di esso si accrebbero da noi i mercenarii e venturieri stranieri, degli Aragenesi raccolti al soldo di Federigo re di Sicilia, e poi de' Tedeschi .

senuti a preda con Arrigo VII e Ludovico il Bavaro imperatori. Gli Aragonesi, rimasti liberi per la pace del 1303 tra i re di Sicilia e di Puglia, formarono fin d'allora una numerosa compagnia, che fu detta con parola araba degli Almogavari; ma questi non piombarono sull'Italia, furono a guerreggiare, pirateggiare, conquistare e perdersi tra Latini e Greci dell'imperio Orientale, All'incontro, i Tedeschi d'Arrigo VII rimasero in Italia dopo la morte di lui : ed accresciuti di nuovi lor compatrioti ed altri venturieri, e riuniti in compagnie non grosse per anche sotto a' lor contestabili, servirono a parecchi de' tirannucci da noi nomati, Uguccione della Faggiola, Castruccio, Can Grande, e principalmente il Gran Matteo e Galeazzo Visconti. Costoro, servienti ai signori di Milano, furono capitanati da' minori o cadetti di quella famiglia, Marco e Lodrisio Visconti, che si posson quindi dire primi capitani di compagnie grosse, primi condottieri, nel frattempo delle due discese d'Arrigo VII e Ludovico il Bavaro, tra il 1313 e il 1327. Ma s'accrebbero durante e dopo quest'ultima, e quella poi di Giovanni di Boemia; e diventarono più grosse e indipendenti dalle città e da' signori che servivano e taglieggiavano, passando dagli uni agli altri; e furono insomma perfette allora, ebbero esistenza da sè, abbisognarono d'un nome. E così una prima e minore si chiamò della Colomba, e guerreggiò e predò in Toscana intorno al 1335 : una seconda e maggiore di San Giorgio, e capitanata da Lodrisio, fu sconfitta da Luchino visconti in gran battaglia a Parabiago (1339). E finalmente una detta La gran compagnia, dopo aver predati i confini di Toscana e Romagna, e minacciata Lombardia, sotto un Da Panigo e un Da Cusano, italiani, e un duca Guarniegi, tedesco sfrenato che portava scritto in arzento sulla corazza Nemico di Dio e di misericordia, si sciolse tra per minaccie e per danari, e il Guarnieri risali, quasi uno degl'imperatori, a Germania, per indi ridiscendere (1348). E così fu costituita questa nuova peste d'Italia. E di questa, come dell'altre, verremo accennando poi gli strazii principali: non tutti, chè sarebbono le dieci e cento volte altrettanti in istorie più estese. D'allora in poi, le compagnie scorrenti dall'un capo all'altro della penisola, tra città e città o signorie italiane, si potrebbero paragonare alle comete sguizzanti tra pianeta e pianeta del nostro sistema solare; se non che, indegno o quasi empio sarebbe il paragone tra que-'sto sistema divinamente ordinato, e quella confusione sofferta

dalla Provvidenza; e che niun paragone poi può esprimere il disordine nuovo arrecato da que' pubblici ladroni. E pure, anche costoro sono ammirati da taluni. - Ma ei mi pare primamente, che, anche lasciando lor crudeltà e i tradimensi e le rapine, non fossero in costoro nè grand'arte nè quelle. vere virtù militari, che sono le prime di tutte quando elle s'esercitano per la patria, ma che non sono più virtù, quardo per la paga o, peggio, per la preda. Il coraggio virile non è che animale, quando scoppia solamente dalla passioné; e diventa bestiale, quando non ha scopo che del vitto; e inferiore al bestiale, quando ha scopo di semplice ricchezza; ed io non gli trovo nome che d'infernale, quando s'esercita adoppressione. - E quindi parmi chiaro che da costore incominci e venga in gran parte quel pervertimento, e poi quella perdizione quasi totale della vera virtù o spirito militare, che è pur troppo innegabile in Italia. Innegabilmente, questa virtù sussisteva ancora ai tempi delle fazioni di Milano, di Tortona, di Crema, d'Alessandria, d'Ancona e di Legnano, nella seconda metà del secolo xII. Ma dal principio del XIII. incominciando le compagnie di stranieri ed anche d'Italiani, a darsi a nolo, e bastando essi poi a tutte le guerre fatte per due secoli, ne venne naturalmente che il grosso degl'Italiani cittadini, borghigiani e contadini, si disavvezzarono dall'armi. da quel vero e virtuoso mestiero dell'armi, che io non so dire se sia più necessario a mantenere la moralità degl'individui. o la indipendenza della nazione. Le città mercantili principalmente, e le contrade all'intorno, Venezia e Firenze soprattutto, fecero ogni lor guerra più co' fiorini che con l'armi proprie; pagando il sangue altrui, disimpararono a spargere il proprio. Nè si citi, all'incontro, l'assedio di Firenze, od altre simili fazioni: sono lampi, eccezioni: e il vero spirito militare è abitudine. E il peggio fu quando, perduta questa, vennero meno (com'era naturale nella civiltà progredita), le compagnie che v'aveano, malamente, pur supplito. Allora non rimase più nulla di veramente militare nelle evirate provincie d'Italia, o meno in quelle più anticamente disavvezze; non ne rimase più se non in Piemonte. Il quale lo deve a' principi suoi, che lo salvarono dall'armi pagate, dalle compagnie di ventura, capitani, venturieri essi stessi in que' secoli, cavalieri prima, generali dopo, militari sempre, di razza, secondo i tempi. Ma se lo tolgano di mente gl'Italiani. i quali volgon gli occhi bramosi a questo Piemonte, a questi '

4

virincipi: la prova fu fatta; non importa se bene o male; anche fatta meglio, non riescirà, non può riuscire, se fatta da questi soli, se non secondata da tutte, o poco meno, le provincie italiane, in qualunque modo, ma proporzionatamente al provata. Io son per dir cosa che parrà bestemmia a taluni : ma bisogna che sia pur detta da alcuno. Non solamente quelle idee che tanto si vantano, ma le stesse virtù politiche, ma la stessa concordia sono un nulla a petto della virtù militare, per il nostro patrio avvenire. Sia un'Italia concorde e ricca di quante idee e virtù politiche, ma povera di braccia militari. ella rimarrà ciò che è: sia un Italia anche discorde, e senza altra idea o virtù che di sapere andere e stare sui campi di battaglia militarmente, ed ella sarà indipendente. Quattro milioni non servono in somma a liberarne ventiquattro. Pensino i venti al modo di disfar l'opera de' sei secoli pervertitori della milizia italiana.

23. La regina Giovanna e i suoi quattro mariti (1343-1377). - Roberto di Napoli lasciò morendo il regno a Giovanna figlia di suo figliuolo premorto, giovanetta di diciassett'anni e già maritata ad Andrea d'Angiò fratello di Luigi re d'Ungheria, pronipote anch'egli de' due Carli l e II. Visser discordi pochi anni; fu ucciso Andrea uscendo d'appresso alla moglie (1346). Papa Clemente VI ne mandò giudicare da Avignone; furono torturati e suppliziati parecchi uomini e donne; e la regina si rimaritò (1347) con Luigi di Taranto, un altro collaterale di casa d'Augiò. Scende Luigi d'Ungheria fratello dell'estinto a vendetta, caccia gli sposi novelli che rifuggono al papa in Avignone (1348), gli vendono questa città, e coi danari tornano a Napoli, onde Andrea s'era partito per paura della famosa peste (descritta da Boccaccio) di quell'anno. Guarnieri, il condottier tedesco ridisceso già con Andrea, a capo della gran compagnia rifatta, passa a Giovanna, ripassa ad Andrea. Se ne prolunga la guerra : ridiscende Andrea per. mare a Manfredonia (1350); si ricombatte, si rimette il giudicio a papa Clemente; giudica Giovanna innocente, ed ella riprende il regno ed è incoronata con Luigi di Taranto (1352). Morto il quale poi senza figliuoli (1362), Giovanna prende del medesimo anno a terzo marito Giacomo d'Aragona figlio del re di Maiorca, ma non gli dà titolo di re. Egli l'abbandona, guerreggia in Ispagna, v'è fatto prigione, è riscattato dalla moglie (1365) e vien a raggiungerla. E morto esso pure (1374), Giovanna prende a quarto marito Ottone di Brunswick (1376),

- Intanto in Roma succedeva uno degli effetti più strani di quella smania imitativa, di quella pretesa di restaurar l'antico primato romano, che già vedemmo sorgere in Arnaldo da Brescia e nei senatori disprezzati da Federico I; quella smania che era venuta crescendo nel presente secolo col ricrescer delle lettere e delle memorie antiche, in parecchie città italiane, in Firenze e Venezia principalmente (come si scorge da' loro fatti e loro storici), ma sopratutto, come era naturale, in Roma. Qui dunque avvenne una rivoluzione letterata, pedante: Cola di Rienzo, un giovane del volgo, ma colto ed imaginoso, imagina restaurar il nome, i magistrati, la potenza del popolo romano, abbandonato dai papi, straziato da' Colonna, Orsini, Savelli ed altri grandi. Contra questi ei nodriva (è frase del Sismondi) « un odio quasi classico, ch'ei credeva ereditato dai Gracchi ». Un di di maggio 1347 ei solleva il popolo, si fa tribuno, stabilisce quello ch'ei chiama il buono stato, s'accorda col vicario del papa, sale con esso in Campidoglio, e cita dinanzi al popolo romano Ludovico di Baviera imperatore, ed il competitore di lui Carlo di Lucemburgo (figlio di Giovanni il venturiero nipote di Arrigo VII). È ricosciuto, lodato in tutta Italia, massime da' letterati. Ma letterato, antiquario, poeta, il buon Cola non sa governare, meno guerreggiare. È cacciato prima che finisse l'anno da' nobili e da un legato del papa: fugge a Carlo IV che, morto il Bavaro e scartati alcuni competitori, era rimasto solo. Nel 1352 è consegnato a papa Innocenzo VI allor succeduto in Avignone, ed è da questo aggiunto al cardinale Albornoz di là mandato a restaurar la potenza papale in Italia. Così da luglio a ottobre 1354 signoreggia di nuovo in Roma con dignità di senatore: finchè popolo e grandi si sollevan contro lui, e lo trafiggono a' piè del Campidoglio. Non frammischiatosi, come già Arnaldo, in cose spirituali, non in elezioni di papi ed antipapi come gli antichi Alberici, fu il più innocente fra gli usurpatori romani; fu sognatore, ed esempio a molti altri. -Dopo di lui l'Albornoz continuò con più politica e più fortuna la restaurazione della potenza papale in Roma, nelle Marche, in Romagna, in Toscana stessa, durante tutto il pontificato d'Innocenzo VI e quasi tutto quello di Urbano V, succedutogli nel 1362. Francese questi pure, pontificò primamente come gli altri da Avignone; ma nel 1367 ei fece rivedere un papa al posto suo, venne a Roma, vi rimase presso a tre anni, e tornò poi nel 1370 ad Avignone, e nel medesimo anno vi

mori. Succedette Gregorio XI pur francese; il quale pure pontificò primamente in Avignone; ma pressato, dicesi, principalmente da santa Caterina da Siena, e da santa Brigida. restituì finalmente la sedia in Roma l'anno 1377. Eran 70 anni appunto dalla traslazione in Francia. - In Toscana, Firenze risplendeva, s'arricchiva, poteva più che mai. Raccoglieva il frutto di sua costanza guelfa, di sua indipendenza, meglio difesa che non quella di niun'altra città italiana, salvo Venezia. Eccessiva già in democrazia, tollerava ora i nuovi nobili e grandi, sorti sulle rovine dell'antica aristocrazia, i grandi commercianti, fra cui già sorgevano i Medici, fra cui pure riammetteva per grazia alcuni antichi. E così finalmente tollerandosi, le due classi inevitabili dell'aristocrazia e della democrazia si salvarono da que' tirannucci, peggiori cortamente che non le offese reciproche o gli eccessi dell'una e dell'altra. Fin d'allora, non militare abbastanza per ordinare armi proprie, per esentarsi de' condottieri, fu politica in modo da barcheggiare con essi, e servirsene nelle solite rivalità contro Pisa, e in quella or più pericolosa co' Visconti di Milano. Firenze non fu buono Stato se si giudichi positivamente da sè, posciachè non asserì l'indipendenza compiuta, posciache non ebbe armi proprie; ma Firenze fu senza dubbio il migliore Stato d'Italia dopo Venezia; e non merita nè tutti gl'improperii di Dante, nè tutti gl'inni di Sismondi. - I Visconti erano sempre i maggiori principi d'Italia. Morto Luchino, avvelenato, dicesi dalla moglie (1349), eragli succeduto suo fratello Giovanni arcivescovo. Signore già di sedici città, comprò da Pepoli Bologna (1350). Fu citato a renderne conto ad Avignone; rispose che v'andrebbe con 12,000 fanti, 6.000 cavalli, : s'accomodarono, Tenne Bologna in feudo papalino (1352). Minacciò, guerreggiò invano Firenze, signoreggiò Genova (1353), morì nel 1354. Succedettergli insieme nella signoria tre nipoti suoi, Matteo, Bernabò e Galeazzo; ma morto il primo, dicesi, avvelenato da' due altri, questi. serbando Milano in comune, si spartirono l'altre città. Ma liberaronsi in breve Bologna, Genova e Pavia (1366). Capo di questa fecesi un frà Jacopo de' Bussolari, letterato, poeta, amico del Petrarca anch'egli, un Cola di Rienzo lombardo. E anch'egli durò poco; restitui Pavia ai Visconti (1359); finì in un carcere di frati a Vercelli. E i Visconti assaliti poi da una potente lega di Fiorentini e degli Estensi di Ferrara, dei Gonzaga di Mantova e del marchese di Monferrato, resistet-

tero. — Genova e Venezia fecersi di questi tempi una guerra maggior delle precedenti; disputaronsi il primato del lago italiano, a cui Pisa decaduta già non pretendeva più. I Genovesi afforzati in Galata e Pera sobborghi di Costantinopoli, contesero, rupper la guerra con Cantacuzeno imperatore, gli assediaron la città, gli arser la flotta (1348). Poi contesero co' Tartari a Caffa, altra lor colonia (1350); poi co' Veneziani a cui voller chiudere il commercio alla Tana (Taganrog). Questi s'allearono co' Greci e cogli Aragonesi, e capitanati tutti da Niccolò Pisani grand' uomo di mare, combatterono una gran battaglia nel Bosforo contro a' Genovesi capitanati da Paganino Doria, altro grande (1352). Vinsero i Genovesi, e fatta pace co' Greci continuarono la guerra co' Veneziani. Ma furon vinti da' Pisani alla Loiera nel mar di Sardegna (1353): e allor fu che diedersi al Visconti. Con tal aiuto riarmarono. rifecer capitano Paganino Doria, ricombatterono una terza battaglia al Golfo di Sapienza in Morea, e vinsero (1354), Allora fecesi tra le due repubbliche una pace, che pur troppo non durò poi, che durando avrebbe forse confermato il primato marittimo all'Italia per sempre. Ma già si sa: l'assurdità delle rivalità marittime è l'ultima ad intendersi, anche in tempi più progrediti che non eran quelli. Venezia fu turbata poi da una congiura, più o meno accertata, del suo doge stesso Marin Faliero. Ne fu accusato, condannato, ucciso segretamente (1355); materia di future tragedie. - Del resto. si frammischiarono a tutti i fatti della penisola, guerreggiarono, predarono, si moltiplicarono, si sciolsero, si riunirono. e si accrebbero di quelle che Francia veniva cacciando, le funeste compagnie italiane sotto duca Guarnieri il tedesco « nemico di Dio », frà Moriale un provenzale, il conte Lando, Anichino Bongarten, Alberto Sterz tedeschi, Giovanni Hawkwood inglese, ed altri minori. - E poco diverso oramai da cotestoro discese Carlo di Lucemburgo (1354), fu incoronato re a Milano, imperatore a Roma (1355) e risali a Germania. Dove poi l'anno appresso (1356) ei pubblicò la Bolla d'oro: quella costituzione che ordinò l'elezione, gli elettori degl'imperatori romani o germanici, e durò (mutata, s'intende, nel corso de' secoli) finchè duraron quelli. Nel 1368 ridiscese in Italia, vendette signorie, vicariati imperiali qua e là, e fece incoronar l'imperatrice in Roma da quel papa Urbano V, che vedemmo precursore della restituzione della sedia pontificale.

24. Il quarto periodo della presente età in generale (1377-

į

1492). - La storia politica de' nostri Comuni, repubblicani dapprima, tiranneggiati quasi tutti poi, è così intricata, che ella cape difficilmente in niuna mente o memoria umana, che niun'arte di scrittore la fece o la farà forse mai nè molto letta. nè perfettamente chiara a chi la legge. All'incontro la storia letteraria di guesti nostri secoli e così bella e così splendida a chicchessia, che fin da fanciulli noi la sappiam tutti e ne abbiamo la mente invasa e preoccupata. Quindi un errore involontario e frequente: di tener il secolo xiv, il secolo di Dante, Petrarca, Boccaccio e Giotto, quasi più splendido in tutto, anche in politica, che non il xy, in che niun nome tale non apparisce a colpir gli animi nostri. Nel trattar della coltura di quest'età, noi avrem forse a diminuire questa apparente contraddizione delle due nostre storie politica e letteraria. Intanto ci pare dover qui accennare, che, cessata la dimora de' papi in Francia e così la innatural suggezione loro alla corte francese, sottentrò sì dapprima il danno spiritualmente maggiore della divisione della Cristianità, il grande scisma Occidentale: ma che, politicamente, all'Italia ferma nell'obbedienza al papa legittimo di Roma, fu minore assai lo stesso danno spirituale, e grande poi il vantaggio di riavere in sò la sedia di quella così intimamente, così inevitabilmente italiana potenza del papa; e fu vantaggio nuovo, quando, cessato lo scisma, si ordinò questa potenza; come furono l'ordinarsi, l'ampliarsi di altri Stati italiani, il diminuirsi lo sminuzzamento della penisola, il farsi italiane le compagnie. E il fatto sta, che in questo nuovo secolo escon fuori parecchi più o men puri, ma certo splendidi nomi politici e militari; Francesco Sforza, il Carmagnola, Cosimo e Lorenzo de' Medici, Nicolò V, Pio II, Alfonso il Magnanimo, indubitabilmente superiori ai nomi politici del secolo precedeute. — Del resto, continua qui e continuerà sino alla fine di nostra storia la difficoltà, l'impossibilità di trovare un vero centro, intorno a cui rannodare i fatti moltiplici. Finchè durò la lotta contro agli imperatori, questi furono, se sia lecito dir così, centro passivo, centro contro cui si volsero gli sforzi, non di tutti pur troppo, ma de' migliori Italiani, de' papi e di Firenze principalmente. Ma cessata quella lotta (per l'infausta translazione, e per l'infrancesarsi dei papi da una parte, e per la trascuranza degli imperatori dall'altra), noi dovemmo già cercare un nuovo centro tal quale, per averne epoche, date, riposi a cui condurre via via parallelamente i fatti diversi; e così prendemmo

dapprima gli Angioini di Napoli. Ma noi vedemmo cessata in breve lor prepotenza, anzi, quanto all'Italia media e settentrionale, ogni loro petenza; ondechè forse già prima di qua avremmo dovuto, certo qui dobbiamo di nuovo mutar centro, e ci pare migliore Milano. Del resto, quanto più si complica la storia, tanto più arbitrario resta qualunque ordinamento di essa. E benchè i più degli scrittori non soglian notare siffatte difficoltà insuperabili o almeno insuperate nelle loro storie, parve a noi che il renderne conto candidamente potesse conferire ai due scopi nostri, di far capire e ritenere, il

meno male possibile, la nostra storia.

25, Bernabò e Gian Galeazzo Visconti primo duca di Milano (1378-1402). - Il ritorno de' papi non fu dunque dapprima se non principio di nuova calamità. Corso poco più che un anno, morì Gregorio XI (1378), e si disputò l'elezione tra dodici cardinali francesi, e quattro italiani. Il popolo gridava in piazza: « lo volemo romano! » Fu per compromesso eletto un napoletano, e così suddito francese, Urbano VI. Contentaronsene i Romani, ma non i cardinali francesi, i quali pochi mesi appresso elessero un francese davvero, Clemente VII. Ne segui per 40 anni quello che fu chiamato poi il grande scisma Occidentale, una serie di papi italiani in Roma, a cui obbedivano la penisola italiana e Germania; ed una serie di papi francesi in Avignone, a cui obbedivano Francia, Inghilterra e Spagna con Sicilia. Urbano VI fu zelante italiano, zelante papa, ma imprudente forse ed avventato. Scostatasi da lui la regina Giovanna, ei chiamò d'Ungheria nuovi competitori. Del 1385, punì ferocemente alcuni cardinali congiuranti contro lui : lasciò ridissolversi lo Stato, riunito già dal cardinal Albornoz; e morì poi nel 1389. Successegli in Roma Bonifazio IX. Così scese d'Ungheria Carlo di Durazzo, ultimo maschio della stirpe di Carlo 1, contro alla vecchia regina Giovanna; prese Napoli, fecesi proclamare re Carlo III (1381); prese poco appresso Giovanna stessa derelitta da tutti, tennela nove mesi prigione; e, dicesi, tra le piume del letto spensela poi (1382), Giovanna aveva già chiamato ad erede Carlo di Durazzo, ma nel frattempo che era assalita da lui, chiamò Luigi figlio del re di Francia, e nuovo duca d'Angiò, nuovo stipite di una seconda casa Angioina di Napoli. Questi scese nello stesso 1382 a difendere già, a vendicare poi Giovanna: guerreggiò nel regno fino al 1384, che morì e lasciò le pretese a Luigi II suo figliuolo- Allora regnò solo Carlo di Durazzo; ma guastossi anch'egli col papa, guerreggiò con esso. risalì ad Ungheria e vi morì, lasciando il regno a Ladislao suo figliuolo, fanciullo (1386). Guerreggiarono quindi per questo i suoi partigiani contra Ottone, ultimo marito della spenta Giovanna, contra Urbano VI, contra Luigi II per lunghi anni. Cresciuto, guerreggiò egli; e riunito il regno finalmente l'anno 1399, lo tenne poi crudelmente vendicandosi dei nemici, a modo-del secolo. - In Toscana, in tutta Italia media continuavano numerosi sollevamenti dei popolani minori contro a' maggiori diventati nobili. Il più famoso e che può servir d'esempio fu quello di Firenze. Ivi i nobili nuovi si dividevano già in due, gli Albizzi a capo de' più aristocratici; i Ricci e i Medici, de' più democratici. Così succede e succederà sempre. Tanto sarebbe tenersi i primitivi. Ma l'invidia non ragiona, e soprattutto non sente bene; chiama generosa l'acrimonia contra quanto è grande; non pensa che sarà punita essa stessa un giorno onde peccò, da nuove invidie ripunite. Salvestro de' Medici fatto gonfaloniero nel 1378, e Benedetto Alberti, sollevaron la parte democratica pura, le arti minori, quella della lana principalmente, detta de' Ciompi, contro alla parte diventata aristocratica, le arti maggiori, gli Albizzi. Disputossi ne' Consigli, combattessi in piazza, vinsero i soliti padroni della piazza, gl'infimi, i Ciompi, Michele Lando, uno di essi, portò il gonfalone; fu fatto gonfaloniero. Ma fu in breve assalito da' più democratici fra' suoi democratici, da' più Ciompi fra suoi Ciompi; resistette alquanto ma invano; gli Albizzi furono perseguitati, suppliziati (1379). Poi, vincitori i Ciompi si divisero; e le arti maggiori, gli Albizzi, i nobili popolani trionfarono all'ultimo (1382); cioè anch'essi per allora fino a che, come vedremo, trionfò di nuovo la parte ultrapopolana sotto i Medici, che se ne fecero scala alla signoria. - Così in Genova: alle divisioni tra i Doria e i Fieschi e l'altre famiglie antiche, eran succedute divisioni poco diverse tra gli Adorni e Fregosi, genti nuove. Ferveva intanto nuova guerra tra Genova e Venezia. Erasi combattuto dapprima in Cipro, in tutto Oriente: ma vinti i Genovesi nel 1378 ad Anzio. fecero un grande armamento, occuparono l'Adriatico, vinsero a Pola Vettor Pisani (1379), che fu perciò stoltamente imprigionato da' suoi concittadini. Quindi i Genovesi assediaron Venezia da Chioggia e il mare, mentre Francesco Carrara signor di Padova la stringea da terra, dalle lagune. Non mai Venezia erasi trovata a tale estremo: chiese, pregò pace. Ma

ŗ

Pietro Doria, l'ammiraglio genovese, rispose; « voler prima por le briglie a' cavalli di San Marco . Questo fece tornar il senno e il cuore a' Veneziani; e, tolto dal carcere e rifatto capitano Vettor Pisani, richiamate lor flotte da Levante sotto Carlo Zen, un altro grand'uomo di mare, resistettero dapprima virilmente, poi riassediarono essi i nemici in Chioggia (1380), li ridussero ad arrendersi, si liberarono. E stanche finalmente le due repubbliche, terminarono quella troppo famosa guerra; detta di Chioggia, con un trattato fatto in Torino per mediazione d'uno di que' principi savoiardi, che ingrandivano (1381). - Tra' Visconti, morto Galeazzo (1378) uno de' due fratelli, succedevagli Gian Galeazzo figliuolo di lui, e così divideva la signoria con Bernabò suo zio. Ma per pochi anni; chè nel 1385, mentre in un abboccamento s'abbracciavano nipote e zio, quegli dicendo a sue guardie tedesche streike, fece questo disarmare, prendere, imprigionare, e poi dicesi avvelenare e riavvelenare. Così rimasero Milano e Pavia e tutta la gransignoria Viscontea sotto a Gian Galeazzo. Da secoli e secoli molti signori e tiranni italiani avevano già usate perfidie e crudeltà, ma alla cieca, ma alla barbara, più per istinto che: per arte. I Visconti furono i primi i quali usarono efficacemente quell'arte, che l'opinione vergognosamente corrotta di que' secoli chiamò virtù, che alcuni pochi ammirano ancor di soppiatto sotto nome d'abilità: ma che, come il bene vientalor dal male, su forse utile ad ingrandire e riunire gli Stati, a scemar la funestissima dispersione delle potenze d'Italia, come fu utile un cent'anni appresso a riunir Francia sotto Luigi XI. Appena Gian Galeazzo ebbe tutto lo Stato Visconteo, egli si volse ad ingrandirlo. S'unì prima ai Carraresi di Padova contro a Venezia ed agli Scaligeri, e prese a questi-Verona (1386). Quindi s'uni co' Veneziani contro ai Carraresi, e prese Padova e Treviso (1387). Fuggitone Francesco II di Carrara a Firenze, tornò per Germania col duca di Baviera genero già di Bernabò cui volea vendicare, e riacquistò Padova (1390). Intanto Gian Galeazzo assaliva Bologna e Toscana tutta. S'alzava Firenze, ma più da mercante che da guerriera e soldava l'Acuto (così avea fiorentinamente addolcito l'impronunciabile Hawkwood), soldava il duca di Baviera (1390), soldava un conte d'Armagnacco (1391), e così si salvava e facea pace (1392). Finalmente nel 1395 Gian Galeazzo comprò dal vil imperatore Venceslao (che dimenticammo di dir succeduto nel 1378 a Carlo IV di Lucemburgo padre suo) il titolo di \*

duca di Milano per sè e suoi successori di maschio in maschio. con ventisei città lombarde dal Ticino alle Lagune, per 100 mila fiorini. Fu una delle vergogne che fecero dagli elettori tedeschi depor Venceslao, ed eleggergli a successore Roberto già conte Palatino (1400). Questi discese subito contro al nuovo duca italiano; ma sconfittone presso a Brescia (1401) ed abbandonato poi da tutti i suoi alleati, ed avendo esausti i sussidii fiorentini, risali e spari in Germania (1403), dove poi regnò fino al 1410. Intanto rimase poco men che abbandonata al duca Visconti tutta l'Italia. Nel 1399 aveva compra Pisa al figliuolo di Jacopo d'Appiano, che l'aveva usurpata ad un Pietro Gambacorta. Nel 1400 acquistò Assisi, e Perugia divisa dopo la morte di Pandolfo Baglioni, capo di parte nobile colà; e ricevette sotto sua protezione Paolo Guinigi, nuovo tiranno di Lucca; nel 1401 prese Bologna a Giovanni Bentivoglio, tiranno nuovo esso pure. Insomma (tranne Modena. Mantova e Padova) avea tutta Lombardia dal Ticino all'Adriatico; con Bologna, Lunigiana, Pisa, Siena, Assisi e Perugia. Se non moriva di peste nel 1402, chi sa, costui riuniva l'Italia almen settentrionale. Così fosse stato! Gli uomini passano, e le istituzioni restano sotto uomini migliori. — Ĝian Galeazzo fece un bene; usò, promosse, ingrandì le compagnie italiane che s'eran venute raccogliendo sotto parecchi, Da-Farnese, un dal Verme, un Biondo, un Broglia, un Ubaldino, i Malatesta e parecchi altri, e sopra gli altri Alberico da Barbiano. Tra un malanno straniero ed uno italiano, questo è sempre meno male. Genova divisa incapace di difendersi, erasi fin dal 1396 data a Francia.

26. Giovanni Maria Visconti secondo duca (1402-1412). — Ma poco mancò che coloro non rovinassero il nuovo ducato de' Visconti. Morendo Gian Galeazzo avea lasciati due figliuoli di tredici e dodici anni: Giovan Maria che gli succedette nel ducato di Milano, Filippo Maria nel contado di Pavia; ambi sotto la tutela di Caterina lor madre, sotto la protezione dei condottieri. Ma le città si sollevarono, e i condottieri riducendole le serbarono per sè; si fecero forti in ciascuna, Facino Cane il principale di tutti in Alessandria, Ottobon Terzo in Parma, Malatesta in Brescia, Giovanni da Vignate in Lodi, Gabrino Fondolo in Cremona e via via. Caterina, tiranneggiante con Barbavara cameriero già di suo marito, fu chiusa in carcere, dove morì; colui cacciato (1404). Giovan Maria cresciuto e sorretto da Facino Cane, tiranneggiò, incrudelì, lussureggiò

anch'esso in Milano. Gran cacciatore dicono (ma è credibile?) cacciasse uomini; fu scannato da alcuni gentiluomini milanesi addì 16 maggio 1412. Diventò duca il fratello di lui Filippo Maria conte di Pavia. Intanto, anche più facilmente s'erano sollevate e liberate le città più lontane venete e toscane. Francesco Novello da Carrara univasi con Guglielmo ultimo degli Scaligeri, figlio di quello spogliato già quindici anni addietro; e insieme riprendevano Verona (1404). Ma le Scaligero morì, dicesi di veleno, pochi di appresso; e così finì quella famiglia dopo due secoli di signoria, senza vera gloria, senza risultato. Quante pene sprecate, quanti semi di virtù perduti, per ingrandir le famiglie! e non lasciar all'ultimo un'opera compiuta, un benefizio alla patria, una benedizione in cuore ai compatrioti! Verona passò quindi al Carrarese, e Vicenza a Venezia; e ruppesi guerra tra quello e questa. Ma le guerre erano allora de' più ricchi che pagavano più venturieri; e qui non vera paragone. Venezia prese Verona e Padova, e Francesco Novello e i più degli altri Carraresi (1405); e sece strozzare in carcere lui e due figliuoli di lui (1406), e pose sfacciatamente a prezzo le vite de' minori a lei sfuggiti, Venezia entrava a un tempo nella carriera delle conquiste, e in quella della scellerata virtù del secolo xv. E così finì anche questa famiglia d'antichi principi italiani. Nè si mosse Firenze, già lor alleata e patronessa; era occupata in un'impresa non dissimile, quantunque men barbaramente adempiuta. Perugia e Bologna eransi liberate da' Visconti e ridonate al papa; e liberatesi Siena e Lucca. Solo Pisa rimaneva a un bastardo di Gian Galeazzo, protetto da Boucicault, signor di Genova per Francia. Costoro vendettero a Firenze il castello di Pisa, e poi il Francese fece decapitare l'Italiano. I Pisani ripresero il castello, fecero signore un Gambacorta. sostennero un lungo é bell'assedio, e furono venduti da colui. e i Fiorentini entrarono così a tradimento (1406), e finì la libertà di Pisa. Non vi furono crudeltà: Firenze fu sempre relativamente mite. - Quindi ivi, nella nuova suddita Pisa, convocossi un concilio a finir lo scisma. A Bonifazio IX, papa, erano succeduti Innocenzo VII (1404) e Gregorio XII (1406). In Avignone papeggiava Pier di Luna sotto nome di Benedetto XIII. Questi due furon citati al concilio di Pisa (1409). s'appressarono, ma non vennero. Furon deposti, fu eletto Alessandro V; e lui morto nel 1410, e succedutogli Giovanni, invece di due s'ebber tre contendenti, e furono citati tutti poi ÷

a un nuovo concilio a Costanza. — In mezzo a tutto ciò venne a frapporsi l'ambizione di Ladislao re di Napoli, che invase Roma e Toscana (1408). Firenze, minacciata e sempre pendente a Francia, chiamogli contra il competitore Luigi d'Angiò. Guerreggiossi quindi parecchi anni in Toscana e in tutto il mezzodì tra i due competitori; combattendo per il francese e Firenze Braccio da Montone, per Ladislac Attendolo Sforza. Erano allora i due condottieri maggiori d'Italia, i due che introdussero qualche arte di guerra in lor mestiero: più ardito Braccio, più assegnato Sforza, fecero e lasciarono le due famose scuole italiane de' Bracceschi e Sforzeschi. - Nel 1409 il regno di Sicilia erasi di nuovo riunito ad Aragona. Noi lasciammo quello cent'anni addietro in mano a quel Federigo che l'aveva difeso così bene contro al proprio fratello d'Aragona, agli Angioini di Napoli, a Francia, al papa, a Carlo di Valois e ai Guelfi Neri : e l'aveva avuto per sua vita colla pace del 1303. A malgrado della quale egli il lasciò poi nel 1337 a suo figliuolo Pietro II, che il lasciò nel 1342 a suo figlio Luigi, che il lasciò nel 1355 a suo fratello Federigo II, che il lasciò nel 1377 a sua figlia Maria, che il lasciò nel 1402 a suo sposo Martino d'Aragona, che il lasciò morendo nel 1409 a suo padre Martino il vecchio, che fu così re d'Aragona e Sicilia. Il quale morto poi senza figliuoli (1410), e così spenta in lui l'antica schiatta d'Aragona, disputossi la successione e passò a Ferdinando principe di Cástiglia (1412). Non ci possiam fermare a tutti questi, mediocri per sè e per potenza, e che, tranne alcune contese e piccole guerre con gli Angioini di Napoli, non importarono nelle vicende d'Italia.

27. Piemonte. Casa Savoia. Amedeo VIII (1100-1434). — Ma qui è d'uopo lasciar l'Italia meridionale, e volgerci a quell'angolo occidentale in cui scriviamo, e che pur trascurammo fin dal principio della presente età, fin dalle origini italiane della casa di Savoia. Dicemmo Odone conte di Morienna e d'altri feudi oltre Alpi, ed Adelaide contessa di Torino e d'altre città e feudi in Piemonte, stipiti di quella famiglia, a cui alcuni cercano un'antichità italiana ulteriore, a cui può bastar questa di otto secoli, superiore così di sette a quelle di ogni altro principe italiano presente, salvo i papi. Al tempo di Adelaide era stata nell'Italia occidentale un'altra casa molto potente, quella d'un conte Aleramo signoreggiante negli Appenaini dalla sponda destra del Po fino a Savona. Alla morte di Adelaide (1091), la successione di lei fu disputata, straziata.

tra Umberto II savoiardo, figlio di suo figlio; Bonifazio conte di Savona, figlio di una figlia d'un altro suo figlio; Corrado di Franconia, figlio di Berta sua figlia; l'infelice moglie che vedemmo dello scellerato Arrigo IV imperatore; e soprattutto poi dalle città che appunto allora vedemmo costituirsi in Comuni. Quindi Umberto II e i Savoiardi primi successori di lui furono ridotti a poco più che Savoia e i comitati oltremontani : e le famiglie Aleramiche, tra cui principali quelle di Monferrato in mezzo agli Apennini, o di Saluzzo tra l'Alpi ai fonti del Po, divisero l'Italia occidentale con le città liberatesi, Torino, Chieri, Asti, Vercelli, Novara, e, quando fu fondata. Alessandria. I Savoiardi scendevano, potevano secondo le occasioni, in Torino e l'altre; e quando non potevano qui; s'estendevano all'intorno di Savoia, in Elvezia, in Francia; ovvero guerreggiavan più lungi, alla ventura in Inghilterra, in Fiandra, in Oriente, alle crociate. Casa Savoia fornirebbe ad una storia della cavalleria più numerosi, più splendidi e più veri cavalieri, che non ne sieno di falsi in parecchi poemi e romanzi: casa Savoia ebbe quasi sempre la virtù di entrare con alacrità, e così con fortuna, nelle condizioni de' secoli suoi. - Al finir del xiii fece un grand'errore: ma perchè questo pure era del tempo, e gli errori stessi, quando sono tali sono men pericolosi, perciò questo la indebolì appena, o forse l'afforzò. Vi si disputò, s'alterò, forse s'usurpò, e certo si divise la successione tra Amedeo V e il fanciullo Filippo nipote di lui (1285). Gli Stati-generali, raunati in Giaveno, ne decisero o sancirono la decisione: Amedeo V rimase conte di Savoia e signor supremo, il fanciullo signor vassallo del Piemonte. E così rimase la samiglia divisa ne'due rami (oltre altri minori) un 130 anni; pur signoreggiando il ramo savoiardo su quel di Piemonte, che dalla moglie di Filippo ebbe pretese e nome di principi d'Acaia. Del resto. Amedeo V superò forse i predecessori in isplendor di cavalleria e certo in potenza. Nel 1290 entrò in una lega contro a Guglielmo di Monferrato, che fu poi preso dagli Alessandrini, e tenuto in una gabbia dove morì commiserato da Dante nel poema (1292). Finita in Giovanni, figlio di questo, la casa Aleramica e prima di Monferrato (1305) passò il marchesato a sua figlia ed al marito che era de' Paleologhi di Sostantinopoli, e continuò in questa seconda casa, benchè i Saluzzesi gliel disputassero e perciò facessero omaggio ad Amedeo V. Questi fu poi gran seguace e consigliero ad Arrigo VII im-

peratore nella sua discesa dal 1309 al 1313; e gran nemico come tutti i suoi, ed era naturale, agli Angioini che da Provenza e dal mezzodì volevano ficcarsi in Piemonte. Nel 1316 dicono andasse a combattere pe' cavalieri Gerosolimitani contro a Saracini a Rodi; e salvatala ne portasse il motto cavalleresco di Fert, il quale significhi colle quattro iniziali: Fortitudo Ejus Rhodum Tenuit. Ma se mi si conceda una digressione di due righe su questo patrio trastullo, io crederei che questo motto, il quale si trova più antico e sempre intrecciato con lacci d'amore non voglia dir altro, se non che uno di que' buoni cavalieri, l'inventor del motto, si vantava di portar que' lacci. Morì Amedeo V in Avignone dov'era andato a promuovere una nuova crociata presso ad uno di que'papi infingardi (1323). - Seguendo separati i due rami di Savoia e di Piemonte o Acaia, questi, che non aveano ad attendere al di là dell'Alpi, attesero tanto più al Piemonte, e vi s'ingrandirono tra' nuovi marchesi di Monferrato, e gli antichi di Saluzzo, e gli Angioini, e le città guelfe e ghibelline, e i tirannucci e i condottieri; mentre i cugini di Savoia li aiutavano all'occasione. Fra' Savoiardi su di nuovo cavaliero splendidissimo in fatti di guerra e di pace Amedeo VI, detto il conte Verde, dal colore (secondo quegli usi) costantemente da lui usato. In Piemonte guerreggiò e s'aggrandì; e guerreggiò contro a' Visconti parenti suoi, per disender due pupilli di Monferrato; e guerreggiò in Puglia, e in Oriente; assistè al ritorno de' papi in Roma; arbitrò e conchiuse la pace di Torino dopo la guerra di Chioggia tra Genova e Venezia. Una volta, accogliendo a sua corte Carlo IV imperatore e ricevendone l'investitura de' suoi Stati, e rompendosi, secondo l'uso barbaro-imperiale, gli stendardi e gli stemmi al vassallo prima d'investirlo, egli, afferrando il suo della croce bianca, nol pati; e così in modo cavalleresco e politico insieme protestò della indipendenza (fosse di diritto o di fatto) di casa Savoia. Governo, risplendette 49 anni (1334-1383). - Succedettegli Amedeo VII, detto il conte Rosso, il quale pure guerreggiò, torneò in casa, e fuori, e aggiunse a' suoi Stati Nizza e quella bella contea, squarcio di Provenza, datagli da que' cittadini. concedutagli da re Ladislao per non poterla difendere esso da Luigi d'Angiò, e lasciatagli prender da questo non meno impotente quantunque vicino. Morì dopo otto anni di signoria (1391). — È successegli, fanciullo, Amedeo VIII tutto diverso de predecessori; già non più gran cavaliero, ma uomo politico, prudente insieme ed ardito, riunitore ed ampliator dello-Stato, se non incolpevole, certo lontanissimo delle infamie de' Visconti e degli altri tirannucci contemporanei: ordinator poi e legislatore e che così, cioè secondando i tempi senza prenderne i vizii, fu fondator nuovo della sua robusta monarchia. Seppe guerreggiare, ma fu famoso massimamente in trattar negozi varii. Così asserì suoi diritti su Ginevra, sui marchesi di Saluzzo, contro i Delfini e i Borboni di Francia. Entrò giovò ne' negoziati che vedremo, per far finir lo scisma. Nel 1416, ottenne dall'imperator Sigismondo il titolo di duca. Nel 1418, estinta la casa d'Acaia, riuni gli Stati. Nel 1430, ordinò, ampliò gli antichi Statuti di Savoia, e feceli comuni ne'suoi Stati, pur lasciandone molti locali qua e là; saviezza di que' tempi, in cui era ancora impossibile l'uniformità. Come i maggiori suoi, comprò, acquistossi in varii modi parecchie signorie feudali o cittadine incastrate ne' suoi Stati o limitrofe. La più bella fu Vercelli, avuta da' Visconti (1427). Finalmente, nel 1434 Amedeo VIII lasciava quasi tutte le cure del governo a suo figliuolo Ludovico, e si ritraeva poi, egli primo con sette compagni, in Ripaglia, un bel sito sul lago di Ginevra, per vivervi tranquilli, romiti, cristiani. Ma il vedremo indi ritolto poi a nuovi e maggiori affari. Oramai la storia di questo gran seno occidentale non si può separare più da quella della restante Italia, e vi diventerà talor principale. Quella più antica che abbiam qui corsa, non ha guari altro interesse che le imprese cavalleresche di que' principi. Ma giova, ricrea l'animo seguir le vicende di quella, dicasipur rozza, feodale o semibarbara, ma virile ma semplice, ma virtuosa schiatta, non pura forse d'ogni violenza od inganno, ma non imbrattata certamente di niuna di quelle nefandità e viltà de' Visconti, degli Estensi, degli Scaligeri, degli Ezzelini, e de' papi di Avignone, e degli Angioini di Napoli, e de'senatori di Venezia, e delle signorie cittadine. e dei condottieri tramezzati in tutto ciò. Siffatto paragone è semplice verità, e non è ragion di tacerla perchè sia a lode de' principi miei. Anche la paura di esser tacciato d'adulazione è viltà, se fa tacer la verità. Or torniamo alle nefandità.

28. Filippo Maria Visconti (1412-1447). — Lasciammo Toscana e tutto il mezzodi straziato tra Ladislao, penultimo de' discendenti di Carlo d'Angiò, insieme con Braccio, e Luigi II degli Angioini nuovi, con Attendolo Sforza. Nel 1413 Ladislao fu vittorioso, prese Roma, minacciò Toscana, Bologna. Ma

ei morì l'anno appresso 1414. Succedettegli sua sorella Giovanna II, più infame che la prima, vedova d'un duca d'Austria, e che sposò (1415) un Borbone francese. Questi prese nome di re, mandò al supplizio un favorito di Giovanna, e imprigionò lei nel palazzo. Il popolo si sollevò per lei (1416); ella depose dal regno il marito, l'imprigionò, rilasciollo (1419). Ed egli fuggendo tal moglie, tal paese, tal sorte, si ritrasse a Francia; e sopravvivendo a Giovanna, non tornonne mai più. Allora, costei che era senza figliuoli adotto Alfonso V re d'Aragona e di Sicilia succeduto (1416) a Ferdinando. Viene Alfonso (1421), si guastano, si combattono; ed ella revoca l'adozione, ed adotta il nemico, l'emulo di sua casa, Luigi III (1433). Si combatte con vicende varie, tra tutti questi e Francesco Sforza figlio e successor di Attendolo, e Niccolò Piccinino successor di Braccio (i due grandi capiscuola eran morti del medesimo anno 1424). Nel 1433 Giovanna si riconcilia con Alfonso, e l'adotta di nuovo; e nel 1434 si riconcilia con Luigi che muore: e muor ella nel 1435, chiamando Renato fratello dell'Angioino allor prigione in Borgogna. Regna quindi Alfonso indisturbato, salvo due discese inefficaci fatte poi da Renato nel 1438 e 1453, e regna glorioso, acquista il nome di Magnanimo. - Noi lasciammo la Santa Sede straziata tra Gregorio XII, Benedetto XIII e Giovanni XXIII. S'adunò il concilio di Costanza e non li riuni. Succeduto al primo Martino V (1417), egli riunì prima due (1419), e finalmente (1429) tutte e tre le obbedienze. Cinquant'anni aveva durato il grande scisma. E Martino V de' Colonna di Roma, gran protettore di lettere, fu di nuovo gran principe, riunì la Chiesa, riunì. restaurò lo Stato papale, straziato già durante lo scisma. Ma morto esso (1431), succedettegli Eugenio IV, che si guastò coi Colonnesi e turbò lo Stato, e che adunato un concilio a Basilea (1431), e rottolo, turbò la Chiesa; cosicchè i padri rimasti a quello contro al divieto, elesser un nuovo antipapa. Amedeo VIII, il glorioso duca e romito di Savoia, che prese nome di Felice V (1439). Riaprivasi lo scisma. Se non che, morto papa Eugenio, e succedutogli Niccolò V da Sarzana. un nuovo gran papa (1447), il duca antipapa gli rinunciò la sede poco appresso (1449); e morì poi nel 1451 dopo aver signoreggiato 61 anni da conte, duca, prior di romiti, antipapa, e decano de' cardinali. Al secolo dei venturieri fu più grande e migliore de' venturieri. - In Firenze (ormai signora di Pistoia, Arezzo, Volterra e Pisa) dopo la disfatta de' Ricci, dei

£

Medici, e de' Ciompi, continuò a preponderare l'aristocrazia popolana degli Albizzi, alcuni anni. Ma risorse l'aristocrazia ultra-popolana sotto a' Medici; sorsero i Medici per mezzo della democrazia a poco men che signoria, esempio solito, I Medici erano grandissimi fra mercanti e banchieri di quella città, già grande per industrie e commerci di terra sin da quando l'adito del mare le era chiuso dalla nemica Pisa. E perciò, oltre all'ambizione di accrescimento, volgare in tutte quelle città italiane che speravan ciascuna diventar una Roma novella, perciò Firenze volle ed ebbe Pisa. E allora crebbe ella più che mai, e in essa crebbero i Medici; cioè quel Salvestro che vedemmo ne' Ciompi; e poi Giovanni figlio di lui che fu gonfalioniero nel 1421, benchè ancor potessero gli Albizzi; e sopra, Cosimo di Giovanni. Noi viviamo in tempi di grandi banchieri; ma questi non arrivan forse a que' principi del commercio d'allora. Non so, per vero dire, se sarebbe fattibile il paragone de' capitali maneggiati dagli uni e dagli altri; nè se, fattolo, e tenuto conto della rarità de' metalli allora correnti ne riuscirebbero più grandi capitalisti questi o quelli. Certo poi non v'è paragone tra le liberalità, le splendidezze. Cosimo aveva il più bello e gran palazzo di Firenze. forse d'Italia o della Cristianità: vi raunava i filosofi, i detti. i letterati italiani, e gli orientali, quando vennero, cadendo e caduta Costantinopoli. E di qua e di la raunava codici, anticaglie, scolture, pitture, e pittori e scultori, a cui molto più che ai letterati giova, anzi è indispensabile la protezione. Soprattutto imprestava, spargeva, gran danari; strumento supremo di popolarità. Con tali mezzi era terribil capo d'opposizione contro a Rinaldo degli Albizzi, capo del governo. Questi volle liberarsene d'un colpo. Del 1433, datagli dalla sorte una Signoria composta di partigiani suoi, chiamò Cosimo a palazzo, sostennelo, fecelo esiliare, e tolse poi i nomi de partigiani di lui dalle borse onde si traevano a sorte i magistrati. Cosimo si ritrasse a Venezia, l'antica alleata di Firenze; ed ivi. esule magnifico, continuò le medesime splendidezze, edificando palazzi, raccogliendo codici, anticaglie, letterati, artisti; e pur mantenendo relazioni con sua parte in Firenze, E così, corso appena un anno, ed uscita a sorte, a malgrado le esclusioni, una Signoria meno avversa a Cosimo, egli fu desiderato e richiamato; e cacciossi Rinaldo degli Albizzi, che esule troppo diverso fu a rifugio a Milano, ai Visconti, antichi hemici suoi e di sua patria. Fu del resto rivoluzione

pura di sangue, che è meraviglia in quell'età. E puri, o quasi. ne rimasero i Medici allor risorti e più che mai crescenti in tutto. Se questi primi Medici del secolo xv si voglian pure (come si fa da alcuni) chiamar tiranni, ei bisogna avvertire almeno, che essi furono molto diversi e dagli altri contemporanei, e da' loro stessi discendenti del secolo xvi e seguenti. - Men buono di gran lunga, e tuttavia non de' peggiori del suo, fu Filippo Maria Visconti. Brutto di figura, cresciuto tra' pericoli e le sventure, e riuscitone prudentissimo anzi timido, sospettoso e cupo, non capitano, non guerriero, non buon parlatore, fu abile conoscitore e destro maneggiator d'uomini a proprio pro, e crudele, sì, ma poco per un Visconti. Scannatogli, come dicemmo, il fratello (1412) corse a Milano, fu riconosciuto signore, sposò la vedova di Facino Cane, ebbe così per sè quella compagnia: alla quale sovrapose Francesco Bussone, detto di Carmagnola, da un borgo del Piemonte dov' era stato guardiano di vacche. Questi poi riacquistò a poco a poco a Filippo Maria tutto lo Stato dell'avo in Lombardia e Genova stessa, che non sapendo a lungo mai star libera si diede a lui e al Visconti, come poco anzi a Francia (1412-1422). Ivi fu fatto governatore, facente funzioni di doge, il guardian di vacche. Ma al soldato di ventura era esiglio, posciachè era ozio, o almeno non guerra. Lagnossi, cadde in sospetto. È comandato congedar sue lance, va invece in corte a Milano, ad Abbiategrasso dove villeggiava il duca; non è ricevuto; freme, grida, risalta in sella, varca Ticino, varca Sesia, corre ad Ivrea, s'abbocca con Amedeo duca di Savoia, promuove una gran lega con Firenze già assalita e Venezia minacciata dal Visconti, e pel San Bernardo e Germania viene a San Marco (1424). La lega si fa; il Carmagnola n'è condottiero per Venezia (1426). Prende Brescia e il paese all'intorno; è battuto poi a Gottolengo, ma sconfigge in una gran battaglia a Maclodio Niccolò Piccinino e Francesco Sforza, emuli già, riuniti ora nel servigio del Visconti (1427). Ma Carmagnola rilascia i prigioni. Era uso tra quei venturieri che già si battevan con riguardi e finirono con non ammazzarsi; ma i Veneziani non l'inteser così, e incominciarono da quel di a tener in sospetto il Carmagnola. Focesi la pace (1428); rivolsersi i condottieri del Visconti a Toscana, ma non ne riuscì nulla; riaprissi la guerra nel 1431. Carmagnola è battuto a Soncino, lascia battere senza muoversi l'armatetta veneziana sul Po presso a Gremona, e riposa

Ì

il resto di quell'anno. Al principio del seguente (1432) è chiamato a Venezia sott'ombra di concertar le operazioni di quella campagna; è accarezzato per via, a Venezia, in palazzo ancora, finchè nell'uscire è sostenuto, incarcerato; e poi segretamente accusato, torturato con corda e fuoco, condannato. e pubblicamente decollato in piazza San Marco addì 5 maggio 1432. Fu innocente o colpevole? Nemmen la critica storica, così informata a' nostri dì, non ne sa decidere. Il peggio delle persecuzioni de' tiranni non è il supplizio, è il segreto calunniatore. Del resto, ciò non poteva scandalezzare in quel tempo di quella cupa e feroce aristocrazia, che avea mandati a simil supplizio i Carraresi evidentemente innocentissimi, anzi non giustiziabili nè giudicabili da lei. Rifecesi pace (1433) tra Venezia e il Visconti. — Ma continuando i Genovesi sudditi di lui la guerra lor propria per gli Anzioini contro Alfonso d'Aragona essi il presero in battaglia navale e il trasser prigione a Milano. Filippo Maria il rimandò libero e Genova se ne sollevò e rivendicossi in libertà (1435). Piccinino e Sforza guerreggiavano intanto in Toscana e negli Stati del papa. Riapresi in breve la guerra tra Visconti e Firenze (1436). Si rifa pace, si riapre guerra (1436), istigata dall'Albizzi il malfuoruscito, e vi s'aggiunge Venezia poi; e combattono a lungo Piccinino per il duca, Sforza questa volta per le repubbliche. Seguono nuove paci e guerre, più intricate che mai, da Lombardia fino a Puglia, a cui notare si farebbon pagine lunghe, e che del resto non ebbero risultato; finchè cacciatone lo Sforza, ed abbattutone il Visconti, questi trasse a sè quello, offrendogli la mano di Bianca sua figliuola naturale, ma unica. Allor fecesi pace universale (1441). Ma anche questa ruppesi in breve. Guastaronsi suocero e genero; e ne seguiron simili guerre, simili scompigli e simile conchiusione. Ridotto a mal partito il Visconti, vecchio morente, e perciò tanto più allettante allo Sforza che gli volea succedere, si ripacificarono. Ma morì Filippo Maria prima che si congiungessero (1447). - Sigismondo imperatore discese in Italia nel 1431. Fu incoronato a Milano (assente e chiuso in suo castello d'Abbiategrasso il timido Filippo Maria); a Roma (1432) tentò paci e non le fece; risali nel 1433, morì nel 1439. Succedette (1440) Federigo duca d'Austria; dal quale in poi, l'Imperio non uscì più di quella casa, prima o seconda.

29. Francesco Sforza quarto duca di Milano (1447-1466). — Il ducato era stato dato a' Visconti in feudo mascolino: niuna

femmina, niun discendente o marito di femmine v'avea dirito. Tuttavia vi preteser così parecchi; il duca di Savoia, il duca d'Orleans e Francesco Sforza. I Milanesi si rivendicarono in libertà, restituirono il Comune o repubblica, ma non seppero ordinare armi proprie a difenderla; assoldarono i migliori condottieri, due Sanseverini, Bartolomeo Coleoni, due Piccinini figli di Niccolò (morto nel 1444), e Francesco Sforza stesso. L'Orleans assaliva dal Piemonte, prendeva Asti e la serbava poi ; i Veneziani continuavan la guerra incominciata contra il Visconti e passavan l'Adda. Sforza vincevali e rivincevali costi e sul Po tre volte in un anno (1448): ma faceva poi pace e con essi, a patto d'esserne aiutato alla signoria di Milano (1448); e così alzava lo stendardo contro la repubblica, indebolita già per sue pretese a serbar le città suddite. Perciocchè, il nome di libertà è bello ed attraente senza dubbio; ma chi la vuol per sè e la toglie altrui, il nome sta troppo male in bocca e non tira nessuno. E perchè così facevano di lor natura tutte le città o repubblichette del medio evo, perciò poche poterono fondare Stati grossi. Insomma, le città del ducato apriron le porte allo Sforza, e Milano restò quasi sola. Nel 1449 fece con Venezia un trattato a cui lo Sforza accedè, ma per poco. Anzi, riprese l'armi, tagliò le vettovaglie a Milano; e il popolo si sollevò, e addì 26 gennaio 1450 gli aprì le porte e riconobbelo per duca. - E qui v'ha chi piange. e dice perduta una grande occasione di collegarsi le tre repubbliche di Milano, Venezia e Firenze per l'indipendenza di tutta Italia; e certo s'ei vuol dire ch'elle avrebbero dovuto ciò fare, io consento per questa come per qualunque altra occasione. Ma il fatto sta che le repubbliche o Comuni o città furono, più che non gli stessi signori, discoste sempre da tali idee; e che la storia de' quattro secoli addietro dimostra la loro incapacità ed all'indipendenza ed alla libertà stessa; e che qui appunto da questa metà del secolo xy, da questo ascendere dello Sforza alla signoria incomincia un periodo. pur troppo breve, non arrivante a mezzo secolo, ma che fu forse il più felice, il più vicino all'indipendenza compiuta. forse il più fecondo di grandezze e splendori che sia stato mai all'Italia, dopo il vero Imperio Romano. E il fatto sta che la preoccupazione repubblicana fece a molti travedere, ed anche travisare la storia d'Italia : li fece quasi per disprezzo tralasciare di studiare e notare la storia di que' grandi principati italiani che si vennero apparecchiando fin da quest'epoca, che durarono d'allora in poi, e durano, che hanno quindi per noi un interesse molto più attuale. Siffatte preoccupazioni esclusive, siffatte trascuranze volontarie od involontarie di tutta una serie di fatti sono fonti di miseri errori, grettezze in tutti gli studii; nella storia, nella scienza de' fatti, sono distruzione della scienza intiera. — E studiando dunque i principati non meno che le repubbliche, noi noteremo fin di qua, che qui si vede la gran differenza tra un principe assoldator di condottieri, e un principe condottiero lui stesso." Quattro anni bastarono a Francesco, principe nuovo ma militare per finir quelle guerre che avean occupata tutta la vita di Filippo Maria principe antico ma non militare. Nel 1454 fu firmata una pace stabile oramai, che fermò, limitò gli Stati di Milano e Venezia, quali li vedemmo fino a' nostri dì. Francesco signoreggiò poi tranquillo, glorioso, splendido altri 12 anni : e negatagli l'investitura da Federigo d'Austria. non se ne curò; offertagli per danari la ricusò. — Costui era disceso nel 1452, ed aveva fatti gli Estensi duchi di Modena e Reggio, così innalzando un altro de' principati duraturi; e scansata Milano, erasi fatto incoronar a Roma, non solamente imperatore, ma, contro l'uso, re d'Italia, da papa Niccolò V troppo condiscendente; poi era risalito. Nel 1453, Stefano Porcari, un gentiluomo romano, che poch'anni addietro, nell'interregno della elezione di Niccolò, aveva propugnati i diritti di libertà del popolo romano, fece una congiura di fuorusciti, rientrò con trecento una notte in una casa; fu tradito, accerchiato, preso, appiccato. - In quest'anno medesimo si compiè le gran vergogna e calamità della Cristianità europea; fu presa Costantinopoli da Maometto II e i Turchi; e così finì l'Imperio Greco, Orientale, Romano, quella reliquia lungamente superstite, della civiltà antica. Quindi si sparsero i Turchi tra pochi anni nelle provincie greche dell'Eusino, del Danubio, di Atene, della Morea e nelle isole; facendovi servi giaurri, i milioni d'abitatori cristiani. Spaventossene la Cristianità, ma non se ne mosse; non avea più quel fior di zelo cristiano che avea mosse le crociate; non ancora quello zelo di civiltà che la muove, benchè tanto discordemente epperciò lentamente, a' nostri dì. E già fin d'allora lo zelo commerciale superava qualunque altro, faceva prendere i mezzi termini. Nell'anno della conquista Venezia, fece col barbaro conquistatore un trattato di pace, d'alleanza e buon vicinato, per salvare i suoi stabilimenti, i suoi scali e a capo di essi il

bailo ambasciadore, consolo, giudice de' cittadini veneziani là sofferti. Trovasi menzione d'una lega italiana ideata tra il 1454 e il 1455; ma furon parole; gli interessi minori ma presenti fecero lasciare i maggiori e lontani. Fu nuova vergogna e danno alla Cristianità; danno poi particolare all'Italia, in cui saran sempre sogni le confederazioni immaginate in generale, senza scopo, senza occasione; in cui le occasioni sole posson condurre alle leghe temporarie, e queste sole, se mai. a qualche confederazione perenne; in cui dunque dovrebbesi prender come benefizio della Provvidenza qualunque occasione di far leghe, piccole, grosse, temporarie o durature. Ad ogni modo spargevansi in Italia letterati, filosofi, reliquie di quella reliquia; a' quali fu mal attribuito il fior delle nostre lettere già fiorenti spontanee da 200 anni, a cui è tutt'al più da attribuir l'esagerato affetto alle cose antiche che seguì. Furono accolti principalmente da Cosimo de' Medici e da Niccolò V, il quale morì poi due anni appresso, e dicono, di dolore (1455). - Successegli Calisto III, uno spagnuolo, un primo Borgia, ottimo papa, che occupò il breve pontificato in confortar invano la Cristianità contro a' suoi nemici naturali. E morto esso (1458), succedette Pio II (Enea Silvio Piccolomini) un dotto ed elegante uom di lettere, che diede due buoni esempi: lasciar le lettere per li fatti quando s'arriva a potenza, e condannar gli scritti proprii quando non si trovan più buoni. Volsesi poi tutto anch'egli a riunire e confortar contro a' Turchi la Cristianità. Venezia fu costretta (1463) a romper guerra per le sue posizioni stesse in Morea, e allora fece alleanza con Mattia Corvino re d'Ungheria e grand'uomo, col duca di Borgogna, uomo ambizioso che voleaporsi a capo della crociata, e con Giorgio Castriotto sollevator degli Albanesi. Ma morirono Pio II (1464), e il Castriotto (1466); e tutto quel rumore cessò, e Venezia che s'era voluta isolare nella pace, rimase meritamente sola alla guerra. Nel papato successe Paolo II (Pietro Barbò veneziano). - Intanto (1456) era succeduta in Venezia una nuova di quelle misteriose tragedie a lei peculiari o simili solamente a quelle del Serraglio o dell'altre corti orientali. Dogava dal 1423, cioè dall'epoca delle ambizioni, delle conquiste, delle glorie di sua patria, Francesco Foscari, il più glorioso principe che Venezia avesse avuto da Enrico Dandolo in qua. Eppure, fin dal 1445 gli era stato perseguitato, torturato, esiliato il figlio Lacopo, accusato da un vil fuoruscito fiorentino d'aver toc-

cato danari dal Visconti. E fu riaccusato d'assassinio, ritorturato, riesiliato cinque anni appresso. E fu accusato, torturato una terza volta per una lettera di lui al duca di Milano: scritta apposta, disse il miserando giovane, per essere così ricondotto dall'esiglio, e ricomprare con quelle torture l'invincibil brama di riabbracciar i parenti decrepiti, la dolce moglie, i figliuoli. E per la terza volta fu ricacciato, e morì lontane. Quindici mesi appresso, il vecchio glorioso, ma certo rimbambito, posciachè soffrì di regnare dopo tutto ciò, fu deposto; e al sonar della campana grossa che annunciava l'incoronazione del successore, morì di dolor d'ambizione colui che non avea saputo morire di dolor di padre (1457). Che libertà, che repubbliche, che aristocrazie! - Con gloria più incolume morì (1458) Alfonso il Magnanimo. Benchè signor di altri regni in Ispagna, non avea più lasciato quello delle Due Sicilie da trentott'anni, v'avea combattuto a lungo, l'avea pacificato, ordinato, fatto riposare e risplender di arti e di lettere; e compie i suoi benefizi a' sudditi napoletani, lasciando i regni spagnuoli e Sicilia a Giovanni suo fratello, ma Napoli distaccato, a Ferdinando suo figliuol naturale. Se non che, qui come ad ogni altra occasione passata, presente o futura, lamenteremo sempre qualunque sminuzzamento del bello ed util regno di qua e di là dal Faro, come di qualunque altro Stato italiano esistente. Ma che giova? mentre si disperano e cercano riunioni l'une difficili, l'altre impossibili, si sminuzza ciò che è già riunito. Sogni ed ire, sempre la medesima storia. Non solamente il desiderabile proseguito in luogo del possibile: ma niun criterio a distinguere ciò che sia desiderabile veramente, niuna costanza a desiderar le medesime cose; inconseguenza, inconsistenza, passioni. - Ferdinando poi non valse il padre: s'inimicò i baroni; e questi chiamarono un duca di Calabria figlio di Renato d'Angio, che scese e si mantenne parecchi anni nel Regno. Ferdinando fu mantenuto dalla sapienza politica dello Sforza e di Cosimo de' Medici, che non vollero introdurre un nuovo straniero in Italia: ma si deturpò peggio che mai colle vendette e col tradimento che fece a Iacopo Piccinino, accarezzandolo, traendolo a sè, ed uccidendolo, a modo di Venezia con Carmagnola (1465). - Pochi mesi addietro era morto Cosimo de' Medici il gran cittadino di Firenze, il grande autore e conservator della pace in sua città e in Italia. Avea governato per mezzo di sua parte già democratica, poi meno aristocratica, poi aristo-

cratica sola; nè aveva usurpati, o nemmen ritenuti carichi; anzi li avea dati e mantenuti a Neri Capponi, a Luca Pitti, a tutti i grandi minori di lui; avea portato il segno della vera e rara grandezza, non avea avute invidie. Non vi fu saugue al tempo suo; pochi di quegli stessi esigli, i quali son forse inevitabili nelle repubbliche, dove qualunque cittadino presente può forse esser potente; mentre ne' principati puri è facilissimo annientar un suddito, presente come assente. Ed a malgrado di tutto ciò, Cosimo è da alcuni vituperato quasi tiranno, perchè volente o non volente (chi può saper le intenzioni?), egli apparecchiò le vie ai discendenti che tiranneggiarono cinquanta o sessant'anni dopo lui. Ma il fatto sta, che ei governò la repubblica, primo sì, ma non principe, ed anche meno tiranno; ch'egli ottenne da' contemporanei il nome di Padre della Patria, ch'ei somigliò a quanti grandi cittadini furono nelle più splendide repubbliche antiche, e superò forse quanti furono nelle italiane. Quando saprà l'Italia far giustizia tra i veri e i falsi grandi suoi? Forse non prima ch'ella sia compiutamente libera. Intanto par che corra quasi un impegno di abbassare i veri grandi e d'innalzare i piccoli di nostra storia. Sarebbe egli per ridurli tutti insieme alla misura di nostra mediocrità? Vi badino coloro che han credito sull'opinione patria. Forse per gran tempo ancora non si potrà in tutta Italia dare a coloro che la servono, ciò che ogni generoso fra essi desidera naturalmente più, i mezzi di più e più servirla, la potenza: per gran tempo ella non avra altro premio a dar che le lodi, sappiamo almeno non negarle nè avvilirle. - L'ultimo a morire di questa gran generazione del mezzo del secolo xy fu Francesco Sforza (1466). Due anni innanzi, Genova, che dal 1458 aveva ridonata la signoria a Francia, abbandonata da questa, l'aveva donata a lui. Così morì Francesco nel colmo di sua fortuna. nomo meno incolpevole certamente, ma non minor principe egli, che Cosimo gran cittadino: la loro amicizia serbò allora la pace d'Italia, e li onora presso ai posteri amendue.

30. Galeazzo Sforza quinto duca di Milano (1466-1476). — Fu poi uno di que' fatti indipendenti forse da ogni colpa umana, ma gravidi di mali ad ogni modo, che a tutti quei grandi della metà del secolo xv succedessero uomini di gran lunga minori; a Francesco, Galeazzo Sforza figliuolo di lui; a Niccolò V e Pio II, Paolo II; ad Amedeo VIII di Savoia, Luigi ed Amedeo IX il Beato. ad Alfonso il Magnanimo, Fer-

dinando il Bastardo: a Cosimo de' Medici. Piero. — Questi. fin dal secondo anno (1466), fece o lasció esigliare molti cittadini; ond'essi, unitisi agli antichi fuorusciti, e a Bartolomeo Coleoni condottiero, fecero contro alla patria una di quelle imprese, dove si spera e non si trova poi l'aiuto del popolo (1467). Del resto, sopravisse la pace fondata da quei grandi. Italia posava, Italia avrebbe più che mai potuto far la lega contro a' Turchi; e molto se ne trattò; e se ne firmò una a Roma, nel 1470, tra papa Paolo II, Luigi marchese di Mantova, Guglielmo marchese di Monferrato, Amedeo IX duca di Savoia, Siena, Lucca e Giovanni d'Aragona. Ma oltre alle feste che se ne fecero, non n'uscì nulla, e fu lasciata Venezia sola proseguire con varia fortuna la guerra che avrebbe potuto e dovuto essere nazionale. E così avviene sempre ed avverrà. finchè si ricadrà in questo vizio femminile e da bimbi, di festeggiare ciò che si spera e non si sa compiere poi, di sciupare in feste quello che rimane d'operosità. - Poi, come succede nelle paci subitanee dopo grandi moti, quando restan disoccupati a un tratto e malcontenti molti animi irrequieti, seguiron parecchi anni che si potrebbon dire i classici delle congiure italiane, gli anni che gioverebbe studiare, per vedere a che elle montino, che ne risulti. Tre ne furono nel solo 1476, l'anno millenario della distruzione dell'Imperio antico. Quanto lenta ancora era progredita la civiltà! Una di quelle tre fuin Genova, di un Gerolamo Gentile che volle liberarla dal giogo milanese, e riuscì ad impadronirsi delle porte, poi soggiacque. Uu'altra in Ferrara (testè dal papa innalzata a ducato in favor degli Estensi già duchi di Modena), dove Niccolò d'Este s'intromise con una mano di fanti per cacciare il duca Ercole, e soggiacque, e fu decapitato egli, impiccati venticinque compagni. Finalmente, una in Milano, dove tiranneggiava Galeazzo tra le crudeltà e le libidini, da dieci anni. E contro tal tirannia dovea riuscire e riuscì la congiura; ma a danno de' congiurati, non men che del tiranno, a danno forse della città patria, e certo poi della intiera patria italiana. Tre giovani, un Olgiati, un Visconti ed un Lampugnani, giustamente adirati della tirannia, stoltamente istigati, dicesi, da un Cola Montano letterato e filosofo all'antica, s'esercitarono alla milizia, si confortarono alla religione, e tradiron l'una e l'altra esercitandosi al pugnale. Poi addì 26 dicembre 1476, aspettarono il tiranno nella chiesa di Santo Stefano, e com'ei s'ayanzaya tra due ambasciadori, se gli appressarono, e lo trafissero. Furono fatti a pezzi li dalle guardie; Lampugnani, inceppatosi tra i panni delle donne inginocchiate, e pochi passi discosto, il Visconti. N'uscì solo l'Olgiati a gridar liberta; ma non fu ascoltato da nessuno, fu rigettato da suo padre stesso, si nascose, fu scoperto, imprigionato, scrisse sua confessione, e morì straziato e vantando il proprio fatto. Ed allo Sforza ucciso succedè tranquillamente Gian Galezzo suo figliuolo, fanciullo sotto la tutela di Bona di Savoia, madre di lui; e si vedrà qual destino egli avesse poi, e qual traesse a tutta Italia.

31. Gian Galeazzo Sforza, sesto duca di Milano (1476-1492). - Corsi due anni, avvenne una quarta congiura, essa pur fatale alla libertà. A Pier de' Medici, morto nel 1469, eran succeduti Lorenzo e Giuliano, figliuoli di lui, nelle ricchezze e nella potenza indeterminata di lor famiglia. Amendue giovani eleganti, generosi, dilettanti, promotori di lettere ed arti come l'avo; ma men che lui liberali di quella potenza. pubblica, la quale par sommo bene ai popoli, ed anche più alle aristocrazie libere. I Pazzi, stretti di parentele co' Medici, erano stati de' principali chiamati al convito di potenza da Cosimo, furono ora de' principali esclusi. Accomunarono gli odii col Salviati vescovo di Firenze, co' Riarii nipoti di papa Sisto IV (della Rovere, succeduto a Paolo II fin dal 1471), e dicesi col papa stesso, oltre altri minori. Congiurarono, appuntarono varii luoghi a pugnalar i Medici, e gridar liberta; e fallite loro altre occasioni, appuntaron la chiesa, come s'era fatto allo Sforza. Pare impossibile, ma è certo; avvi una contagiosità dei delitti; e tanto più, quanto più eccessivi. Addi 26 aprile 1478, in mezzo alla messa udita da' due fratelli, al segno dell'elevazione, un Bandini trafigge Giuliano, un Pazzi pure gli s'avventa con tal impeto, che trafigge se stesso; mentre un Antonio da Volterra manca il colpo su Lorenzo, che si difende colla cappa e rifugge in sacristia. Ciò veduto. e che il popolo fiorentino inorridiva invece di sollevarsi, il Bandini fuggì di città, d'Italia, dalla Cristianità, a Costantipoli. Intanto il vescovo Salviati, che doveva prendere il palazzo della Signoria, separato per un caso da' compagni già introdottivi, s'era turbato e scoperto, e preso esso ed essi dal gonfaloniero, e chi scannato lì, chi sbalzato dalle finestre, furono ivi appiccati il Vescovo con due cugini suoi, e Iacopo-Bracciolini, figlio del famoso letterato. La congiura era spenta. Si spense dopo essa, come succede, molto di libertà florentina, e, che forse su peggio, quell'unione degli Stati italiani. la quale era stata fondata da' grandi uomini della penultima. generazione, mantenuta dagli stessi minori dell'ultima. Lorenzo, rimasto solo alla potenza repubblicana, la rivolse poco meno che in signoria; non risparmiò supplizii, non rispettò la costituzione dello Stato. E tutta Italia se ne turbò. Il papa scomunicò Lorenzo e la Signoria per l'uccisione del vescovo Salviati, e s'unì con Ferdinando di Napoli e con Siena contra Firenze. Federigo, duca di Urbino, fu condottiero della lega; Ercole d'Este de' Fiorentini, che al solito non avean grandi uomini di guerra tra lor cittadini. Bona di Savoia, reggente il ducato di Milano, era sola alleata loro. Ma le furon suscitati nemici in casa e intorno. Nel medesimo anno i Genovesi scossero la signoria di Milano, e rifecersi un doge cittadino. Poi scesero Svizzeri (1479), e vinsero i Milanesi a Giornico. E finalmente, Ludovico il Moro (il gran traditor d'Italia poi), lo zio del fanciullo Galeazzo, dichiaratolo maggior d'età, tolse a Bona e prese egli la potenza, che tenne sempre poi. Intanto i Fiorentini, sconfitti al Poggio Imperiale, erano all'ultimo. Allora Lorenzo, che non era stato buono a far il capitano, mostrossi buono e coraggioso uomo di Stato. Entrato in negoziati, e veduto di non poter conchiudere co' capitani della Lega, e che il tempo pressava, fu egli stesso a Napoli, a quel Ferdinando che poc'anni addietro avea finiti i suoi negoziati col Piccinino con tradirlo ed ucciderlo. La cosa riuscì a Lorenzo; conchiuse pace con Ferdinando (1480), e tornò in trionfo a Firenze, che ne fu più che mai sua. E tanto più che, del medesimo anno scesi i Turchi ad Otranto, il papa se ne spayentò, e fece pace anch'egli. I Turchi furono cacciati (1481). - Ma in breve fu suscitata nuova guerra da quel vizio che veniva sorgendo ne' papi di far principi i lor parenti, quel vizio a cui fu quindi inventato il nome di nepotismo. Non pochi principati, Milano, Savoia, Modena e Ferrara, Mantova, Urbino, s'erano costituiti ultimamente, crescendo di grado gli uni per concessioni imperiali, gli altri per concessioni pontificie. Questo destò ne' papi la nuova ambizione, il nuovo vizio del nepotismo che guastò da Sisto IV in poi tanti papi; che, per quasi un secolo, fu arcano o piuttosto sfacciata massima di lor politica, ed abbandono della grande e nazional politica papale, proseguita da' loro gloriosi predecessori; che diminuì poi, diminuita la potenza de' papi, ma fu anche allora impiccio, impoverimento del loro Stato; e che nell'un modo e nel-

l'altro, essendo vizio il più anticanonico di tutti, ambizione personale, piccola, interessata, e tanto minore delle grandi ed ecelesiastiche ambizioni dei Gregorii e degli Innocenzi, conferì forse più che null'altro a diminuir la dignità, la potenza del papato nella pubblica opinione per tre secoli, fino all'immortal Pio VII. Sisto IV voleva far uno Stato al nipote Riario. Collegossi con Venezia per ispogliar gli Estensi e dividersi loro Stati. Napoli, Milano e Firenze, cioè Fedinando, Ludovico e Lorenzo collegaronsi per difenderli (1482). Seguirono intrighi, alleanze nuove, minacce; e morì tra esse Sisto IV, lasciando Girolamo Riario signor d'Imola e Forlì (1484). Successegli Innocenzo IV (Cibo di Genova); perciocchè questa del nepotismo è la ragione che ci sforza a notar i casati di questi nuovi papi, così diversi da quegli antichi che non avevano famiglia se non, come pontefici, la Chiesa; e come principi, la parte nazionale d'Italia. E quindi io non so non trattenermi ancora a notare quella che mi pare anche qui non giusta distribuzione di lodi, quell'errore d'inveire contro agli antichi papi italiani, italianissimi, per lodare, blandire o scusar almeno questi nuovi, splendidi sì sott'altri aspetti, ma cattivi italiani, arrendevoli a qualunque straniero li aiutasse a collocar lor nipoti. Che gli scrittori stranieri facciano tal errore, è naturale; parlan per essi: sappiamo anche noi parlar per noi; o piuttosto (nè è a disperar che si faccia un di nella civiltà progredita) parliamo tutti per quel principio politico sommo. di difendere o promuovere in casa, di rispettare ed aiutare fuori la nazionalità d'ogni nazione. Papa Cibo non fu migliore, anzi peggiore del predecessore: nepotista al par di lui: e di più, depravato di costumi, altra novità, altro scandalo aiutatore e accrescitor del primo. Seguono negoziati, guerre, paci e congiure ed assassini per interessi privati, più che per comuni: una guerra d'Innocenzo contra Ferdinando e Fiorentini, ed una pace del 1486; un matrimonio tra una figliuola di Lorenzo de' Medici e Franceschetto Cibo, a' cui posteri rimase quindi il ducato di Massa-Carrara; Gerolamo Riario; pugnalato da tre capitani suoi (1488). La sua vedova seppe conservar il principato al lor figlio; ed ella sposò poi Giovanni de' Medici, detto delle bande nere, che vedremo ultimo de' condottieri italiani, primo de' fiorentini, e padre a Cosimo granduca. E fu pugnalato (1489) Galeotto Manfredi, ma rimase pure ad Astorre suo figliuolo la signoria di Faenza. Più che mai si vede l'inutilità dei delitti : le cose continuano ad andare, mutati i nomi, per il lor verso; e continuarono allora per quello dei principati fermi ereditarii. Il solo acquisto che se ne facesse, fu d'infamia. Appressavansi gli anni che l'Europa civile tutta quanta si versò sull'Italia; e quando costoro (che non eran pure di civiltà avanzata nè severa, ma perfidi ingannatori, politici a guisa di Luigi XI, Comines, Carlo il Temerario di Borgogna, Arrigo VIII, Fernando Cattolico ed altri simili) trovarono generazioni d'italiani più perfidi, più scelleratamente abili, più congiuratori, più pugnalatori che non essi; essi si scandalizzarono come fanno volentieri i cattivi de' peggiori: e riportarono a lor case, e tramandarono di generazione in generazione il mal nome della perfidia italiana. Noi paghiamo il fio delle colpe de' maggiori. È giustizia? Non lo so. Certo, è abitudine, e sarà finchè duri mondo. E noi non saremmo ammessi a lagnarcene, finchè si rinnoveranno, men frequenti che a' secoli xiv o xv, ma troppe ancora pel xix, simili nefandità. Nè queste poi torceranno il secolo nostro dalle monarchie rappresentative, più che quelle dei maggiori torcessero il loro dalla signoria assoluta. - Ad ogni modo, l'età dei Comuni repubblicani è qui finito. - Firenze, Siena, Lucca, Genova, Venezia sopravvivon sole, Coloro che prolungano l'età repubblicana quarant'anni ancora, fino alla caduta di Firenze, la potrebbon prolungare sessanta, fino a quella di Siena, o fino a' nostri dì, quando caddero le tre ultime; ovvero dir che durano le repubbliche anch'oggi, in San Marino. In nome d'Italia, lasci di guardare ciascuno all'idolo suo; guardiamo alla patria tutta intiera, alla condizione universale, alle importanze principali, anche scrivendo. - E così facendo, concorderemo poi con tutti gli scrittori contemporanei in dire: principio, era dei nuovi guai d'Italia, del massimo di tutti, la venuta di nuovi stranieri che seguì dappresso alla immatura morte di Lorenzo de' Medici (all'età di 44 anni, 8 aprile 1492). Come gran cittadino repubblicano. Lorenzo non pareggiò Cosimo certamente: fu men modesto, s'accostò più al principato, e così, invece di quel gran titolo di Padre della Patria, non gli rimase che quello volgare allora, di Magnifico. Com'uomo di Stato poi e grande Italiano, se Cosimo. fu l'inventore, l'ordinatore della grande unione di Milano, Firenze e Napoli (quell'unione, quella politica che valse, che. fu una vera consederazione italiana), Lorenzo ebbe pure il merito di mantenerla in condizioni fors'anche più difficili con uomini certamente molto minori, anzi cattivi; di serbarla, quando pericolante; di rinnovarla, ad ogni volta che sì venne guastando. E il fatto sta, che mutando nomi o luoghi speciali, secondo le occorrenze, questa unione di tre grandi principati nazionali del settentrione, del mezzo e del mezzodi d'Italia, è forse la sola confederazione possibile in Italia, la sola che possa salvaro o rivendicare mai la nazionalità di lei. Certo, era la sola a que' dì; e, spento Lorenzo, ella si spense fino a' nostri. E quindi incominciò l'età degli Stati italiani sotto le preponderanze straniere combattute, pazientate, equilibrate, e ad ogni modo duranti, e durature Dio solo sa fino a quando.

32. Coltura dell'età dei Comuni in generale. - Noi abbiamo ritratto in colori più oscuri forse che non si suole la politica della nostra età dei Comuni. Se ci siamo ingannati, sia perdonato all'intimo nostro convincimento di questo principio: che prima delle felicità, primo dei doveri nazionali, primo dei doveri della libertà stessa, è il procacciar quell'indipendenza che i Comuni non seppero compiere in quattro secoli di libertà. Ad ogni modo, sorge quindi nella nostra storia una contraddizione apparente già accennata: che quella liberta de' nostri Comuni, così poco apprezzata od anche disprezzata da noi, fu pure incontrastabilmente capace di generare la più splendida, la più varia e la più nazionale coltura che sia stata mai. Per quattro secoli questa crebbe in Italia sola, in mezzo all'Europa tutto oscura; la stessa coltura greca non ebbe tanti secoli di tale splendore esclusivo. Per trovare esempi di simili esclusività bisognerebbe andar alle Indie o alla Cina; ma le colture ivi cercate sarebbero (mi perdonino indianisti e sinologi) incomparabilmente minori. Come ciò? Come quest'apparente contraddizione di una libertà così incapace d'indipendenza, così capace di coltura? Ma, quanto all'incapacità d'indipendenza noi ne svolgemmo via via la causa evidentissima; quella preoccupazione dell'Imperio romano che fu in tutti i Comuni, in tutte le parti, nella stessa guelfa o nazionale. E quanto poi alla capacità di coltura noi l'accennammo pure; la libertà. anche cattiva, anche barbara, disordinata, eccessiva, cadente in licenza, è tuttavia culla più favorevole alla coltura che non possa essere il principato assoluto o feodale. Il duplice fatto non è dubbio; e la prova della virtù che è nella libertà di generare la coltura, ne risulta tanto più evidente, quanto più cattiva ed incompiuta fu questa libertà, quanto politicamente parlando le altre nazioni furono meglio costituite, e prepararono migliori, invidiabili costituzioni di nazionalità. Se fosse conveniente qui una digressione, io crederei poter dimostrar facilmente: che in tutti i tempi, in tutti i luoghi le grandi colture furono figlie o d'una libertà legittima, legale, stabilita, o d'una reale quantunque non riconosciuta, o almeno d'una incipiente quantunque non progredita; che in particolare quella magnifica coltura francese, la quale prende nome da Ludovico XIV, fu tutta esercitata da uomini nati e crescinti fra le contese di libertà, che, cattivissime del resto, sorsero durante la minorità di lui e furon dette della Fronda; che insomma e dai fatti e colle ragioni si prova sempre, le colture aver bisogno di libertà, e quasi sempre la libertà aver bisogno di coltura. Ma non avendo noi luogo a distrarci, ci basti accennare la fratellanza, o il parallelismo speciale della nostra libertà e della nostra coltura da Gregorio VII fino all'epoca a cui siam g'unti. - La libertà ecclesiastica propugnata, ottenuta da Gregorio VII e da' suoi predecessori e contemporanei, ebbe bisogno di grandi teologi; e così li fece sorgere, e con essi parecchi di que' filosofi scolastici, i quali mal si distinguono da' teologi, e de' quali è gloria di alcuni filosofi contemporanei nostri aver saputo riconoscere i meriti finalmente. E la libertà ecclesiastica facendo sorgere ogni zelo ecclesiastico, fece moltiplicar que' tempi, quelle chiese di che già accennammo, le due prime di Venezia e Pisa, e che tutte furon poi veri musei d'antichità e scuole a tutte l'arti italiane. Poi la libertà comunale, dico la primissima, informe, de' consoli del 1100, non potè essere nè un anno o un di senza aver bisogno, in ogni città o terra italiana, di oratori, uomini di Stato, capi di nobili, capi-popolo, capi-parte, piccolissimi terricciolai quanto si voglia, ma pur oratori ed uomini politici, i quali ebber bisogno di parlare e persuadere in qualunque lingua parlassero, latino, volgar lombardo, volgar toscano, o romanesco, o napoletano, o siciliano, o piemontese; e così nacque di necessità un'arte, non artifiziata ma naturale, oratoria. Quindi dal mescolarsi quegli interessi e quegli uomini in tutta la penisola nasceva fin d'allora, fin dal principio del secolo XII senza dubbio, il bisogno d'una lingua comune o italiana; e così nasceva quella di che trattò Dante 150 o 200 anni appresso come di lingua già antica, quella che crebbe di necessità in que' mostri di assemblee, che dicemmo simili alle moderne d'Irlanda. Quindi cresciute le ambizioni, le emulazioni di città, crebbero in ciascuna i bisogni di forti mura:

e così nacque quell'architettura militare, che è più antica forse tra noi che non si suol dire anche da' più esagerati esaltatori dei nostri primati. E quindi l'altre emulazioni, il volere ogni città più bei templi che le vicine, ed ogni nobile un più bel palazzo che i concittadini, e i nobili popolani più che gli antichi, e via via. E poi la libertà del dire, il non esservi nè il fatto nè nemmeno l'idea delle censure moderne, fece scrivere nella nuova lingua di ogni cosa che si sapesse scrivere: e perciò primamente d'amore, che è forse il più facile, ed è certo il più piacevole degli argomenti a chi scrive o legge; e poi di storia patria, che è il più necessario in ogni paese libero; e poi di ogni cosa, in quel modo enciclopedico che da Esiodo a Varrone, a Brunetto Latini e a Montaigne od anche a Bacone e Leibnizio suol essere de' primi saggi che si facciano in qualunque letteratura incipiente, quasi a rassegna di ciò che si sa per indi progredire. E sorte tutte queste colture, sorse il commercio che n'è fratello or maggiore or minore: e sorsero le industrie, le scienze che ne son pur sorelle, tutta famiglia della libertà; in cui entraron l'arti belle, quelle arti che son forse un po' meretricie, un po' prodighe di lor favori, senza gran discernimento tra tirannia e libertà. ma che li concedon pur sempre più compiuti insieme e più eleganti alla libertà. Del resto, quanto al commercio in particolare, duolmi più che mai non potermi fermare ad accennare quali fossero le condizioni di esso ne' nostri Comuni, quali le libertà concedutegli. Forse ne risulterebbe un fatto tutto opposto a quello creduto volgarmente: il fatto che esistettero ne' nostri rozzi Comuni molte di quelle libertà commerciali, le quali furono spente dalla cattiva pratica, dalla scienza incipiente de' secoli successivi; le quali la scienza progredita domanda da un ottanta anni in qua, e la pratica incominciò a concedere mentre appunto io veniva scrivendo queste linee per la prima volta. Quando, deh quando si farà una storia dei commerci, dell'economia politica de' nostri Comumi? - Ad ogni modo, di fiore in flore, di fecondazione in fecondazione, d'operosità in operosità, così si venne al fine di quel secolo xv. in cui vedremo nascere quasi tutti i grandi e splendidi uomini del xvi; quel secolo xv che ebbe così col secolo ultimo della libertà latina la sorte comune di tramandar tutte educate le grandezze ai due secoli nomati da Augusto e da Leone X. Gli uomini furono quasi sempre tardivi in lor gratitudini; le concedettero sovente ai successori di coloro che le meritarono. Ma non cadder forse mai in tale ingiustizia così scandalosamente come a quell'epoca, in che dieder nome di Leone X al secolo inaugurato da Lorenzo il Magnifico, nome d'America al mondo di Colombo. — Or veggiam di corsa alcuni particolari, alcuni uomini di questa nostra grande età di coltura.

33. Coltura dei due primi periodi di quest'età, da Gregorio VII a Carlo d'Angio (1073-1268). - Dicemmo già sorti con Ildebrando, già grandi al pontificar di lui parecchi teologi e filosofi e scolastici: sant'Anselmo vescovo di Lucca (-1086); Lanfranco di Pavia monaco del Bec in Normandia, amico seguace di Guglielmo il Conquistatore, e da lui fatto arcivescovo di Cantorbery (1005-1089); sant'Anselmo d'Aosta abate del medesimo monastero Normanno, arcivescovo della medesima Chiesa inglese (1033-1109), quel sant'Anselmo a cui gli storici moderni della filosofia danno il primato tra filosofi scolastici. Seguirono Pier Lombardo, vescovo di Parigi, detto il maestro delle sentenze (-1164); Pietro Comestore (1198); papa Innnocenzo III (-1216); e finalmente il grande san Bonaventura (1221-1274), e il grandissimo san Tommaso (1227-1275): amendue professori a Parigi. Chiaro è: qui abbiamo una serie di grandi superiori agli stranieri contemporanei. Guido di Champeaux, Abelardo, san Bernardo ed Alberto Magno; la quale dimostra le scienze, allora unite, della teologia e della filosofia esser cresciute a grandissimo fiore per opera principalmente degl'Italiani, e da essi recate in Francia ed Inghilterra, e in quello stesso Studio od Università di Parigi, che ne fu centro locale. - Intanto fondavansi in Italia i centri. gli studii di due altre scienze, della medicina e fisica in Salerno, e della giurisprudenza in Bologna. La prima sorse la in un ospedale de' vicini Benedettini di Monte Cassino, e dalle tradizioni unite de' Greci e degli Arabi occidentali, aiutate poi al tempo delle crociate da quello zelo che fece sorgere allora in Palestina e in Europa tanti ordini spedalieri, tanti spedali e tante lebbroserie. - In Bologna poi, o che ivi o nella vicina Ravenna si fossero conservati più codici, più studio delle leggi Romane, Teodosiane e Giustinianee, o che si debba attribuire al caso il nascervi o lo stabilirvisi un primo grande studioso; il fatto sta che da Irnerio, creduto già tedesco, or italiano (1150), incominciò ad essere famoso e frequentatissimo là quello studio della giurisprudenza, che fu il nocciolo di quella prima Università italiana. E seguono im4

mediatamente quei quattro scolari di lui, Bulgaro, Martino, Ugo e Jacopo, a cui resta nella nostra storia politica la vergogna d'aver mal applicati i diritti imperiali romani all'imperio straniero di Federigo I contro alle libertà e all'indipendenza italiane; ma che con queste stesse applicazioni ai fatti attuali contemporanei, e colle discussioni e le contraddizioni che certamente ne sorsero, furono senza dubbio accrescitori, divulgatori della scienza. Perciocchè così succede, questa è una delle virtù, questo uno degli effetti immanchevoli della libertà; che, dov'ella sia sorta, servano ad essa que' nemici stessi di lei, i quali, non sorta, l'avrebbero impedita di sorgere. La libertà è generosa; innalza, ingrandisce gli stessi avversarii suoi. E continuò poi in Bologna, e da Bologna la serie dei giurisperiti grandi, rispetto al tempo, in tutto il secolo che seguì fino ad Accursio (-1260). - E in questi due secoli stessi sorgevano, da lingue semplicemente parlate o di rado scritte, a lingue già letterarie, tutte quelle insieme che si chiamarono volgari, romano-barbare, romanze; e che furon principii delle moderne meridionali, spagnuola, provenzale, o lingua d'Oc, francese men meridionale, o lingua d'Oil. ed italiana o del Si. È opinione consueta, che in queste lingue rimanesse tanto più dell'elemento latino primitivo. quanto meno di barbaro fosse stato introdotto già dagl'invasori del secolo v. Ma ei parmi che i fatti non concordino guari con tale opinione. Perciocche i fatti sono, che la Spagna e l'Italia le cui lingue serbano più latino, ebbero più invasori che non Francia; e che in questa n'ebbe forse più la parte meridionale, la cui lingua d'Oc serbò parimente più latino. Ne io crederei che sia da cercar la causa di questa superior latinità delle lingue spagnuola, provenzale ed italiana nella maggior antichità della conquista romana: perciocchè, se tal fosse stata la causa, ella avrebbe dovuto operare incomparabilmente più in Italia che non ne' due altri paesi, e in Ispagna specialmente: mentre all'incontro la lingua spagnuola (a malgrado delle stesse voci arabe che furono un'introduzione posteriore) è forse ricca di voci latine al paro dell'italiana, ed è poi indubitabilmente più latina nelle desinenze, nel suono. Quindi è forse da attribuire la gran latinità delle tre lingue, non al latino propriamente detto, ma alla consanguineità primitiva del latino od italico antico coll'antico ligure della Francia meridionale, coll'antico libeberico della Spagna. E questo spiegherebbe pure alcuni fatti

particolari della nostra lingua volgare al sorger suo ne' secoli xII e xIII: come (lasciando a un tratto quell'origine esclusivamente toscana o fiorentina, che da Dante in qua mi pare abbandonata da ogui mente un po' comprensiva. quell'origine la cui questione si dee separar del tutto dalla questione del purismo od eleganza, che fu ed è incontrastabilmente in Toscana), come, dico, il volgare italiano sorgesse a un tempo in Toscana ed all'ingiù in tutta la penisola meridionale ed in Sicilia, ed anzi in questa forse prima che altrove, perchè queste appunto furono le sedi degli antichi popoli itali e siculi di famiglia iberica; come in Sardegna. antica e moderna sede di Liguri, si serbassero e si serbino più che in nessun luogo forse le voci, le desinenze, i suoni latini; come anch'oggi l'uso della lingua comune italiana e i dialetti più vicini ad essa si trovino in quelle stesse regioni. - Ad ogni modo, comunque cresciute le lingue romanze fino al secolo xII, non è dubbio che in tutto questo e nel seguente xiii il primato tra esse fu delle due lingue francesi, d'Oil e d'Oc. Ne e difficile a spiegare. Il primato, od anzi ogni grado di dignità e potenza delle lingue, viene in ogni secolo dal primato e dai gradi d'operosità delle nazioni che le parlano. Ora, ne' due secoli xu e xui la grande operosità europea o cristiana fu quella delle crociate, e nelle crociate furono sommi operosi i Francesi. Là in Oriente, qua per via, si mescolarono allora le nazioni cristiane, oltre forse ad ogni mescolanza moderna; e là e qua trovaronsi forse più Francesi che tutt'altri insieme, là e qua dovette quindi parlarsi più lingua francese che di tutt'altre. Il fatto sta, che non solamente nella poesia de'troveri e trovatori (che è notato da tutti), ma anche nella prosa e di buonissimi cronacisti come Ville Hardouin e Joinville (che è tralasciato da molti), le due lingue francesi precedettero, ebbero il primato sulla italiana; come, del resto, pur l'ebbe la lingua spagnuola. che si trova quasi perfetta nei Romances e nelle leggi di questi secoli. Che più? I nostri primi poeti Folchetto, Calvi Bonaventura e Doria Percivalle di Genova, Nicoletto da Torino, Giorgio di Venezia, Sordello di Mantova e Brunetto Latini di Firenze scrissero in francese lungo tutto il secolo XIII: e san Francesco dicesi avesse tal soprannome diventato nome dal suo parlar abituale francese, ed in francese poetarono Federigo II e tutta sua corte siciliana, prima che vi si poetasse e scrivesse in italiano. Sappiam badare ai fatti, alle date. se

vogliamo spogliare i pregiudizii, rivendicar le vere glorie nostre. La lingua italiana fu l'ultima ad essere scritta delle romanze; tanto più glorioso fu che ella n'uscisse la prima ad essere scritta, come ognun sa, meravigliosamente. - Adunque, non fu se non contemporaneamente o poco dopo agli Italiani poetanti nei dialetti francesi, che, ora i medesimi, or altri scrissero ne' dialetti, cioè, più o meno, nella lingua comune d'Italia. Poetarono così Duoso Lucio Pisano (-1190), Ciullo d'Alcamo in Sicilia (-1200?), Pier delle Vigne il cancelliere di Federigo II (-1248), Guido Ghisilieri di Bologna (-1250), Dante da Maiano in Toscana (-1275), Nina Siciliana (-1280) amica di lui, e Guido Guinicelli da Bologna (-1276). Scrissero in prosa nostra Riccardo da San Germano (-1243?), Guidotto da Bologna (-1257), Niccolò di Jamsilla (-1268), san Bonaventura (-1274), Niccolò Smerago di Vicenza (-1279), Ricordano Malaspini (-1281), Dino Compagni (-1260?-1323). Del resto, da tutti questi principii, da tutti questi nomi parmi chiaro che la storia, non solamente della nostra coltura in generale ma della stessa nostra letteratura, si debba incominciare un secolo e mezzo, od anche due, prima che non si suole; che non sorgessero già nè la lingua nostra nè i tre grandi di essa, quasi proli senza madri create, per una di quelle generazioni spontanee e subitanee, che non esistono nè nell'ordine materiale nè nell'intellettuale; che all'incontro lingua e grandi nostri sorgessero, come succede in tutto, a poco a poco, in mezzo ad altri fratelli e sorelle; e che se lingua e grandi nostri furon più grandi poi che non gli stranieri per due altri secoli, questo lor progresso superiore sia tanto più certamente da attribuirsi al solo vantaggio avuto da' maggiori nostri su' loro contemporanei, al vantaggio della libertà. - Ancora, già accennammo esser incominciate esse pure le arti nostre un secolo e mezzo prima di ciò che si suol dire, e prima fra esse, com'è naturale e come avvenne dappertutto, l'architettura, che dà luogo poi alla scoltura e alla pittura; e primo monumento di stile e artisti italiani essere stato il duomo di Pisa. Ed in Pisa parimente sorsero nel 1152 il battistero, opera di Diotisalvi da Siena o Pisa; e nel 1174 la bella torre, vero museo di colonnette e di ruderi antichi, opera di Bonanno e Tommaso da Pisa; ondechè si vede che Pisa fu la vera culla dell'architettura, ed anzi di tutta l'arte italiana. Perciocchè questi, ed altri minori, e Andrea Pisano maggior di tutti.

che operò in tutta Italia (-1280) e si riaccostò agli antichì nell'arca di san Domenico, quasi tutti furono scultori non meno che architetti; e finalmente, un cencinquanta anni dopo l'architettura, un settanta o ottanta dopo la scultura, nacque pure, cioè si staccò dalla greca, la pittura italiana, per opera di Giunta pisano, Guido da Siena, Margaritone di Arezzo e Cimabue fiorentino (-1300). Evidentemente, l'arte italiana incominciò dal duomo di Pisa e Buschetto al princicipio del secolo XII; ed in Pisa primeggiò d'ogni maniera per tutto un primo periodo, presso a due secoli, fino a Cimabue e Giotto; dai quali non incominciò se non il periodo secondo di lei, il periodo fiorentino.

- 34. Coltura del terzo periodo, o secolo di Dante, da Carlo d'Angiò al ritorno dei papi (1268-1377). - Questo poi fu certamente uno de' periodi di qualunque nazione, in cui sieno mai progredite più a un tratto ed insieme tutte le colture. E Dante fu uno degli uomini che siano mai progrediti più sopra i proprii contemporanei. Nato nel 1265, l'anno della calata di Carlo d'Angiò, cresciuto, educato tra i trionfi della libertà fiorentina e della parte nazionale, e insieme in sulla aurora del poetare italiano, in tempi dunque d'ogni maniera propizii allo svolgersi di suo grande ingegno; preso di gentile e puro amore fin dall'adolescenza, infelice in esso fin dalla gioventù, provata poesia, ideato e lasciato il poema giovanile, provata la vita pubblica, è respinto da essa e di sua città per quella moderazione di opinioni, per quell'ardenza nel proseguire che tutti gli animi un po' distinti sentono, che i volgari di qua e di la, di su e di giù, non capiscono e non perdonano; si rivolse esulando, allo scrivere; all'idea giovanile, a quel poema di religione, di filosofia, di politica e di amore, il quale, simile nella forma a parecchi contemporanei, supera forse in sublimità e vigor di pensieri, agguaglia per certo in tenerezza e splendor di poesia ed in proprietà di espressioni i più belli delle più colte età antiche e moderne; e in tale opera, e nell'esiglio, perseverò poi vent'anni fino alla morte (1321). Noi non celammo l'error politico di Dante. che fu di lasciare la propria parte buona e nazionale perchè si guastava in esagerata, straniera e sciocca, di rivolgersi per ira alla parte contraria ed essenzialmente straniera; ed aggiungeremo qui ch'ei pose il colmo a tale errore, protestando di continuar nella moderazione, affettando comune disprezzo alle due parti, mentre rivolgevasi a propugnare l'Imperio, e

nel poema, e in quel suo libro, del resto mediocre, della Monarchia. Ma ciò posto ed eccettuato francamente, ed eccettuate forse alcune vendette personali terribilmente fatte con sue parole immortali, Dante e il poema suo restan pure l'uomo e il libro incontrastabilmente più virili ed austeri della nostra letteratura: virile l'uomo, nel saper sopportare le pubbliche, le segrete miserie dell'esiglio, nel non saper sopportare nè le insolenti protezioni delle corti nè le insolentissime grazie di sua città, nel sapere dalla vita attiva, che pur anteponeva ma gli era negata, passare alacre alla letteraria e farvisi grande: virile poi ed austero il poema in amore, in costumi, in politica, in istile, e per quella stessa accumulazione di pensieri che fa del leggerlo una fatica, ma la più virile, la più sana fra le esercitazioni somministrate dalle lettere nazionali ai molti animi italiani. Quest'esercizio dunque, e non le opinioni politiche particolari, sovente guaste, sovente contradicenti a se stesse, è ciò che si vuol cercare, è ciò che si troverà abbondantemente nel nostro poema nazionale: e ciò che il fa caro a tutti coloro che si congiungono nel desiderio di veder ritemprati gli animi italiani; è cio che il fa odiato e deriso da tutti coloro che ci vorrebbon tenere nelle nostre mollezze secolari. Farebbe opera feconda di risultati non solamente letterarii, ma morali e politici, chi mostrasse questo che a me par merito incontrastabile di Dante sopra tutti i nostri scrittori dei secoli seguenti. Ma egli spicca, forse più che altrove, al confronto dei due, i quali insieme con lui son volgarmente detti padri della nostra lingua. - Petrarca (1304-1374) ha parecchi grandi meriti senza dubbio: quello d'essere sommo fra quanti poetarono d'amore in tutte le lingue romanze; quello d'aver cantato d'Italia nobilissimamente e forse più giustamente, più per l'indipendenza, che non Dante stesso; e quello poi di essere stato non primo (chè fu preceduto almeno da san Tommaso), ma uno dei primi e più efficaci cercatori e restauratori degli antichi scrittori greci e latini. Ma quanto alla poesia amorosa, romanza o lirica, è a considerare, che non solo ella fu una sola parte, quasi uno squarcio dell'ingegno di Dante, da lui negletto per salir più su; ma (ed importa molto più) che questo bello e facil genere non sale, non può riuscire a grandezza mai, non sopratutto innalzare o temprare una lingua, una letteratura, una nazione; tantochè ne restarono forse stemprate le stesse poesie nazionali di Petrarca, ne restò stemprato per certo l'ingegno

-

di lui, il quale fece pochissime di tali poesie, e non seppe darci un canzoniero nazionale o popolare, come Dante ci aveva dato un poema; tantochè sorse quindi una serie, una folla d'imitatori i più fiacchi e più noiosi che sieno stati mai. Del resto, Petrarca portò il segno della sua inferiorità a Dante, invidiollo: e si vede (senza scendere agli aneddoti) da ciò, che nei Trionfi d'Amore e della Fama non seppe trovar luogo al più amoroso e famoso de' suoi contemporanei. Petrarca fu un gran letterato e pulla più: non ha quella gloria che sola può innalzar gli scrittori alla dignità degli altri servitori della patria, quella d'aver servito a migliorarla. -D'animo più gentile, non invidioso, anzi di quelli che son sensitivi, che trovan piacere alle grandezze altrui, fu Boccaccio (1313-1375); ma ei pur su di quelli in parte utili, in parte nocivi alla patria. Fu utile anch'esso collo studiare e cercar codici, autori antichi: e fu utile lasciandoci la vita del sommo poeta, ed instaurando una cattedra apposta per leggere e spiegare il sommo poema. E fu gentile poi, fu sommo egli in un altro genere dei tempi suoi, nelle novelle. Ma ei non fu utile in esse certamente, e perchè non seppe indirizzar quel genere di letteratura a quei fini morali e politici ai quali fu innalzato poi variamente da Cervantes in Ispagna, Fénélon in Francia, Walter Scott in Inghilterra, Manzoni in Italia, e pochi altri: perchè all'incontro egli l'avviò a solo piacere, anzi al piacere talor basso, sovente dissoluto; ed anche perchè, sommo scrittor di prosa dei suoi tempi, ma scrittor per celia, e forse per celia imitator dello stile fiorito e rotondo di alcuni antichi, egli incammino la prosa italiana per quella via dell'imitazione latina che è innaturale, antipatica alla nostra lingua priva di casi, ingombra di particelle staccate. Gran danno fu, per certo, che lo scrittor primo diventato modello, che il formator di nostra prosa sia stato un novellatore per celia; come fu poi gran vantaggio di una nazione vicina l'aver avuti a modelli e formatori di sua prosa due severi filosofi e geometri, un Descartes e un Pascal. Del resto, siffatto danno nostro fu conseguenza naturale di nostra precocità, quasi sconto od inconveniente della gloriosa nostra precedenza nelle lettere; e non si deve quindi apporre a quei padri della nostra lingua, i quali non potevan esser progrediti come i padri della francese: venuti quattro secoli più tardi. Ma deve apporsi sì a tutti quei nostri scrittori posteriori o presenti, che, or per natural pi-

grizia, or per istolta affettazione di nazionalità, non sanno uscire dall'imitazione de' nostri padri precoci, non ne sanno imitare gl'ingegni vivi, inventivi, larghi, eclettici, accettatori, cercatori d'ogni bellezza antica, moderna, classica, romantica, nazionale o straniera, non sanno imitare se non le voci, i modi di dire, i periodi, i vezzi e quasi le smorfie dei loro modelli, e di quel Boccaccio specialmente il quale rideva scrivendo, ma riderebbe ora anche più al leggere così pedanti, pesanti e dislocate imitazioni. - A petto dei tre sommi scompariscono poi i molti poeti e prosatori loro contemporanei; fra gli altri Guitton d'Arezzo (-1294?), Brunetto Latini (-1294), Matteo Spinello, Guido Cavalcanti (-1300), frà Jacopone da Todi, Cecco d'Ascoli (-1327), frà Domenico Cavalca (-1342), Bartolomeo da San Concordio (-1347), Francesco da Barberino (-1348), Giovanni (-1348) e Mattee Villani (-1363), Jacopo Passavanti (-1357), Fazio degli Uberti (-1360); ed in lingua latina, oltre parecchi di questi, Albertin Mussato (-1330), Pietro d'Abano medico ed alchimista (n. 1250), Pier Crescenzio filosofo ed agronomo (-1320), Cino da Pistoia (-1336), e Bartolo (-1356) giureconsulti. Ma tutto questo era pure un bell'accompagnamento letterario e filosofico ai tre grandi. La teologia e filosofia speculativa sole (se non vogliansi contar due donne, santa Caterina e santa Brigida, morte 1373, 1380) non trovansi guari coltivate in Italia lungo questo secolo. Ma non che biasimo le ne darem lode. Perciòcchè non essendo queste due scienze, come le altre, indefinitamente progressive, ci pare che dopo un grandissimo uomo, come fu san Tommaso, sia stato molto più opportuno il tacerne e riposarvi degli Italiani, che non il disputarne e dividersi tra Tomisti, Scotisti ed Albertisti che seguì oltramonti. Nè le dispute precedenti, dei nominalisti e realisti, non eran giunte a turbarci gran fatto, e in generale (salvo poche eccezioni, di che Dio voglia continuar a guardarci), le astrazioni, le sottigliezze, le entelechie, le pretese soverchie della metafisica non allignarono guari mai in Italia; le menti italiane sono limpide di lor natura, resistono all'appannatura, respingono le nebbie all'intorno. Del resto, non vorrei esser franteso; Dio mi guardi dal voler respinti quei nostri grandi e pochi i quali continuano sinceramente l'antica opera di Anselmo, e san Tommaso, l'unione della filosofia e della teologia, della ragione e della fede. del naturale e del sopranaturale. Ma io rispingerei volentieri tutti quei disputanti continuatori, quei

noiosi imitatori, quei nocivi esageratori, tutta quella turba di filosofanti, che fanno uscir lor scienza dai limiti suoi per turbarne la storia, la politica, la giurisprudenza, l'economia pubblica, la pedagogia, tutte le scienze di stato e di pratica. Del resto, avremo pur troppo a tornare a tale assunto. — Fecersi all'incontro in quell'operosissimo secolo grandi progressi nelle arti e nelle scoperte geografiche, e grandi invenzioni o introduzioni. Nelle arti, Cimabue primo (-1300), Giotto secondo, ma d'un gran salto più su (-1336), volsero oramai decisamente la pittura dall'imitazione dei Greci a quella dell'antico od anche meglio della natura; e furon seguiti da molti, fra cui principali Taddeo (-1350) ed altri Gaddi, Andrea (-1380) ed altri Orgagna florentini, Simon Memmi (-1344) ed altri sanesi, Franco bolognese ed Oderisi da Gubbio miniatori. E progredirono poi nella medesima buona via, da esse già presa, l'architettura e la scoltura, esercitate da quasi tutti i sopranominati pittori, e da Arnolfo di Lapo (1310), architetto e scultore che ideò e incominciò la bella Santa Maria del Fiore di Firenze; da Giovanni (-1320?) figlio di Nicola pure architetto e scultore, e da Andrea Pisano (1350) scultore della prima porta del battistero di Firenze. Vedesi quindi continuato, ed accresciuto della pittura, quell'esercitarsi le tre arti sorelle dai medesimi artisti, che dicemmo peculiarità italiana. Più si va, più si vede quanto mirabilmente si volga a tutte le colture l'ingegno italiano; a niuna forse così facilmente ed abbondantemente come alle arti del disegno, o piuttosto a tutte le arti del bello. - E tutto ciò fu grande senza dubbio; eppure virilmente, cristianamente, un po'altamente considerando o le virtu promotrici o gli effetti promossi, tutto ciò, dico, fu un nulla se si compari all'opera di quei grandi viaggiatori, missionarii o commercianti, che sorsero pochi anni prima, e moltiplicaronsi al tempo e lungo tutto il secolo di Dante. Questi sono i precursori di quell'altro Italiano, più grande di Dante stesso, di quello che ebbe (salvo forse Gregorio VII) più efficacia sui destini del genere umano, di Colombo, La religion nostra, il suo spirito propagatore, i suoi capi, pontefici romani, dieder le mosse; il commercio allor ardito, il genio allor venturiero degl'Italiani lo seguirono. Giovanni da Pian Carpino italiano fin dal 1246, Andrea di Longimello (1249), Rubruquis olandese (?) e Bartolomeo da Cremona (1253) monaci e missionarii, viaggiarono e predicarono tra' Mogolli; Anzelino domenicano andò ambasciatore

del papa al khan di Persia (1254); e seguì (1270-1295) quella famiglia veneziana de'Poli, e principalmente quel Marco che visitò, abitò e descrisse poi Mongolia, Tartaria, Cina ed India, tutta l'Asia dei primi discendenti di Gengis, Khan; e che venne a languir poi in un carcere e morire ignoto tra' pettegolezzi cittadineschi italiani. Seguirono ed esplorarono pur l'Asia Oderico da Pordenone francescano (1314-1350), Marco Cornaro veneziano (1319), Pegoletti (1345), e Marin Sanuto (-1325). — E intanto (1202 circa) Leonardo Fibonacci, un mercatante pisano, ovvero portava egli nella cristianità dai Saracini che li avevan portati dalle Indie, ovvero faceva volgari co' suoi scritti quei primi elementi dell'algebra che altri dice portati o ritrovati da Gerberto papa. - E Flavio Gioia d'Amalfi (1300 circa) introduceva dalle medesime regioni la bussola. Ma anche quest'invenzione o introduzione ci è disputata dai Francesi. - E di chiunque fosse, non fu poi italiana quella poco posteriore della polvere da guerra. Nè, quand'anche n'avessimo luogo, noi disputeremmo qui od altrove delle nostre glorie dubbiose. N'abbiamo tante delle certe! E in somma, questo secolo di Dante su certo così grande in colture, come il vedemmo piccolo e cattivo in politica. E fu accennato da Dante che se n'intendeva.

35. Coltura del quarto periodo, dal ritorno dei papi alla chiamata di Carlo VIII (1377-1492). — I leggitori avranno già osservato che noi non seguiamo la divisione per secoli esatti, solita farsi nelle nostre storie puramente letterarie od artistiche. In queste può giovare tal divisione più chiara e più mnemonica. Ma essendo scopo nostro accennar le relazioni, le dipendenze d'ogni nostra coltura dalle condizioni e dai satti politici nazionali, ci parve più utile seguir le epoche, le divisioni già dateci da questi fatti. Che anzi, se non sia illusione, ci pare che ne risultino divisioni, periodi più naturali nella storia stessa delle colture considerate in sè. Così nel periodo testè percorso si trovano raccolte nè più nè meno le vite dei tre padri di nostra lingua, e nè più nè meno Giotto e gli artisti della scuola Fiorentina primitiva. E così poi ora per il periodo che segue risulterà chiaro nella storia della coltura quell'allentamento di progresso che incominciò. non già, come si suol dire, col secolo xv, ma fin delle morti contemporanee di Petrarca e Boccaccio intorno al 1375, che durò poi non per quel secolo intiero, ma solamente fin presso al suo mezzo: dopo il quale s'accelerò di nuovo il progresso

rapidamente, splendidamente per li quattro impulsi che con-. corsero a quell'epoca, le due paci religiosa e politica, l'arrivo... de' Greci, e la grande invenzione della stampa. In somma. il periodo da noi qui considerato si suddivide in due andamenti; uno lento, l'altro rapidissimo, uno mediocre, l'altro grande; ed in coltura come in politica la così detta mediocrità del secolo xv si riduce alla prima metà od al primo terzo di esso. — Nella letteratura e in quelle scienze storiche, filologiche, filosofiche e teologiche, che ne sono quasi il substrato a cui ella non fa se non aggiunger la forma, e che mal si separano quindi da essa, i nomi meno oscuri che noi troviamo dapprima, sono quelli di Jacopo di Dante Allighieri (-1390?); di Franco Sacchetti (-1400) e ser Giovanni Fiorentino novellatori; di Baldo giureconsulto (1400); di Filippo Villani (-1404) e Leonardo Bruni Aretino (-1444) scrittori di storie; di san Vincenzo Ferreri (1419) e san Bernardino da Siena (-1444) scrittori ecclesiastici; di Agnolo Pandolfini, scrittore del bel Trattato della Famiglia (1446); e di Burchiello, uno di quegli scrittori triviali che mal si continuano a porre tra' gioielli di nostra lingua (-1448). All'incontro, seguono inoltrandosi nella seconda metà del secolo, e via via più splendidi, i nomi di Lorenzo Valla latinista ed ellenista (-1457) di Poggio Bracciolini storico e uno de' più operosi fra' molti cercatori e pubblicatori di codici antichi (-1459), di sant'Antonino arcivescovo di Firenze (1459), del cardinal Cusano (1464), di Enea Silvio Piccolomini che fu papa Pio II. dottissimo e variatissimo scrittore (-1464), di Leon Battista Alberti, artista e primo nostro scrittor d'arti (-1471), di Francesco Filelfo storico e poligrafo (-1481), di Luigi Pulci, l'autor del Morgante (-1486), di Lorenzo de' Medici (-1492) e degli amici di lui Pico della Mirandola ed Angelo Poliziano morti poco dopo lui (1494). - Così pure, ma con più splendore nelle tre arti, le quali mal si distinguerebbero nei seguenti; Mantegna (n. 1430), Luca della Robbia (1438) Masaccio (-1443), Filippo Brunelleschi, l'innalzator della cupola di Santa Maria del Fiore di Firenze (-1444), Michelozzo Michelozzi (-1450 circa), Lorenzo Ghiberti, scultor di quelle porte del Battistero di Firenze che furono da Michelangelo dette porte del paradiso (-1445?), Donatello (-1466), Francesco di Giorgio Sanese (-1505 o 15), il Beato Angelico (-1455), frà Filippo Lippi (-1469), il Ghirlandaio (-1493), quasi tutti toscani. Perciocchè a tutta Toscana s'estesero allora le arti; in Toscana fecersi tutti

i loro maggiori progressi; in Toscana son le origini delle arti come delle lettere, come pui delle scienze italiane, origini esse di tutte le moderne cristiane; la Toscana sarebbe il primo paese d'Italia e del mondo, quando non fosse l'ultimo in quello spirito militare, senza cui nulla dura, nulla giova. nulla vale, nulla si stima. Perdonino al Piemontese. - Intanto spargevasi, fioriva più che altrove in Italia l'invenzione nuova della stampa. Della grandezza della quale, sentita da tutti, sarebbe declamazione oramai qualunque cosa si dicesse. Ma gioverà osservare quanto rapidamente gl'Italiani d'allora abbiano saputo appropriarsi l'invenzione straniera. Fu naturale; straricchi di proprie, non potevano invidiare, sapevano apprezzare le altrui; operosissimi, non esitavano, non indugiavano, non vergognavano, non temevano nel prendere le operosità strahiere, come vedrem farsi ne' secoli peggiorati. Le prime stampe furono di carte da giuoco e santi, talor con iscrizioni e lettere, scavate in tavola, e fin dal secolo xiv. Ma le stampe di libri con caratteri metallici e mobili non si fecero se non nel 1455 a Magonza, per invenzione di Guttemberg, aiutato in danaro da Fust, e nell'opifizio da Schœffer, tre Tedeschi. E i Tedeschi la portarono in Italia dieci soli anni appresso; Sweinheim e Pannartz in Subiaco nel 1465, e in Roma nel 1467; Giovanni da Spira in Venezia nel 1469; ed altri altrove. Ma seguono prontissimamente gl'Italiani: Emiliano degli Ursini in Foligno, e Bartolomeo de Rubeis in Pinerolo, ambi nel 1470; e subito altri in Bologna, Ferrara, Firenze, Milano, Napoli, Pavia, Treviso nel 1471 e 1472; e d'anno in anno, in tutta la penisola, moltissimi altri, fra cui principale Aldo Pio Manuzio in Venezia fin dal 1480. - Del resto, se i leggitori non sieno stanchi di questi nomi e queste date, le quali possono pur essere feconde di paragoni e pensieri a ciascuno, noi ne aggiungeremo qui un'altra serie, la quale sarà forse la più feconda di tutte; la quale dimostrerà almeno quella similitudine che dicemmo tra gli ultimi anni della repubblica Romana, e questi ultimi dell'età dei Comuni. In questi dunque, terminanti alla morte di Lorenzo, nacquero e più o meno si allevarono a questi dunque debbono attribuirsi i maggiori uomini dell'età seguente: Bramante (n. 1444 circa), Pietro Perugino (n. 1446), Aldo Manuio (n. 1447), Leonardo da Vinci (n. 1452), Sannazzaro (n. 1458), ZBaldassar Castiglione (n. 1468), Machiavelli (n. 1469), frà Bartolomeo (n. 1469), l'Ariosto (n. 1473), Giorgione (n. 1477),

Tiziano (n. 1477), Berni (-1536), Guicciardini (n. 1482), Raffaello (n. 1483). I quali tutti furono protetti, secondati qua e là in tutta Italia da' papi, dagli Sforza ed altri signori italiani, ma principalmente da Lorenzo de' Medici, superiore in ciò o più felice che il grand'avo, superiore forse a quanti furono mai protettori o promotori di lettere ed arti. Perciocchè egli non era simile a quegli Scaligeri antichi, od a que' principi italiani de' secoli posteriori, che davan alloggio in palazzo, e tavola ed abiti a letterati ed artisti; dava loro, como amator vero ed intendente egli stesso, consigli, aiuti e sopratutto occasioni, lasciando lavorare gli scrittori e facendo lavorare gli artisti: che è il modo certamente migliore, ben che sia preso a rovescio da tanti, che fanno scrivere, e lascian gli artisti cercarsi i lavori. Certo che adorno di tali splendidezze e tali nomi il fine del secolo xy apparisce superiore in progresso di coltura a qualunque generazione antica e moderna. - Eppure superiore a tutti questi è un nome, un uomo solitariamente cresciuto, anzi già invecchiato in quest'età, Cristoforo Colombo. I viaggi e le scoperte erano state dell'opere più abbandonate dagl'Italiani dopo il secolo di Dante e Marco Polo. I papi erano stati distratti dallo scisma, i Veneziani dalle conquiste continentali in Italia, i Genovesi da lor discordie e loro insofferenze e della libertà propria e dell'unione con Milano. I Portoghesi ci avean tolto, non che il primato, ogni opera di scoperte. Avevano inventato l'astrolabio, strumento informe tuttavia, ma già aiutante a dirigere il corso degli astri, e così ad avventurarsi lungi dalle coste, a mutar il cabotaggio in gran navigazione. L'infante Enrico (1394-1460) ideò, proseguì, non compiè egli la scoperta del giro d'Africa, ma l'avanzò col far riconoscere via via quella costa occidentale. Dopo lui, continuarono i Portoghesi per la medesima via; nel 1471, passarono l'Equatore; nel 1486, Diaz scoprì, e non passò ancora il Capo da lui detto delle Tempeste, passollo Vasco de Gama nel 1494, e chiamollo di Buona Speranza. Ma questa grande scoperta su preceduta da quella anche maggiore di Colombo. Nato intorno al 1435 in Genova od intorno, chè non importa guari, studiò a Pavia, navigò per la sua patria e pe' Francesi che la signoreggiavano, e per gli Angioini che essa aiutava, intorno al 1459. Capitato a Lisbona intorno al 1470, cioè in sull'ardore delle scoperte africane, sposò Filippa di Palestrello un venturiero italiano, seguace già dell'Infante scopritore; s'accese tutto di quelle idee, di quelle avventure,

navigò, abitò a Porto Santo, uno de' nuovi stabilimenti; studid, carteggiò con Toscanelli (-1482), un dotto geografo fiorentino, e dicesi avesse cognizione d'una mappa fatta da frà Mauro Veneziano. E da tutti questi studii, e dalle tradizioni raccolte d'ogni dove, e da' viaggi di Marco Polo, e da' lavori cosmografici di frà Mauro, e dalla considerazione della rotondità della terra, e fin da alcuni testi biblici, acquistò la persuasione, la certezza: doversi, navigando ad occidente, capitar prima a un'isola Antilla rammentata da Aristotele, e poi all'Asia, al Cataio di Marco Polo. Quindi il proseguire, il darsi tutto a quel pensiero, concepito, dicesi, fin dal 1474. R da tal pensiero, passando in altro, quell'anima sublimemente insaziabile sognava arricchirne, e poi levar un esercito e conquistar Terra Santa alla cristianità. Visitò un'isola di Tule. che credesi l'Islanda; propose invano la sua idea a Giovanni II re di Portogallo; parti di là nel 1484; dicesi la proponesse nel 1485 a Genova sua città, a Venezia, e ne fosse rigettato. Ad ogni modo venne nel 1486 a Spagna, al monastero della Rabida presso al piccolo porto di Palos in Andalusia. dove fu accolto poco men che mendico dal buon priore; ed onde protetto poi, fu alla corte di Ferdinando ed Isabella re e regina d'Aragona e Castiglia, che stavan compiendo lor guerra nazionale di sette secoli contro ai Mori. E mandato espor suoi pensieri all'università di Salamanca, e rigettatone: e rigettato e deriso, indugiato, richiamato, disgustato dalla corte per sei anni intieri, perdurò e riuscì finalmente a persuadere Isabella, tra l'alacrità della vittoria dopo presa Granata (2 genuaio 1492). Ai 3 d'agosto del medesimo anno, ei salpò con tre caravelle dal porto di Palos; e navigando sessantanove dì, giunse addì 12 ottobre all'isola di San Salvatore; e, toccate Cuba e San Domingo, tornò a Spagna nel 1493. E fatto vicerè delle nuove Indie (come si chiamarono allora ò poco appresso) fecevi una seconda, una terza spedizione nel medesimo anno 1493 e nel 1498, e vi scoprì, oltre altre isole. anche la costa settentrionale del continente meridionale : tradito, deposto, incarcerato, incatenato e rimandato a Spagna da Bovadilla, un suo luogotenente rimastone infame; e fu te-- nuto in carcere per qualche tempo nell'ingrata sua patria seconda, e fece poi nel 1502 una quarta spedizione al medesimo continente, e tornatone morì nel 1506. Così quell'Italiano (il cui coraggio, la cui perduranza, prudenza, bontà e semplicità d'animo risplendono meravigliosamente in tutte le sue azioni, tantochè non si sa, leggendone, s'ei più s'ami o s'ammiri), così quell'Italiano, primo di tanti poi che non poterono dar alla patria la propria operosità, diedela a Spagna, e con essa il Nuovo Mondo. Così quell'anno 1492, fatale all'Italia per la morte di Lorenzo de'Medici, per la chiamata di nuovi stranieri, fu epoca a Spagna ed alla cristianità della cacciata dei Maomettani dall'Europa occidendale, e dell'acquisto di tutto un occidentale emisferio. Finiva l'età del primato (qualunque fosse) d'Italia; incominciava quella de'primati occidentali di Spagna, poi Francia, poi Inghilterra.

## LIBRO SETTIMO

Età settima: delle prependeranze straniere.

(Anni 1492-1814).

1. Di quest'età in generale, ed in particolare di questo periodo primo della preponderanza spagnuola e francese combattute (1492-1559). - Fin dall'ultimo secolo dell'età precedente, noi vedemmo incominciare quel travaglio di unione dei popoli. d'ingrandimento degli Stati italiani, il quale continuò lungo tutta l'ultima e durante nostra età. E noi salutammo siffatte riunioni con compiacimento, senza guari compiangere le forme repubblicane perdutesi in quell'opera, senza lamentare i principati sorti sulle loro rovine, perchè crediamo, che anche ne' principati possa esser libertà e felicità; perchè si tirannici e semibarbari di que' secoli ne succedettero di quelli civili, e che van diventando liberi; perchè poi, in somma, noi teniam l'occhio fermo principalmente al bene di tutte insieme le terre italiane, e che, tenendo sempre più impossibile la riunione totale di esse, noi stimiamo sommo bene lo sminuzzamento quanto minore, le riunioni quanto maggiori sieno possibili. Se si fosse continuata quest'opera delle unioni degli Stati senza invasioni, senza preponderanze straniere. Dio sa qual magnifico destino sarebbesi venuto ordinando fin d'allora all'Italia! Dio non volle, pur troppo: i nostri maggiori non se l'erano meritato; non avean adempiuto ai grandi doveri, alle grandi virtù nazionali; non avean badato se non ciascuno a sè, con quell'egoismo politico che è vizio e stol-

tezza insieme, e tanto più quanto più va progredendo la civiltà. Quindi, quest'età che fu felicemente della formazione degli Stati Italiani, fu pure infelicissimamente delle invasioni e delle preponderanze straniere; e prima delle due francese e spagnuola combattenti tra sè per 67 anni; poi della spagnuola pesante sola per 140; poi delle due, francese ed austriaca, contrappesanti in guerra o in pace, per 114 altri. E da queste tre combinazioni diverse di preponderanze verranno poi naturalmente le tre suddivisioni di quest'ultima età nostra. Nella quale non faccia specie se dimoreremo più a lungo che nell'altre più lontane. Così abb am fatto, a disegno, fin da principio. Nelle storie scritte ad uso degli eruditi, si soglion cercare i particolari, de' tempi quanto più antichi. Ma nelle storie scritte ad uso comune, popolare, giovano all'incontro tanto più i particolari, quanto più son di tempi vicini, simili a' nostri, più utili ad accennare ciò che sia da imitare, ciò che da fuggire. - E rimanendo ora nel primo de' tre periodi detti. ci par da notare che niuno forse mai quanto quello s'assomigliò ai tempi nostri. Una delle volgarità di questi è di credere che non somiglino a nessun altri che non mai si sien veduti tanti e così grandi fatti, tante e così grandi novità. Quindi poi due gravi errori, due politiche contrariamente esagerate e mediocri: di alcuni timidi, spaventati per sè, od anche candidamente per altrui, di quel moto che par loro anomalo, pericoloso, e a cui si fanno un dovere di resistere, senza eccezione nè discernimento; di altri avventati e buonamente compiacentisi in ogni moto, in ogni novità, e che si fanno un dovere di secondarle, di spingerle, senza discernimento pur essi. Non molti sanno vedere il proprio tempo qual è; non molti, che il nostro, pieno di fatti nuovi e progressivi senza dubbio, è per ciò appunto simile ad altri tempi non meno pieni di tali fatti; diversi l'uno e gli altri in ciò solo, che i progressi, posteriori son di lor natura pur ulteriori; ma di nuovo simili in ciò, che tra le novità sempre le une son progressi, e le altre all'incontro arresti o regressi; e che quindi sempre ogni politica assennata debb'essere discernente, e constare delle due opere del secondare e del re-· sistere. Ad ogni modo, se niun tempo mai fu pieno di grandi novità, certo fu quello che siamo per correr qui dal 1492 al 1559, dalla chiamata di Carlo VIII che turbò l'Italia e la Cristianità, alla pace di Chateau-Cambrésis che bene o male le compose. - Trovata la bussola da due secoli, la polvere da guerra da uno e mezzo, la stampa da un mezzo, le lettere. antiche lungo tutto quel tempo, l'astrolabio da alcuni anni, l'America nell'anno stesso onde incominciamo, la via dell'Indie per il Capo di Buona Speranza due anni dopo (1494); s'accumularono, si combinarono gli effetti di tutte queste nuove cause; ne uscì un mondo rinnovato tutto; si rinnovarono, si mescolarono tutte le nazioni; e n'uscì la cristianità pur troppo non più unita in una fede e una Chiesa intorno a. una sedia centrale, ma una cristianità felicemente unita, non più intorno alla barbara monarchia universale di Carlomagno e de'pseudo-imperatori romani, bensì in una civiltà e una coltura universali. E il mezzo adoperato a ciò dalla Provvidenza qual fu egli? Evidentemente quel ritrovo che ella diede a tutte quelle nazioni semibarbare nella nostra Italia, posseditrice da quattro secoli non sclamente del primato, ma della privativa della libertà e della coltura. Le nazioni non presero. per vero dire, la liberta italiana, che non era bella, non buona, non civile, non allettante, e del resto già semispenta: ma presero quella coltura, di che abusaron prima religiosamente, di che usaron poi politicamente a riacquistare la libertà. - E l'Italia intanto? L'Italia che aveva tutti i vantaggi della libertà, della coltura, dei commerci e delle ricchezze, ma che aveva i tre grandi svantaggi della libertà mal ordinata, del disuso della milizia, e di una indipendenza mal compiuta; l'Italia perdette tutti que' vantaggi suoi, tutte quelle sue operosità, e quel poco d'indipendenza; visse od anzi sopravvisse alcun tempo splendidamente in quegli uomini sorti al tempo migliore, per cader poi, quanto a politica, a un tratto; quantoal resto, a poco a poco, in un'abbiezione che, questa sì, fu anormale, forse unica nella serie de' secoli civili cristiani. -Furono dunque questi sessantasette anni uno splendidissimo, spensieratissimo precipitare e non più. E quindi peggio che mai resta tormentato qui lo scrittore di non aver luogo a spiegarli, a lasciarne una chiara ed adeguata impressione. Ma suppliranno i leggitori, con quel che sa ognuno di questo nostro tempo di splendore. E suppliran pure a quelle applicazioni a' proprii tempi, le quali che che dicasi, sono insomma il vero pro della storia; sapran vedere tutta la serie delle cause, degli effetti e delle nuove cause di nostre perdizioni; l'incompiutezza antica dell'indipendenza, l'antico disordine delle libertà, l'antico difetto d'armi nazionali, gli stranieri nuovamente chiamati, sofferti, lasciati antiquarsi; e finalmente le operosità nazionali cessate, gli ozii, i vizii le mediocrità innaturali all'Italia, accettate quasi necessità, diventate abito, e seconda natura; e, danno e vergogna ultima a' degeneri, il riposar in quel limo, e consolarvisi col sognar le

glorie de' maggiori.

2. Stato d'Europa e d'Italia (1492-1494). - La Provvidenza ha tutto nelle mani, senza dubbio: ma lascia apparire alcune, e cela altre delle leggi delle opere sue; e fra le più celate è forse quella per cui concede o nega uomini alle nazioni. Fu uno di que' decreti male scrutabili di lei, che mentre i popoli oltremontani ed oltremarini si univano dopo lunghi travagli ciascuno in un corpo di nazione sotto principi se non grandi almeno arditi ed operosissimi, l'Italia, perduto Lorenzo il-Magnifico, non avesse più se non uomini o mediocri (come già quelli che eran succeduti a Cosimo e Francesco Sforza), o cattivi o cattivissimi. - In Inghilterra Arrigo VII, regnante dal 1485, aveva con suo maritaggio riunite le due case, distrutte le due fazioni di Lancastro e di York, che l'avevano lungamente straziata. - In Ispagna s'erano congiunte Castiglia ed Aragona fin dal 1474 con un altro maritaggio tra Isabella e Ferdinando; e questi insieme avean poi conquistata Granata, l'ultimo regno e rifugio di Mori, in quel medesimo anno (1492) della morte di Lorenzo e della scoperta d'America; ondechè, non rimaneva più disgiunto se non il piccol regno di Navarra, e tutte quelle vittorie e fortune accendevano l'animo più inquieto che grande, ma insomma ambiziosissimo di Ferdinando, detto (appunto allora e per concessione del papa) il re Cattolico. - În Francia dove Carlo VII aveva finita la guerra d'indipendeuza e cacciati gl'Inglesi, e Luigi XI riunite Borgogna e Provenza e i diritti de'secondi Angioini al regno di Napoli e Sicilia, regnava il giovine Carlo VIII dal 1483; e, riunita Bretagna sposando Anna che ne era duchessa. ambiva quel retaggio dei conti di Provenza in Italia, ambiva l'Imperio Orientale, una gloria da Carlomagno, qualunque gloria. - Finalmente in Germania, signora nostra (di nome per vero dire oramai, ma anche i nomi son pericoli ai deboli), succedeva nel 1493 al misero Federigo III d'Austria Massimiliano prodigo, inquieto, ed egli pure ambizioso. Con tre principi come Ferdinando, Carlo VIII e Massimiliano a capo di tre quarti della cristianità, non è meraviglia che ella si sconquassasse tutta: è piuttosto miracolo che non ne perisse. E intanto in Italia signoreggiavano, su Savoia e Piemonte,

Carlo II, fanciullo d'un anno quando succedette nel 1490; su Monferrato, Gian Francesco II pur fanciullo; su Milano, quasi fanciullo quel giovine ed incapace Gian Galeazzo, che dicemmo sotto la quasi tutela di suo zio Ludovico il Moro, e che, avendo sposata nel 1489 Isabella di Napoli, n'aveva acquistata in apparenza una protezione, di fatto un nuovo pericolo, per la gelosia e la paura concepitene dal Moro. In Firenze erano succeduti alla potenza indeterminata di Lorenzo, Piero mediocrissimo che non la sapea tenere, e due fratelli minori, Giovanni, allor cardinale e che fu poi papa Leon X. e Giuliano. E sulla sedia romana, morto il Cibo nel medesimo anno fatale 1492, era succeduto Borgia. Alessandro VI, il peggior papa di questi tempi, ove ne furono pochi buoni. Signoreggiavano ne' ducati di Ferrara e Modena gli Estensi; in quello d'Urbino, i Monteseltro; i Gonzaga in Mantova; i Bentivoglio in Bologna; i Baglioni in Perugia; i Colonna, gli Orsini ed altri signorotti in molte terre della Chiesa. In Napoli regnava il perfido e crudele, e così diventato potente, ma ora vecchio Ferdinando I, che non seppe scongiurar il pericolo, che morì prima di soccombervi nel 1494. Sicilia era del Re Cattolico, Genova, tenuta come feudo di Francia da Ludovico il Moro. E Venezia, già caduta in quella viltà e stoltezza del volersi tener neutrale ne' pericoli comuni, isolata. E cessati, con Francesco Sforza e i Piccinini, i grandi condottieri potenti al par di principi e di repubbliche, non ne rimanevan guari se non de' piccoli, impotenti a tutto salvo che a tener disavvezzi dall'armi i popoli della imbelle Italia.

3. Alessandro VI papa (1492-1503). — La causa de' nuovi guai d'Italia fu senza dubbio l'incapacità politica e militare di lei; l'occasione poi fu l'ambizione straniera di Carlo VIII, aiutata dall'ambizione traditrice di Ludovico il Moro. Il quale richiesto da Ferdinando di lasciare il governo al nepote Gian Galeazzo volle usurparne il ducato; e perciò fecesene dare da Massimiliano imperatore l'investitura disprezzata già dal gran Francesco Sforza, e non data poi a nessuno dei discendenti. E per poter poi effettuare l'usurpazione, volle assicurarsi di Carlo già minacciante, s'alleò con lui, gli promise passaggio ed aiuto. Qui non era nessuna delle scuse dell'altre chiamate; non quella che può esser buona, di cacciare altri stranieri; nemmen quella cattiva, di resistere a un nemico interno. Qui è un cumulo di tradimenti; e quindi il Moro è

il traditor più esecrato nelle memorie italiane. Ma pur troppo non fu il solo; il cardinal della Rovere che fu poi papa Giulio II e fece tanto chiasso di cacciar i barbari d'Italia, spinto ora dalla rivalità, dalla inimicizia ad Alessandro VI, anch'egli si trova tra' chiamatori ed accompagnatori dello straniero. --Carlo scese in agosto 1494 pel Monginevra, Torino, Asti. Ivi ammalò e si fermò. Poi passò a Milano, visitò, non protesse Gian Galeazzo già morente, e che morì pochi di appresso (20 ottobre) con voci di veleno. Così il Moro fu duca, e tirò fuori l'investitura imperiale. Carlo proseguì, s'appressò a Toscana per Pontremoli. Viene Pier de' Medici spaventato, e gli dà i castelli fiorentini che difendean que' passi, quello stesso di Pisa. Ma tornato costui a Firenze, è cacciato dalla Signoria, dal popolo sdegnato (9 novembre). Al medesimo di Pisa caccia i Fiorentini, si libera, presente, e più o men connivente Carlo VIII. Questi lascia un presidio nel castello, muove a Firenze, v'entra militarmente, la lancia alla coscia, tratta un accordo colla nuova Signoria; e volendolo imporre duro, gli è stracciato in faccia da Pier Capponi, che disse: « Sonate vostre trombe, noi sonerem nostre campane ». Fu il solo bell'atto di questa guerra: così vergognosa, del resto, che i contemporanei la disser fatta e col gesso e dei forieri i quali segnavan gli alloggi francesi di tappa in tappa. S'accomodarono tuttavia Firenze e Carlo: e questi proseguì a Roma, dove il papa chiusesi in Castel Sant'Angelo, e s'accomodò poi. Spaventato Alfonso II, il nuovo re di Napoli teste succeduto, lasciava vilmente la corona a suo figliuolo Ferdinando II (24 gennaio (1495); e questi provava a difendere i passi, ma era vilmente disertato da' suoi, e fuggiva da Napoli a Sicilia; e Carlo VIII entrava in quella il di appresso (22 febbraio). S'arrendevano, a gara di viltà, castella, città, provincie grandi, popoli, il Regno. Tanto che tra pochi di i Francesi n'erano ad oziare e viziarsi nella disprezzata conquista. - Allora, sollevavasi tutta Italia, mezza Europa; lo Sforza traditore, perchè non aveva più ad acquistare ma a difendere il ducato, or minacciatogli dalle pretensioni del duca d'Orleans discendente da una Visconti e signor d'Asti; Venezia, tornata (per poco) al sentimento de' pericoli d'Italia: il Borgia, tornato dal suo spavento; il Re Cattolico per restaurare i parenti, o forse fin d'allora riaggiunger Napoli a Sicilia ed Aragona, e Massimiliano non so per quale delle sue mutevoli ambizioni. Tutti questi insieme firmavano un trattato contra Carlo (31 marzo).

Il quale così minacciato ripartiva da Napoli (30 maggio); passava a Roma, schivava Firenze, passava a Pisa; e varcato Appennino, trovava a Fornovo l'esercito degli alleati italiani capitanato dal marchese di Mantova. Combattèssi addì 6 luglio, molto più forti gl'Italiani. Disputasi chi vincesse; ma i Francesi avean combattuto per passare, e passarono. Giunsero ad Asti. Carlo vi si fermò a corteggiar donne e trattar pace col Moro: e fattala parti (22 ottobre) da Torino per la Francia, dove non pensò più guari a Italia. - Tornò quindi Ferdinando II nel Regno, rientrò in Napoli (7 luglio), e guerreggiandovi poi due anni contro a' Francesi rimastivi sotto Monpensieri, se ne liberò coll'aiuto degli Spagnuoli capitanati da Gonzalvo di Cordova, il conquistator di Granata, detto il Gran Capitano. Capitolarono gli ultimi Francesi ad Atella, e moriva Ferdinando II poco dopo, lasciando il regno a Federico III suo zio, fratello di Alfonso (1496). Ed anche da Pisa si erano ritirati i Francesi fin dal primo di di quell'anno, lasciando disputarsi, guerreggiarsi tra sè Pisani e Fiorentini, e per gli uni o gli altri le varie potenze d'Italia, e Massimiliano re de Romani. Il quale, invitato anch'egli dal Moro, il gran chiamator di stranieri, scese a frapporsi in tutto ciò con poca gente e pochi danari, e quindi non prese le corone solite, non fece nulla e risali disprezzato oltre ogni altro imperatore mostratosi in Italia. --I Fiorentini tentavano intanto riordinar lor repubblica sgombra di Medici; ma eran divisi in parti, non più nazionale o straniera, nè per il papa o l'imperatore, per l'aristocrazia o la democrazia, per la repubblica o la signoria, ma pro e contro un frate domenicano, Girolamo Savonarola. Costui, zelante, costumato, austero a sè, aspro ad altrui, in tempi corrotti, avea colle prediche politiche tratto molti a sè, vivente ancora Lorenzo. Era stato chiamato al letto di questo morente, e dicesi non l'avesse voluto assolvere, perchè Lorenzo non voleva restituir la repubblica, a modo di lui. Il frate avea profetato malanni, castighi di Dio, Francesi; ed or pendeva a questi che avean adempiute sue profezie. I suoi partigiani chiamaronsi Piagnoni; i contrarii gente di mondo, gentiluomini i più, Arrabiati; i medii più o men desiderosi de' Medici, Bigi, e poi Palleschi; nomi e parti del paro ignobili. I particolari del tempo son vere commedie: il fine, tragedia barbarissima, da medio evo che ancor fiorisce. Contrario al frate riformator di costumi e di disciplina ecclesiastica era ·Alessandro VI naturalmente. Gli proibì di predicare. Il frate

obbedi per poco; poi ricominciò, e contro al papa. Allora uscirono da sè, o fecersi uscire contro lui altri frati; prima un agostiniano, poi un francescano, Francesco di Puglia, il quale propose una di quelle stoltezze od empietà parecchie volte condannate dalla Chiesa, un giudicio di Dio; che passassero egli frà Francesco e il Savonarola tra una catasta ardente; e chi passasse illeso, quegli vincesse. Savonarola non volle, ma s'offrì per lui frà Domenico suo confratello. Appuntossi il dì 7 aprile 1498; grande aspettativa, grand'apparecchio, gran concorso. Ma venuti al duello i due frati, fecero come chi vuole e disvuole, attaccaron disputa sul modo: cioe.(quasi profanazione al dirne) sul Sacramento, che il domenicano volea portar con sè tra le flamme, e il francescano non voleva. Non se ne fece altro. Il popolaccio beffato infuriò, gli Arrabbiati si sollevarono; e al di appresso diedero l'assalto al convento di San Marco, e fecer prigioni frà Gerolamo, frà Domenico, e un terzo, frà Silvestro. I quali poi furono in pochi di interrogati, torturati, condannati, ed arsi in piazza (23 maggio). — Di Savonarola chi fa un santo, chi un eresiarca precursor di Lutero, chi un eroe di libertà. Ma son sogni; i veri santi non si servon del tempio a negozii umani; i veri eretici non muoion nel seno della Chiesa, come morì, benchè perseguitato, Savonarola; e i veri eroi di liberta sono un po' più sodi, non si perdono in chiasso come lui. Fu un entusiasta di buon conto, e che sarebbe stato forse di buon pro, se si fosse ecclesiasticamente contentato di predicare contro alle crescenti corruttele della spensierata Italia. - Alla quale, come tale, ripullulavano le occasioni di perdizione. Al di appunto della festa fallita in Firenze, era morto Carlo VIII, era salito al trono di Francia Luigi XII, quel duca di Orléans che già dicemmo pretender a Milano come discendente d'una Visconti, e che or pretese a Napoli come re di Francia, successore ai diritti degli ultimi Angioini. Se gli fosse riuscito il tutto, incominciava fin d'allora, e a pro di Francia, quella unione dei due grandi Stati italiani di settentrione e mezzodì, la quale sessant'anni dopo diè l'Italia legata in mano a Spagna. Luigi XII non era avventato come Carlo VIII; era anzi principe prudente, destro, politico, e in Francia così buono che n'ebbe nome di padre del popolo. Eppure, anch'egli ebbe le maledizioni d'Italia; tanto i migliori a casa son cattivi fuori! Non attese dapprima se non a Milano, e que' Veneziani che s'eran sollevati contro Carlo VIII, si collegaron ora con Luigi XII per

il misero acquisto di Cremona e Ghiara d'Adda (Tratt. di Blois. 16 aprile 1499). Chiaro è: que' vantatissimi politici non ebber forse mai, non aveano certo più niuna politica vera, lunga. propriamente detta, ma solamente abilità alla giornata; quella vantata aristocrazia non aveva più l'aristocratica virtù della costanza, ma solamente l'aristocratico istinto della propria conservazione. E legossi pure con Luigi XII Alessandro VI, per far suo infame figliuolo Cesare Borgia duca di Valenza in Francia e di Romagna in Italia. E lasciaron fare, Massimiliano distratto in Germania, e Federigo III di Napoli mal fermo nel nuovo regno. Così da Asti, già sua, Luigi XII assalì il ducato: ed alle prime fazioni sbandaronsi le truppe del Moro. che fuggì in Germania, e Luigi entrò in Milano (2 ottobre 1499), e tutto il ducato con Genova furono di lui. Ma tornato esso in Francia, e riposando i Francesi lasciati nella conquista, ritorna il Moro con un esercito di Svizzeri e fuorusciti, e riprende Como, Milano, Parma, Pavia, Novara, Arriva La Tremoglia con un nuovo esercito di Francesi e Svizzeri. Svizzeri di qua, Svizzeri di là, dicesi ricevessero da lor paese ordine di non combattersi. Ad ogni modo quelli dello Sforza lasciano in mano agli altri e a La Tremoglia i lor compagni italiani, i San-Severino lor capitani, e finalmente lo Sforza; e poi risalgono a lor monti saccheggiando per via. Così il Moro. traditore tradito, fu preso, tratto a Francia e tenuto poi dieci anni al castello di Loches, finchè vi morì disprezzato, dimenticato. E Milano e il ducato ridiventarono francesi tranquillamente per parecchi anni. — Intanto Luigi XII aveva già apparecchiato l'acquisto di Napoli in questo modo. Addì 11 novembre 1500, in Granata erasi firmato un trattato tra lui e Ferdinando il Cattolico, parente e protettore di Federigo III, re di Napoli, ed eravisi concertato che i Francesi assalirebbono il Regno, che gli Spagnuoli accorrerebbero a difenderlo, e che prima d'incontrarsi, lo spartirebbono. Certo costoro eran contemporanei non del tutto indegni del Moro, di Alessandro VI, e di Cesare Borgia. Effettuossi l'accordo. Nella state del 1501, entrarono per la frontiera settentrionale del regno il duca di Nemours co' Francesi, e per le Calabrie Gonzalvo il gran capitano, che macchiò sue glorie in quest'infamie. Federigo, il misero re, tradito e ridotto agli ultimi, scelse capitolar co' nemici vecchi anzichè con gli amici traditori, e diessi in mano a' Francesi che il trassero a Torsi dove morì nel 1504. Così finì il primo regno indipendente di Napoli; e andò a riu-

nirsi a Sicilia, nella servitù straniera per due secoli e mezzo. - Intanto, e naturalmente, disputaronsi i ladroni per le spoglie. Corso appena un anno (1502), ruppesi guerra tra Francesi e Spagnuoli. Combattutosi variamente dapprima, furono sconfitti i Francesi a Seminara e Cotignola (aprile 1503). E sceso un altro esercito francese, fu vinto pur esso al Garigliano al fine del medesimo anno dal Gran Capitano; e tutto il regno rimase fin d'allora spagnuolo. - Nell'agosto era morto papa Borgia. La brevità così sovente tormentante di questo sunto ci serve qui, dispensandoci dal dire le dissolutezze, le rapine, i tradimenti, i veleni, la crudeltà di tutta quella famiglia. Tanto più che tutto ciò fu bensì il sommo della perversità di quei tempi perversi, ma non ne fu mutato essenzialmente nè durevolmente quasi nulla in Italia. Fu progetto di Alessandro e del figlio distrurre i signorotti, i vi--carii pontificii che signoreggiavano nelle città della Chiesa, i Colonna ed Orsini intorno a Roma, i Varani in Camerino, i Freducci in Fermo, i Trinci in Foligno, i La Rovere in Sinigaglia ed Urbino, i Baglioni in Perugia, i Vitelli in Città di Castello, gli Sforza in Pesaro, i Malatesta in Rimini, i Riario in Imola, gli Ordelaffi in Forlì, i Manfredi in Faenza, i Bentivoglio in Bologna e gli Estensi in Ferrara. Cesare Borgia doveva rimanerne duca di Romagna. Ma con tutte le loro male arti sofferte od aiutate dalle potenze italiane e straniere, a che riuscirono? Assassinarono signorotti, riunirono poche signorie, e non durò il ducato. È meraviglia che Machievallo ed altri di que' tempi ammirassero costoro. Se non che, la Dio mercè, e che che si dica, anche la scienza politica è progredita d'allora in poi: il Machiavello de' nostri tempi ha professato che le scelleratezze sogliono essere non solamente delitti, ma errori. Così fosse ben imparato e tenuto fermo in Italia. Dicesi che Alessandro VI istituisse la censura ecclesiastica dei libri (1º giugno 1502); ma ei non fece che applicarla a' libri stampati. E il fatto sta che ella esistette sempre ed esiste in qualunque Chiesa, anche acattolica, voglia mantenere i suoi dommi. La cattiva imitazione, poi, delle censure politiche nacque molto più tardi. Dicesi morisse Alessandro di un veleno apparecchiato a' suoi nemici, e preso da lui e dal figliuolo che ne rimase infermo, e incapace di provvedere ai fatti suoi durante la vacanza della sede. - La sola buona opera italiana di questo tempo, fu la guerra sostenuta da Venezia contra a' Turchi nel Friuli, in Grecia, in mare, dal 1499 al

1503, in che fecesi pace. S'allega a scusa dell'aver così mai provveduto Venezia in quegli anni all'indipendenza d'Italia; non serve ad ogni modo per gli anni addietro. Tutti gli Italiani furono colpevoli, in somma, che la penisola libera di stranieri (e si può dir degli imperatori stessi) dieci anni addietro, fosse ora tutta occupata da essi, salvo Venezia, Toscana, e gli Stati

del papa.

4. Pio III, Giulio II (1503-1513). - Succeduti al pontificato Pio III (Piccolomini) per pochi giorni, e poi Giulio II per dieci anni non so s'io dica che peggiorassero o migliorassero le condizioni nostre. Giulio II era quel Giuliano della Rovere, che egli pure aveva chiamati, condotti i Francesi a Napoli. Fatto papa, chiamò Francesi e Tedeschi contra Venezia. Poi, avutone quel che voleva, si ravvide, bandi una guerra che chiamò santa contra Francesi, bandì la cacciata de' Barbari; e per aver esso, ultimo de' papi, fatto udir questo gran grido, il nome di lui riman glorioso e caro nelle memorie italiane. E noi siamo stanchi di severità, noi rispettiamo le tradizioni nazionali, e cerchiam le occasioni di lodare. - Alla morte d'Alessandro molte delle città tenute dal Borgia si sollevarono. Giulio II, appena salito al trono, gli domandò le rimapenti; e rifiutato, lo fece prendere, gli fece firmare per forza la consegna, e lo rilasció poi. Ed egli se ne andò a Napoli, vi fu di nuovo imprigionato da Gonzalvo e mandato a Spagna; dove rifuggito di prigione, fu a Navarra, e finì poi più degnamente che non meritava, coll'armi in mano (1507). - Nel 1506 venne il re cattolico al regno di Napoli e ne ritrasse il Gran Capitano che l'aveva conquistato, che sopravvisse poi in Ispagna in ozio e disfavore. Giulio II continuò ciò che era buono de' disegni de' Borgia, la riduzione de' signorotti; e vi riuscì meglio, ridussegli quasi tutti, gli stessi Baglioni di Perugia, e i Bentivoglio di Bologna (1506). Ma per compiere la riunione dello Stato rimanevano a riprendersi a Venezia, Ravenna e Cervia usurpate fin dal secolo scorso, Faenza, Rimini e Forlimpopoli ultimamente tra il rovinar di Cesare Borgia. A cio si volse il papa Giulio; aveva ogni ragione, ma proseguilla in mal modo, aggiugnendosi all'ire o piuttosto alle ambizioni di Luigi XII e di Massimiliano. Fin dal 1504 avean costoro firmato un'alleanza per dividersi gli Stati continentali di Venezia, ma non n'avean fatto nulla, finchè non vi si aggiunsero papa Giulio per riaver quelle città, e il Re cattolico, gli Estensi e i Gonzaga per simili contese od ambizioni di

vicinato. Fu firmata la famosa e brutta leza a Cambrai (10 dicembre 1508). Primi ad assalire furono i Francesi coll'armi dal Milanese; seguì il papa coll'armi e con le scomuniche. Contro ai primi stavano a capo d'un esercito di guaranta e più mila uomini l'Alviano e il Pitigliano, due de' più abili condottieri, o piuttosto (perchè già non erano più così indipendenti come gli antichi) capitani d'Italia. Furono vinti da Luigi XII e trenta mila Francesi ad Agnadello (44 maggio 4509): Luigi XII prese in pochi di tutta la parte sua convenuta. Accorsero quindi tutti gli altri, e presero facilmente le toro. E allora Venezia ridotta all'estremo fu veramente magnanima, prese uno di quei partiti semplici che sono non solamente più gloriosi sempre, ma sovente più felici che non le destrezze. Sciolse dall'obbedienza tutti i suoi sudditi di terraferma, ed essi si difesero meglio, e, quando occupati, si sollevarono secondo le occorrenze per se stessi. E Giulio II. satisfatto di riavere sue città, si staccò primo dalla lega, fece sua pace addi 24 febbraio 1510; e si rivolse contra i Francesi, nascostamente prima, apertamente tra breve. Per ciò chiamò nuovi stranieri, gli Svizzeri; i quali, capitanati da un cardinale guerriero e vescovo di Sion, piombarono sul Milanese a mezzo quell'anno, mentre si avanzarono i papalini da Moi dena, e riavanzavano i Veneziani da Verona. Ma i Francesi stavano sulle guardie; e poco mancò non prendessero papa Giulio, che, guerriero anch'esso, stava lì vicino a Bologna, se che per la breccia entrò poco appresso alla Mirandola. E i qui pure v'ha chi ammira, e vorrebbe imitazioni; non io, che credo un papa debba restar papa, ed abbia altri modi di cacciar Barbari dal suo paese. Furono rotti i pontificii a · Casalecchio (21 maggio 1511); ma Giulio perdurò, s'inasprì, fece (5 ottobre) un'altra lega santa con Venezia. Svizzeri. Spagna e fino Inghilterra contra Francia, Massimiliano solo rimaneva con questa, ma inutile. In tali strettezze usarono i due l'arme antica contro i papi, convocarono un Concilio a Pisa. Ma un forte esercito spagnuolo sotto al Cardona veniva in aiuto a Giulio II, ed assediava Bologna tornata nuovamente a' Bentivogli (21 maggio 1511); ed i Veneziani riprendean e Brescia. Allora apparì per poco una vera meraviglia di arte - e virtù militare, un predecessore de' grandi capitani moderni, Gastone di Foix, nipote del re di Francia, giovane di 22 anni. Il quale, appena ebbe preso il comando, che ficcatosi in mezzo ai due eserciti nemici, e piombando or sull'uno or sull'altro,

addì 7 febbraio respinse gli Spagnuoli da Bologna, addì 19 ruppe i Veneziani e riprese Brescia, e ritornò quindi sull'esercito spagnuolo e papalino, e li sconfisse a Ravenna (11 aprile). Ma ivi morì, immortalatosi in pochi mesi. E allora precipitarono i Francesi. Massimiliano lasciò passare 20,000 Svizzeri che scendean alleati a' Veneziani; Spagna e Inghiltera assaliron Francia; Luigi XII richiamò il suo esercito dal Milanese; Massimiliano Sforza, figlio del Moro, fu fatto duca a Milano: in giugno si sollevò Genova e cacciò i Francesi. Così, toltene alcune castella, furon questi cacciati di tutt'Italia. Ma eran tutt'altro che cacciati tutti i Barbari. Abbondavano Spagnuoli, Tedeschi e Svizzeri, e tiranneggiavan così, che, per dar loro una ricompensa delle vittorie procacciate alla lega, fu loro abbandonata una delle più nobili città e potenze italiane, Firenze. — Questa fin da poco dopo la vittoria degli Arrabbiati contro al Savonarola s'era riordinata e posata sotto l'autorità d'un solo; e (tanto era impossibile oramai un governo più repubblicano) sotto un Soderini, gonfaloniero a vita (1502), che aveva poi retto con bontà, semplicità, mediocrità. Machiavello era uno de' due segretarii o ministri principali di lui. Tra tutti ed a forza di trattare, barcheggiare, scivolare, eran riusciti ad ottenere che si lasciasse lor riprendere la desiderata Pisa, e l'avean presa (1509). Ma se non esclusivamente, eran pur sempre rimasti stretti con Francia; ed ora i vittoriosi di Francia le posero una multa per quella fedeltà. Que' mercatanti repubblicani che aveano avute velleità ma non volontà di ordinar armi proprie, secondo il consiglio di Machiavello, e che eran poi gretti e stretti in fatto di danari, ricusarono, indugiarono. Vengono i Medici, cioè (morto già Piero da parecchi anni) Giuliano e il cardinale Giovanni, ed offrono pagar la multa se fosser fatti signori della città. Cardona accetta, varca Appennino, prende, saccheggia Prato; e i Fiorentini, spaventati, si sollevano, cacciano Soderini, e accettan i Medici (settembre 1512). Governarono insieme Giuliano e il cardinal Giovanni. Ma questi per poco; che, morto papa Giulio addì 21 febbraio 1513, gli successe esso il cardinal Giovanni (11 marzo) con quel nome di Leone X, che, a torto od a ragione, è forse il più noto, il più popolare fra quelli di quanti papi furon mai.

5. Leone X (1513-1521). — Le nature facili, liete, pompose, leggieri, trascurate od anche un po' spensierate, sogliono più che l'altre troyar fortuna in vita, e gloria dopo morte. Tal fu.

tal sorte ebbe Leone X, del resto non gran principe politico ed ancor meno gran papa. Nato nel 1475, cresciuto tra l'eleganze, le colture, le magnificenze del palazzo Medici e della villa di Careggi: tra Ficino, Poliziano, Pico della Mirandola, Michelangelo, e una turba di minori, ma simili; cardinale a 13 anni; fuoruscito, sì, in sui 19, ma nella porpora, ed ora a Roma ora alle corti dentro e fuori d'Italia; in colti ozii durante Alessandro VI; poi negli affari, nelle legazioni sotto Giulio II, prigione alla battaglia di Ravenna, ma in breve liberato, ed autor principale della restaurazione di sua casa în sua bella città; l'elezione, l'assunzione, l'incoronazione di lui Turono veri trionfi. Dopo Alessandro VI, troppo scellerato per essere nemmeno stato protettor d'arti o di lettere, dopo Giulio II, fiero, iroso in queste stesse protezioni, pensi ognuno qual giois dovesse or sorgere in quella turba di letterati ed artisti che, quasi ballerine tra guerrieri, si frammettevano allora ai feroci invasori, ai cupi politici, ed ai dolenti popoli d'Italia. Quella lieta turba non si vuol perder di memoria mai da chiunque voglia farsi un'idea adeguata di questi tempi singolarissimi. Certo in quelli di Pericle, d'Augusto, nè di Ludovico XIV, non fu, o almeno non durò niun siffatto contrasto di feste e di dolori. Qui la patria era in mano a stranieri; il principe successor d'Alessandro III e di Giulio II pensaya ai nepeti, ai Medici, a far lero Stati in Firenze ed Urbino. Qui sorgeva il sommo degli eresiarchi stati mai dopo Ario, e il pontefice pensava che fosse un frataccio peggio che il Savonarola, e che finirebbe come lui; e proseguiva in quell'abbellir Roma, in quell'edificare, e scolpire, e dipingere, e fare scrivere e rappresentare commedie che aveano scandalezzata la rozza Germania. Insomma. moralmente, politicamente e religiosamente parlando, non sarebbe troppo il dire che fu un vero baccanale di tutte le colture: e se scendessimo ai particolari di sua incoronazione. o, peggio, di ciò che fu allora scritto, rappresentato, dipinto, o scolpito in Vaticano, ei parrebbe forse dimostrato a ciascuno. Ma, non avendone luogo, lascieremo che ognuno giudichi secondo le proprie informazioni della severità del nostro giudicio. - Pochi giorni dopo l'assunzione di Leon X, Luigi XII firmò sua pace con Venezia (24 marzo 1543); e, cost assicurato, mandò la Tremoglia e Triulzi a riconquistare Milano contro allo Sforza. Ma vinti i Francesi dagli Svizzeri presso a Novara (6 giugno), ripassaron l'Alpi: e allora Leon X e gli

Spagnuoli si rivolsero di nuovo per lo Sforza contro Venezia, e rioccuparono quasi tutto lo Stato di Terraferma. Guerreggiossi e trattossi variamente tutto l'anno appresso. Ma morto in gennaio 1514 Luigi XII, e succedutogli Francesco I, principe buono, leggero, facile, gran protettor di lettere ed arti aucor egli, non gran capitano ma gran cavaliero e guerriero, rinnovò l'alleanza con Venezia; e (e guardatogli contro dagli Svizzeri il passo di Susa) scese per l'Argentiera e Sestriera con un forte esercito a quel Piemonte così sovente attraversato, a quella Lombardia così sovente riconquistata. Due giorni (13 e 14 settembre) si combattè in Marignano tra? Francesi e gli Svizzeri dello Sforza; vinse Francesco I; ventimila cadaveri vi giacquero; il Triulzi, stato a diciotto battaglie, disse che l'altre eran giuochi da fanciulli, questa battaglia di giganti. Ondechè qui cessa la meraviglia che i venturieri ituliani, avvezzi a non ammazzarsi, fosser vinti da tutti questi stranieri che s'ammazzavano così davvero. Quindi ritrassersi finalmente gli Svizzeri a lor montagne, e noi fummo liberati almen di questi, che fecero l'anno appresso una pace perpetua con Francia. Intanto, ritrattisi anche gli Spagnuoli, Lombardia fu di nuovo di Francia, Terraferma di Venezia, e Massimiliano Sforza lasciò il ducato per sempre, e fu a vivere pensionato in Francia, dov'era vivuto e morto prigione il Moro suo padre. E Leon X fece pace col vincitore: ed abboccatosi con lui a Bologna, v'aggiunse poi un concordato, che per secoli regolò le cose di religione di Francia. E il medesimo dì che firmò quest'accordo (18 agosto 1516), investì suo nipote Lorenzo di Pier de' Medici del ducato d'Urbino, tolto pochi mesi addietro a Francesco della Rovere, che aveva pur data l'ospitalità a' Medici esiliati. Morto poc'anzi (17 marzo 1516) Giuliano ultimo fratello di Leone, questo Lorenzo era oramai il più prossimo parente di lui, e governò poi colla solita potenza indeterminata la città di Firenze, e come principe il ducato d'Urbino, ritoltogli dal La Rovere e restituitogli l'anno appresso. - Intanto, morto Ferdinando il cattolico re di Spagna ed Indie e Sicilia e Napoli (15 gennaio 1516), e succedutogli Carlo figlio di sua figlia, che fu I in Ispagna & V in Germania e nell'imperio, questi firmava (13 agosto) in Noyon un trattato di pace con Francesco I, al quale aderì in breve pure (4 dicembre) Massimiliano. E così finalmente, dopo sette anni, finirono gli scompigli politici e guerrieri sollevati dalla lega di Cambrai. Salvo le città di Romagna e del Regno, ripresele fin da principio di quella guerra. Venezia riebbe tutti gli Stati suoi di Terraferma; esausti sì, ma che dovetter rifarsi prontamente, ondechè non mi sembra valere tale scusa per quella neutralità od indifferenza in cui ricominciò a poltrire rispetto agli affari d'Italia. Non furono le forze, furono gli spiriti di lei che si trovarono abbattuti dopo quella guerra, o piuttosto che già erano quando ella rimase neutrale ed infingarda alla discesa di Carlo VIII, o piuttosto già dall'antico, tante altre volte che si racchiuse in sua sicurezza delle lagune, tra' pericoli e i guai dell'indipendenza nazionale. La repubblica di Venezia, indipendente essa, non si curò dell'indipendenza nazionale, non fu guari italiana mai, se non al tempo della Lega Lombarda; del resto, sempre strettamente, grettamente veneziana; e se le si voglia cercare una scusa od anche una gloria italiana, non le si può troyar guari a questi tempi se non quella d'averci difesi da' Turchi. Prima di questi, quella politica di lei, che tanti dicono profonda, non può non tacciarsi di leggerissima, per non aver pensato mai a nessuna impresa 'd'indipendenza, a cui ella sola forse poteva esser capo o centro, che ella più che l'altra potenze italiane doveva prevedere necessaria. Così il languire poi, e decadere, e cadere ultimo di lei, servan d'esempio salutare a qualunque potenza italiana voglia mai isolarsi dagli interessi comuni di tutta insieme la nazione. Ad ogni modo, da quel principio del 1517 fino al 1521, i quattro ultimi anni di Leone X furono, relativamente, un tempo di respiro all'Italia, alla cristianità. - Ma questo su pure il tempo che sorse di piccoli principii quello che fu poi così gran danno alla Chiesa, alla cristianità, e, politicamente parlando all'Italia forse più che a nessuno. Leon X bandì nel 1516 alcune indulgenze da predicarsi, e pur troppo, diciam la parola, da vendersi, o farsi o lasciarsi pagare in Germania, e il cui prodotto doveva servir all'edificazione di San Pietro. N'ebber carico i Frati Predicatori. Lutero, uno degli Agostiniani soliti averlo. si sollevò poi contro a quelle, contro a tutte le indulgenze (31 ettobre 1517), poi contro alla curia romana, contro al papa, e finalmente contro all'infallibilità, all'unità, contro a questo e a quel domma, andamento solito di tuti i capi di setta. Denunciato a Roma, condannato, si sottomise: poi ritrattò la sommessione, disputò co' legati, scrisse, riscrisse, fece discopoli, e su ricondannato solennemente (15 giugno 1520); ed ei solennemente bruciò la bolla (10 dicembre), assi-

stente e già aiutante il popolo di Wittemberga. Era incominciata quella riforma, quella divisione della Chiesa, che non è vero (nè a noi Italiani può esser dubbio) introducesse nella cristianità nè la libertà politica nò la filosofica, le quali avevamo noi da secoli; che non introdusse se non quella libertà del credere, la quale non può essere in una religione vera, rivelata; che, del resto, preoccupò per un secolo e più quasi esclusivamente la Cristianità, che la distrasse dalle opere migliori, che ritardò i progressi di lei in Germania, in Francia e in quel popolo Britannico, dov'oggi ancora ella ritarda l'unione dell'imperio. All'Italia poi ella fu origine d'un male nuovo allora, e forse, non cessato. Dalla Riforma, dal bisogno e diciam pure dal dover de' papi di rivolgersi contro essa in Germania, incominciò quel loro accostarsi agli imperatori, che fu così contrario a tutte le tradizioni, che senza tale scusa sarebbe stato contrario alla natura stessa del papato. -E ciò si vide forse fin da questi primi anni della Riforma. ultimi di Leone X. Perciocchè, morto Massimiliano (19 gennaio 1519), ed elettogli a successore Carlo figlio di suo figlio, già re di Castiglia e delle Indie, d'Aragona e delle Due-Sicilie, signor di Borgogna e de' Paesi Bassi, sorse in breve gelosia, contesa e guerra tra lui e Francesco I di Francia, competitore di lui per l'imperio. Era naturale, era tradizionale, che il papa si opponesse alla potenza imperiale, risalente col possesso unito delle Due-Sicilie a ciò che era stata sotto ai due Federighi Svevi, e minacciante salire, come sali, più su. Nè Leon X o la coltissima curia romana erano nomini da ignorare o trascurare tali memorie; e si accostarono dapprima a Francesco I. Ma tra breve, fosse già quella nuova necessità spirituale della politica pontificia, fosse ambizione di Leone, che volesse avere (per sè o per casa Medici) Parma e Piacenza tenute un tempo da Giulio II ed or da Carlo V, il fatto sta che ei s'alleò con questo (8 maggio 1521). Da quel di, e salvo pochissime eccezioni, furono sempre imperiali, austriaci i papi, abbandonarono quella causa nazionale che avea fatti grandi come principi e come pontefici Gregorio VII, Alessandro III, i due Innocenzi III e IV principalmente, e tanti altri tra essi. E molti buoni papi furono d'allora in poi certamente: ma (1) nessuno che sia potuto dirsi grande politico,

<sup>(1)</sup> Nella edizione di novembre 1816 era qui quest'aggiunta, quest'eccezione: «fino al giugno 1816». Così ora nel 1850 la potess'io lasciare ! Così poi ripentirmi, e riporla a luogo suo!

nemmene dagli scrittori tutto ecclesiastici. E Leon X incominciò subito la impolitica guerra. Riuniti gli eserciti postificio e spagnuolo sotto Prospero Colonna e il marchese di Pescara, entrarono addi 19 novembre in Milano, ove fu posto duca Francesco Sforza ultimo figliuolo del Moro. Leon X ne udi la nuova, e morì subitamente il 1º dicembre seguente 1521. — Mortogli nel 1519 il nipote Lorenzo, avea riunito agli Stati della Chiesa il ducato d'Urbino. Leone era l'ultimo o penultimo discendente legittimo di Cosimo padre della patria; disputandosi se fosse legittimo o no il figliuolo dell'antico Giuliano ucciso nella congiura de'Pazzi, Giulio or cardinale posto a governo di Firenze dopo la morte di Lorenzo, e che fu in breve papa Clemente VII. Di Leone resterebbero a narrare e disputare alcune crudeltà e perfidie contro a cardinali e signorotti. Ad ogni modo, furon poche rispetto al tempo.

ķ

ļ

6. Adriano VI, Clemente VII (1522-1534). - Succedette Adriano VI (Florent, 9 gennaio 1522), precettor già di Carlo V. fiammingo, ultimo papa straniero che sia stato; e santo papa che avrebbe voluto fare ciò che già i papi tedeschi un 500 anni addietro, restituir la severità, la disciplina della curia romana. Ma egli non era, nè aveva ad aiuto un Ildebrando: non si pose a capo dell'opinione italiana, come avean fatto que' suoi compatrioti, e non riuscì, Bisogna vedere nel Vasari e in altre storie del tempo le disperazioni degli artisti e dei letterati per questo che pareva loro ritorno alla barbarie. Era assente; ed intanto che giungesse, furon distrutte le opere politiche di Leon X; i La Rovere ternarono in Urbino, i Baglioni in Perugia, gli Estensi in parecchie terre lor tolte. Venne Adriano (agosto 1522), e strinsesi coll'imperatore, più che mai signor d'Italia, posciachè i Francesi erano stati sconfitti alla Bicocca (29 aprile), ed avean quindi vuotata Lombardia e Italia. Adriano intendeva, badava poco a politica: attendeva a riformar Roma, la curia. Morì ai 24 settembre 1523. Ai Romani, agli artisti, ai letterati parve esser liberati. - E parve loro esser risorti quando (18 novembre) fu eletto un nuovo Medici, il cardinal Giulio, che prese nome di Clemente VII. Arti e lettere surono riprotette, benchè molto meno; per la buona ragione che Leon X vi aveva speso quanto si poteva e più, e rimanean poveri i successori; e per l'altra che, tra la guerra di Carlo V e Francesco I, durata tutto il pontificato d'Adriano e quasi tutto quello di Clemente, fu il tempo peggiore che toccasse in quel secolo di strazii alla straziatissima Italia. Già un nuovo esercito francese sotto Bonnivet, era ridisceso in Lombardia; e ridiscesevi un esercitotedesco sotto il Borbone, principe, contestabile e traditor di Francia. Dir le fazioni che seguirono tra questi due, e Colonna e Pescara capitani degli Spagnuoli, e Giovanni de' Medici condottiero di quelle bande nere che si contano per ultima delle compagnie di ventura, ed altri minori, e le prede e le stragi di tutti, elepesti che vi si aggiunsero, fu quasi soverchio, e riuscì noiosissimo anche nelle storie distese e del tempo: qui sarebbe impossibile ed inutile. Oui non sono nemmen più a notare errori particolari. Quando s'è fatto quello massimo di dar la patria a stranieri, senza nemmeno serbar in mano l'armi onde approfittar di lor divisioni, di nostre occasioni, non è più nulla a fare o dire, che soffrire finchè dura il castigo di quel sommo errore, proprio o de' maggiori. Resta memoria d'un progetto di quella mente feconda di Machiavello, la quale, colla sua costante preoccupazione dell'indipendenza, si fa forse perdonare tanti altri errori; il progetto che s'accostasser tutti gl'Italiani a Giovanni de' Medici, alle bande nere, che eran le sole armi italiane rimanenti. Ma che? Erano armi mercenario e poche; e poi, Giovanni era buon guerriero sì, ma non aveva date prove di grandezza militare, ed anche meno di politica; nè aveva per sè quell'opinione universale, che è, dopo l'armi, il primo apparecchio a farsi duce di siffatte imprese. - Insomma, i Francesi si ritrasser di nuovo per Ivrea ed Aosta nel 1524; e in questa ritirata morì Baiardo, che fra così brutte guerre seppe. dai vinti stessi, ottener nome di cavalier senza paura e senza rimproccio; e che morente e compatito dal Borbone, risposegli: Non io che muoio per la patria, ma fate pietà voi che la tradite ». Borbone e Pescara fecero quindi una punta in Provenza nno a Marsiglia; ma ne tornarono in fretta contra Francesco I, scendente di nuovo. Questi pose assedio a Pavia (ettobre), e mandò un altro esercito fin nel Regno, ove si mantenne parecchi anni. Ma accorso il Pescara a Pavia, segui-(25 febbraio 1525) quella gran battaglia dove fu preso il re di Francia. Se ne consolò e consolò la nazione con quel detto (fatto famoso, come tanti altri, con un po'd'alterazione) « essen perduto tutto fuorchè l'onore ». Ad ogni modo guastò questo. quando tratto prigione a Spagna, e non sapendo solfrire la noia (gran vizio talor anche ad un re), firmò un trattato-(14 gennaio 1526); e liberato nol tenne, mal sofisticando

sul proprio diritto di prometter in prigione, ch'ei non doveva usare se non l'aveva. - Del resto, questi eran tempi di perfidie complicate; e la liberazione di Francesco I fu aiutata da un altro tradimento fatto a un traditore italiano. Francesco Sforza e Morone suo cancelliere, oppressi in Milano dai lor alleati Spagnuoli e Tedeschi, idearono liberar sè, e seco l'Italia. Buona, santa idea di nuovo; e che, se si fosse potuto eseguire con qualche ardita alzata d'armi, avrebbe fatto essi immortali e la patria finalmente felice. Ma ridusser l'impresa a una congiura. Alla quale, numerosa di necessità, avvenne ciò che è impossibile non avvenga: che tra un gran numero d'uomini, gli uni traditori, gli altri almeno simulatori, non se ne trovi alcuno che simuli e tradisca la congiura stessa. Fu svelata questa (che del resto fu la sola che avesse uno scopo italiano fra le tante congiure accennate) dalla duchessa d'Aleçon, sorella di Francesco I, e dal Pescara, italiano, discendente e capitano di Spagnuoli, a cui i congiurati promettevano il regno di Napoli. La prima tradì il disegno per liberare il fratello: il secondo quando ciò seppe: e sia che fosse stato sino a quel punto traditor del suo principe o de' congiurati, costui arrestò il Morone ai 14 ottobre 1525, e morì un mese appresso, esecrato. — Fecesi poi a' 22 maggio 1526 una lega migliore, poichè aperta, tra il liberato Francesco I, Clemente VII, lo Sforza e i Veneziani. Ma fu infelice del paro; l'avesser fatta al principio della guerra! ora era tardi. Lo Sforza ne rimase spoglio di Milano (24 luglio), e Roma pagò caro la leggerezza, la pretesa abilità, l'effettiva inabilità e i lussi dei Medici. In settembre di quell'anno fu presa Roma una prima volta, e saccheggiato il Vaticano da Pompeo Colonna; e Clemente, rifuggito in Castel Sant'Angelo, riesci a far patti e liberarsene. Ma l'anno appresso, il Borbone, già vittorioso in Lombardia, in tutto il settentrione, ed a capo d'un grande esercito quasi disoccupato e non pagato, s'incammina con esso verso mezzodì; senza che si sappia, senza che sapesse egli forse qual città o provincia d'Italia destinasse a servir d'occupazione e di paga a sue vecchie e feroci bande. Scende, varca Appennino, minaccia Firenze, piomba su Roma (5 maggio 1527). Addì 6 dà l'assalto ed è ucciso da un'archibugiata che il vano Benvenuto Cellini dice aver tirata egli. Succedegli un tedesco-francese, il Nassau-Orange; e si continua, s'entra in Trastevere e Vaticano, si saccheggia ed ammazza, e si passa il Tevere; e in tutta Roma, peggio che mai, prede e stragi e tormenti a' prigioni per trarne riscatti e far palesar nascondigli, men da soldati arrabbiati che da assassini da macchia. S'aggiunsero i Colonna, la fame, la moria. Eserciti alleati s'appressarono, e non osarono mettersi in questo inferno; il papa s'arrese e rimase prigione; e poi fuggi. Carlo V fece le viste di plangerne da lontano, ma lasciò continuare nove mesi. Ai 17 febbraio 1528 solamente uscirono l'Orange e sue bande, per danari mandati da Clemente già scampato. Intanto si sfidavano Carlo V e Francesco I; e non ne seguiva nulla di più che in quell'altra scimmiata di lor maggiori, Pietro d'Aragona e Carlo d'Angiò. Scendea Lautrec con un esercito francese, e correa tutta Italia fino al Regno; dove guerreggiò poi coll'Orange, e perirono egli e molti de' suoi di una gran morla. Ed anche in Lombardia v'era morla e guerra tra un nuovo esercito francese sotto il Saint-Pol, e un nuovo tedesco sotto il Brunswick. Ai 28 maggio, Filippino Doria, genovese ed ammiraglio di Francia, dava una gran rotta navale all'armata imperiale nel golfo di Salerno. Ai 30 giugno. Andrea Doria, zio di Filippino, ed anche ammiraglio di Francia, ne dismette il servigio; e ai 20 luglio, passa all'imperatore a patto di lasciargli liberar la patria, e la libera addì 12 settembre, e ne rifiuta poi la signoria, la tiene in libertà, ne riman primo e gran cittadino. Finalmente, ai 20 giugno 1529, si fa pace in Barcellona tra Carlo V e Clemente VII; e in luglio s'incomincia, e addì 5 agosto si firma in Cambrai, tra Luigia di Savoia per Francesco I suo figliuolo, e Margherita d'Austria duchessa di Savoia per Carlo V, un trattato che fu detto quindi delle dame; per cui, fatta pace tra le due potenze strazianti Italia, rimase questa una seconda volta abbandonata tutta ad Austria. In novembre furono insieme a Bologna papa, imperatore e Sforza; e fu restituito a questo il ducato con dure condizioni (22 novembre); fatta pace con Venezia (23 dicembre); fatto duca il Gonzaga, già marchese di Mantova (25 marzo 1530); e dal papa incoronato a re d'Italia e imperatore Carlo V (22 febbraio, 24 marzo 1530). Questo congresso di Bologna fu quasi placito imperiale a modo de' Carolingi. - Erifatti così amici imperatore e papa, rimasene abbandonata a questo la misera Firenze. Ella aveva già cacciati i governanti Medicei, s'era rivendicata in libertà fin da dieci di dopo la presa di Roma (16 maggio 1527). Ed erasi poi ordinata in repubblica meglio forse che non fosse stata mai: aveva quell'armi proprie, ordinate un vent'anni prima per consiglio di

Machiavello. Fortificò allora, afforzò sue mura; ed a tale opera venne, abbandonando Roma e i lavori e l'arte, bell'esempio. Michelangelo. Peccato che tutto questo spirito militare fosse nuovo in lei! Anche qui era troppo tardi. Fu causa che non avesse capitano di nome, che non conoscesse uno de' proprii cittadini, il Ferrucci, di ciò forse capace. Così fu ridotto a cercarsi, ad assoldare un capitano forastiero, Malatesta Baglioni. Il quale poi, fosse traditor veramente, o forse ingiustamente venutone in sospetto, ad ogni modo fu perdizione ultima di quella città, troppo a lungo rimasta imbelle. Venne contro per il papa l'Orange, a capo di quelle stesse bande che avevano testè saccheggiata Roma. Ai 14 ottobre 1529, pose campo dinanzi a Firenze, ai 10 novembre diè un primo assalto, e fu respinto. Ai 15 dicembre morì nel campo imperiale quel Girolamo Morone, il congiuratore per l'indipendenza d'Italia contro all'imperatore! Addì 23 dicembre, per quella pace di Venezia che dicemmo, la misera Firenze si trovò abbandonata dalla secolare alleata. Voltosi l'assedio in blocco, i Fiorentini fan due belle sortite addì 21 marzo e 5 maggio 1530. Addi 27 aprile, il Ferrucci che teneva fuori la campagna, prende Volterra; e la difende poi contro agl'imperiali, e aduna e muove un esercito di soccorso; e ai 2 agosto, a Gavinana, s'incontra coll'Orange, e questi v'è morto; ma Ferrucci ferito, preso e finito da Maramaldo, un indegno soldato. Addì 8, il gonfaloniero vuol deporre il Baglioni, ma non è secondato dal popolo già stanco; si divide, s'indebolisce la difesa; e addi 12 agosto, capitola la città. Così, dopo una difesa di dieci mesi, che sarebbe bella in qualunque tempo, che su bellissima, unica in questi, cadde non indegnamente quella città, quella repubblica di Firenze, che vedemmo, a malgrado gli errori, la più nobile, la più gentile, la più alta, la più Guelfa, la più nazionale di tutte all'età dei Comuni. Ella aveva, nella sua politica tutto nazionale, imitata bene quella Roma antica che le su proposta sovente a modello da' proprii scrittori, dal Villani fino a Machiavello. Ma che serve? ella non seppe imitare la virtù militare romana. Ella mostrò in quest'ultimo assedio, ella avea mostrato, dugento anni prima, in quello d'Arrigo di Lucemburgo, ch'ella non mancava di tal virtù naturalmente. Ma in que' dugento anni tramezzo, scacciata sua aristocrazia militare, e postasi sotto a una aristocrazia tutta commerciante, sotto i Medici commerciantissimi, ella aveva neglette. sprezzate, pagate

l'armi; e le armi pagate le fecer fallo al di dell'ultimo bisogno. Ne d'allora in poi, ne trecento e più anni corsi fino ai nostri dì, si combattè mai più per lei, nè intorno a lei. Ella non esercitò, non vide nemmeno più mai il viril gioco delle armi; ed ella ne rimane più disavvezza che niuna forse delle città cristiane, abitate dall'audace schiatta di Giapeto. - Un Valori, ed altri Palleschi la governaron presso a un anno tra gli esigli e i supplizii. Addi 5 luglio 1531, venne Alessandro de' Medici, bastardo di quel Lorenzo che era stato duca d'Urbino; e tiranneggiò con nome di principe e duca, fatto ereditario per decreto da Carlo V, e marito ad una figliuola sua bastarda. Intanto papa Clemente dava Caterina, figliuola legittima di quel medesimo Lorenzo, a un figliuolo di Francesco I, che su poi re Enrico II di Francia (27 ottobre 1533); e perciò venne egli stesso a Nizza e Marsiglia. E così barcheggiando ed aiutandosi di Francia ed Austria, Clemente VII avanzava sua famiglia, e doveva esserne soddisfatto oramai. Morì addì 25 settembre 1534. Da cardinale e ministro di suo zio aveva avuta voce di abilità. E se questa sta in avanzar i suoi, conservolla ed accrebbela. Parve, del resto, principe e pontefice mediocre anche a' contemporanei, salvo che ad alcuni letterati ed artisti.

7. Paolo III (1534-1549). — Succedette Alessandro Farnese, che prese nome di Paolo III (13 ottobre 1534), sangue d'antichi condottieri, prelato tutt'altro che incolpevole, padre di Pier Luigi ch'ei fece in breve gonfaloniere di Santa Chiesa. - Mutossi, fin dai primi anni di lui, lo stato d'Italia per due morti. Era morto, sin dal 1533, l'ultimo dei Paleologi marchesi di Monferrato, e pretendendo, come già anticamente, i duchi di Savoia e i marchesi di Saluzzo alla successione. l'imperatore diedela (1536), come di feudo femminino, ai Gonzaga di Mantova, che rimasero poi così per più d'un secolo, terza razza dei marchesi di Monferrato. Morì poi (1º novembre 1535) Francesco II, ultimo Sforza, senza figliuoli; e lasciò il ducato all'imperatore, che come imperatore già il rivendicava, e l'occupò. Ma sorse Francesco I di Francia a disputarlo; e dopo sette anni di pace si riapri la solita guerra. Fecesi questa volta meno in Lombardia che in Piemonte. Nel quale, al duca fanciullo Carlo II che dicemmo regnante nel 1494, erano succeduti Filippo II (1496), Filiberto II, detto il Bello (1497), e Carlo III il Buono (1504), infelici principi tutti che aveau sofferto con pazienza l'andar e venir degli

eserciti francesi, tedeschi e spagnuoli. Ma or fu peggio: chè. più forte, l'imperator duca di Milano rattenne la nuova guerra fuori del ducato, e quasi tutta in Piemonte. I Francesi occuparono Savoia, Torino e mezzo Piemonte (1536). Duca Carlo s'alled coll'imperatore, e questi occupò il resto. Più forti gli imperiali, fecero nuovamente una punta in Provenza, ma furon respinti, e guerreggiossi di nuovo in Piemonte nel 1537. Fecesi in Nizza, nel 1538, una tregua di 10 anni, che durò appena quattro. Guerreggiossi di nuovo; e Turchi e Francesi, bruttamente insieme, assalirono e predarono Nizza (1543); poi, i Francesi diedero a Ceresole una gran rotta agl'imperiali (14 aprile 1544). Ma minacciati dappresso in Francia, facevasi pace a Crespi tra le due potenze straniere (18 settembre); e rimanevane duca di nome Carlo III, ed occupato, parte dai Francesi, parte dagl'imperiali, il misero Piemonte: misero, ma tra quegli strazii, temperantesi fin d'allora all'armi, ad ogni fortezza. - Nuova mutazione succedeva intanto nella tiranneggiata Firenze. Alessandro, duca, non avea più a protettore lo zio papa, ma lo suocero imperatore, e s'infangava in persecuzioni e libidini. I fuorusciti moltiplicati ricorsero all'imperatore a Napoli; il Nardi storico liberale orò lor bella causa; il Guicciardini, quella brutta del tiranno (1536). Il quale n'ebbe, somma e non insueta fra le vergogne italiane, quella d'esser ammonito a moderazione dagli stranieri. Ma (anche in ciò non insueto) l'ammonito continuò. Tuttociò fini per una di quelle scelleratezze miste di barbarie e letteratura, che eran del tempo. Compagno, anzi mezzano del tiranno a sue sfrenatezze, era un cugino di lui. discendente da Lorenzo fratello di Cosimo padre della patria, detto pur Lorenzo o Lorenzino o Lorenzaccio, ed anche il Filosofo, perchè pizzicava del letterato e del miscredente. Costui trasse il duca in sua casa, in sua camera, dove promise condurgli una bella e virtuosa gentildonna; ed assistito da Scoronconcolo, un bravo, ivi lo pugnalò e scannò (6 gennaio 1537). Poi lasciando il cadavere nel letto con una polizza d'una citazione latina sul capo (Vincit amor patriæ laudumque immensa cupido), fuggi spaventato, come già l'uccisore di Giuliano, a Bologna e Venezia. Questo pretendere alti fini a bassissimi misfatti è cosa volgare. Più rara (ma pur veduta in novembre 1848) ottenerne le lodi pretese; e toccò tal sorte a Lorenzino. Fu lodato in versi e in prosa, paragonato a Bruto; non mai furono sconvolte tutte le idee morali e politiche come in quel secolo. Quanto poi a restaurar la repubblica, quasi non se ne parlò; e tre di appresso su fatto capo e principe Cosimo de' Medici, un altro discendente di quel medesimo fratello di Cosimo, un figlio di Giovanni dalle bande nere, un giovane di diciannove anni quasi un Cesare Augusto in piccolo; il quale fatto duca dall'imperatore, e più tardi granduca dal papa (1569), su stipite di que' secondi e minori Medici, che signoreggiaron Toscana due secoli giusti or con mediocrità ed or peggio. - E in questo medesimo anno 1537 incominciò Paolo III a far grande Pier Luigi Farnese. Fecegli un ducato di Castro e Nepi; l'anno appresso ottenne dall'imperatore che gli facesse un marchesato di Novara; e finalmente (egosto 1545) gli fece un ducato di Parma e Piacenza. Ma costui vi tiranneggiò a modo di Alessandro in Firenze; ed a modo di lui (10 settembre 1547) finì trucidato da alcuni gentiluomini piacentini. Accorse Ferrante Gonzaga governatore di Milano per l'imperatore, e prese Piacenza. Ma in Parma fu gridato duca Ottavio figliuolo di Pier Luigi, già duca di Camerino e che avea sposata Margherita la vedova di Alessandro de' Medici, la bastarda di Carlo V: e contesesi a lungo con negoziati e guerre per quella successione. Anche Lucca e Geneva (trascurando alcune minori) ebber lor congiure. Perciocchè io m'ingannai forse a dir età aurea di esse quell'altra di ottant'anni addietro. Anche questa ha il suo merito, e può competere e giustificare chi ce ne dà vanto. - A Lucca, serbatasi in governo repubblicano, era gonfaloniero nel 1516 un Burlamacchi. Sognò una serie di quelle restaurazioni di libertà, che sono tanto più difficili a farsi che non le stesse restaurazioni di principati. Con due mila uomini apparecchiati a' suoi ordini, ideò liberar Pisa da Firenze, Firenze dal Medici, tutte le città di Toscana, e poi quelle del papa, e, chi sa? d'Italia intiera. Furono storici che anche ai nostri di fantasticarono di ciò che sarebbe avvenuto, se fosse avvenuta la riuscita di questa congiura, che non poteva avvenire. Perciocchè, insomma, ella finì come tutte le congiure che per necessità dello scopo sien numerose. Fu tradita: e l'autore preso, mandato a Milano, torturato, decollato. In Genova poi preparossi a lungo, scoppiò ai 2 gennaio 1547, Luigi Fieschi contro Andrea Doria il liberator della patria, che non l'avea voluta tiranneggiare, e contra Giannettino nipote di lui che tiranneggiava sotto l'autorità di lui. Fu trucidato Giannettino: ma morivvi anche il Fieschi, cadendo in mare: e la congiura finì coi soliti supplizii. - Moriva Francesco 1 di Francia nel marzo 1547; e succedutogli Enrico Il suo figliuolo, il marito di Caterina de' Medici, apparecchiava nuova guerra contra Carlo V. B volgevasi a lui Paolo III indispettito per Parma. Ma morì (novembre 1549). I fatti parlano: non è mestieri di dir qual fosse in politica; nepotista e non più. Fu protettor d'arti e lettere anch'egli. Cresciuta intanto la gran calamità cristiana, la Riforma, e divise dalla Chiesa mezza Germania e quasi tutta Inghilterra, era da riformati e cattolici altamente chiesto un concilio fin dal tempo di Clemente VII. Ma tra la poca voglia che n'avea questi e il disturbo delle guerre, ei non ne fece altro. Paolo III il convocò prima a Mantova (1537), poi a Vicenza, finalmente a Trento (1542). Ma non s'aprì in effetto costi, se non addi 13 dicembre 1545; e fu trasferito poi a Bologna (11 gennaio 1547). Morì Lutero ai 18 febbraio 1546. Addì 27 settembre 1540. Paolo III approvò la Compagnia di Gesù, instituita già a poco a poco da sant'Ignazio di Lojola con pensiero generoso ed adattatissimo al secolo, di servire e quasi militare per la Chiesa cattolica, per la Santa Sedia, nuovamente assalite. Il pensiero disinteressato, ed ispirato dalle condizioni del secolo, su secondo. Ai limiti della cristianità per dilatarla, tra le popolazioni volgentisi all'eresia per rattenerle, furono fatte opere grandi dalla società incipionte. Altre alzaronsi, come succede delle cose opportune, col medesimo pensiero: i Teatini, i Barnabiti, i Somaschi. Ma la Società di Gesù le superò tutte in operosità ed utilità. E chi, mosso dalle moderne ire, non voglia credere a me, creda al Ranke, al Macaulay ed altri scrittori acattolici, in cui sono cessate quell'ire. - Guerreggiò Venezia di questo tempo, ma per poco e senza frutto, contro ai Turchi.

8. Giulio III, Marcello II, Paolo IV (1550-1559). — Quel n. potismo dei papi La Rovere, Borgia, Medici e Farnese, che si potrebbe chiamar nepotismo primo, o massimo, o politico, e consisteva in voler ogni papa formare un principato alla famiglia, cessò colla morte di papa Farnese. D'altora in poi i papi non fecero più Stati politici ai nepoti, si contentarono di far loro grandi fortune private; passarono al nepotismo secondo, o minore, o privato. Naturalmente il nepotismo politico era vizio che si consumava da sè; conceduti gli Stati concedibili, non ne rimanean più; il concedere i rimanenti diventava più difficile, più scandaloso, più spogliator della

Chiesa romana. Nol vollero? ovvero nol poterono i papi seguenti? Fu bontà in essi o necessità il non farlo? Io crederei l'uno e l'altro; la necessità buona fece la bontà, fece elegger uomini buoni. Il fatto sta, che con Paolo III finirono quei papi della fine del secolo xy e del principio del xvi. che, comunque paiano più o meno cattivi principi, furono certamente quasi tutti cattivi ed alcuni scandalosi pontefici; e che incomincia quindi una serie nuova e diversa di papi, quasi tutti o forse tutti buoni pontefici, ed anche migliori principi rispetto a nepotismo, cattivi solamente per quella che dicemmo quasi necessità della politica austriacata. Giulio III (Del Monte, succeduto 18 febbraio 1550) fu già men nepotista in ciò, che non si volse, per trovar luogo ai proprii nepoti, contro il principato fatto dal predecessore, anzi confermò lo Stato ai Farnesi. - Succedette Marcello II (Cervino. 9 aprile 1555), papa buono e troppo poco durato, tutto inteso a terminar le guerre che impedivano le riunioni della cattolicità, del concilio, e della cristianità. - Succedette Paolo IV (Carasfa, 23 maggio 1555), santo papa istitutor de' Teatini, paciero, desideroso anch'egli di riunire la cattolicità e il concilio; e nepotista, per vero dire, ne' suoi principii, ma che io conterei volentieri tra' papi men cattivi politici, perchè napoletano, e vivo quindi al dolore di vedere il Regno diventato provincia austriaco-spagnuola, si volse a Francia. Ma morì addì 18 agosto 1559; e così pochi mesi dopo aver veduta confermata la signoria spagnuola nel Regno, in tutta Italia. — Perciocchè duranti tutti tre questi pontificati si combattè tra Francia ed Austria quella lunga ed infelice guerra che doveva confermar la servitù nostra. S'aprì per Parma, che Francia voleva del Farnese e l'imperatore non volea : ma s'estese poi, e si fece più grossa in Germania, dove Francia protesse i Riformati. In Italia non furon guari grandi fazioni. Siena che era stata ab antico quasi sempre imperiale e Ghibellina (naturalmente, posciachè la vicina ed emula Firenze era stata Guelfa), oppressa ora dagl'imperiali e minacciata da Cosimo duca di Firenze, passò ai Francesi, che v'entrarono (11 agosto 1552) e ne fecero lor piazza d'arme nell'Italia media. Ma arse principalmente la guerra nell'Italia settentrionale, in Piemonte. Nemmen qui con grandi fazioni: si ridusse a quelle piccole e molteplici che più dell'altre rovinano un paese. Brissac, capitano francese, Gonzaga imperiale vi predarono a gara, lasciarono una memoria funesta-

mente popolare fino ai nostri di. E secondo l'uso pure dei nostri di, più gravi parvero i saccheggi, le oppressioni degli imperiali alleati che de' Francesi nemici. E morì tra tutte quelle miserie il duca Carlo III in Vercelli dove s'era ritratto da un pezzo (settembre 1553). Detto il Buono, aveva regnato presso a 50 anni, troppo buono di fatto, debole, oppresso, infelice. Succedetegli Emmanuele Filiberto, tutto diverso, uno anch'egli di que' principi di Savoia, o quegli forse che più di nessuno seppe, operando secondo i tempi, farsi grande. Figlio di principe spogliato, andò come i maggiori a guerreggiare fuor di casa; ma non a modo antiquato, alla ventura, anzi al modo nuovo regolare e vi diventò capitano e gran capitano. - Intanto Cosimo tentava sorprendere Siena, ma non gli riusciva (27 gennaio 1554). Veniva allora un esercito spagnuolo ad assediarla, affamarla. Si rinnovava l'esempio di Firenze. Anche Siena e i Francesi che v'erano secero una bellate difesa. Ma anch'essa cadde. (2 aprile 1555); anch'essa non vide mai più guerra intorno a sè; come Firenze, come Pisa: Toscana tutta. Ed anche in essa seguirono supplizii ed esigli, e cessò il governo repubblicano; e anch'essa fu data in breve a Cosimo duca di Firenze (19 luglio 1557). — Intanto, essendo ormai la guerra senza risultati in Italia e Germania, facevasi, addì 5 febbraio 1556, una tregua a Cambrai. Dopo la quale, stanco d'affari, di guerre, di contese, di fortuna (perciocchè questa pure stanca quando non è congiunta con qualche gran pensiero, che uno presegua o creda proseguire a benefizio della patria, o della cristianità, o del genere umano), Carlo V rinunziò l'imperio con gli Stati di Germania a Ferdinando I suo fratello; e quelli di Spagna, America, Paesi-Bassi, Borgogna, Sardegna, Due Sicilie e Milano, a Filippo II figliuol suo. Certo non furono le convenienze de' popoli quelle che fecero così dar Lombardia a Spagna lontana, anzichè ad Austria più vicina. Ma allora e per gran tempo non furono, non sono le convenienze dei popoli, ma quelle dei principi, che si chiamarono e si chiamano ragioni politiche. Durerà? Io ne dubito ormai. - Ruppesi quindi tra breve la tregua, rinnovossi la guerra tra Enrico II di Francia e i due austriaci Ferdinando imperatore e Filippo. Qui fu che papa Paolo IV s'accostò a Francia. E quindi un esercito francese scese sotto il duca di Guisa a cacciar gli Spagnuoli dal Regno, e s'ampliò allora la guerra per tutta la penisola di nuovo. Ma facevasi molto più grossa nelle Fiandre; ed Emmanuel Filiberto, capitano dell'esercito spagnuolo, vinceva l'esercito francese in gran battaglia a San Quintino (10 agosto 1558), e minacciava Parigi. E quindi, guerreggiatosi là e in Italia poco altro tempo, conchiusesi finalmente, addì 3 aprile 1559, la pace a Cateau Cambrésis. Nè furono guari diverse le condizioni di questa pace da quelle della pace di Cambrai, di 30 anni addietro; il Piemonte stesso, restituito al duca vittorioso, non fu del tutto sgombro di stranieri, e l'Italia rimase legata, mani e piè, Lombardia e Napoli, a casa d'Austria. E ne rimasero pur troppo più durevoli gli effetti; per 140 anni Francia non contese più un po' fortemente l'Italia all'emula antica: l'Italia non fiatò più sotto all'incontestata servitù.

9. Colture di questo periodo (1492-1559). - Noi ci scarterem quinci innanzi dal nostro uso di aspettar il fine d'ogni grande età per accennar tutta insieme la coltura di essa : accenneremo via via da sè quella d'ognuno dei periodi in cui suddividiamo questa ultima età. E ciò saremo, perchè, appressandoci ai tempi nostri, noi pensiamo che sieno più chiare, più alla memoria dei leggitori le suddivisioni, e possa così essere loro più grato aver tutto compiuto, politica e coltura, il cenno di ciascuna di esse. - Qui dunque in questi sessantasette anni noi vedemmo peggiorar più che mai la politica italiana, sviata sì ne' secoli scorsi dal sommo scopo dell'indipendenza, ma sviata almeno a quello della libertà; mentre qui all'incontro ella non ebbe più scopo nessuno, e salve poche eccezioni, non su più politica nazionale, ma provinciale, la pessima di tutte per qualunque nazione, la più stolta pes una che ha tante comunanze di schiatte e di lingua, tante solidarietà d'interessi e di bisogni. Ma se si dicesse ciò solamente, ne rimarrebbe incompiutissima l'idea di questo periodo di politica pessima sì, ma di coltura la più splendida fra quante furon mai da Pericle ai nostri dì. Del resto, noi spiegammo già siffatto contrasto; tutti gl'impulsi eran già dati, tutti gli uomini già nati e più o meno educati, quando incominciò questo periodo, impulsi ed uomini non potevano cessare a un tratto; il sior maturato al tempo più sereno, doveva fruttificare a malgrado la tempesta. E tanto più, che mentre venivasi distruggendo ogni indipendenza e libertà nazionale, rimase pure per qualche tempo molta libertà personale; chè chi era oppresso dagli uni trovava libertà, operosità presso ad alcun altro; presso a quegli stessi stranieri, i quali (a ragione allora, e relativamente ai nostri avi) furon detti barbari, ma che pur ammiravano, promovevano e venivan prendendo le nostre colture. E così in somma sorse quello che noi chiamammo già baccanale ma che qui direm elegantissimo baccanale di coltura; un rimescolìo di scelleratezze e patimenti e sollazzi, per cui l'intiera Italia del cinquecento si potrebbe paragonare alla lieta brigata novellante, cantante ed amoreggiante in mezzo alla peste, del Boccaccio; se non che qui, oltre alla peste, eran pure le ripetute invasioni straniere, le guerre, i saccheggi, le stragi, i tradimenti. le pugnalate e i veleni; ed oltre ai canti e alle novelle, ogni genere di scritture e di stampe e pitture e sculture e architetture; ogni infamia, ogni eleganza, ogni contrasto. Noi vecchi rammentiamo un tempo minore, ma simile, quello dell'ultime invasioni francesi; simili i due in que' contrasti. e simili anche in ciò, che nell'uno e nell'altro tutte le colture erano frutti, tutti gli uomini erano figli del secolo precedente. Così non si assomiglino intieri i due secoli xvi e xix! così non vengano scemando via via gli splendori del secondo. come siamo per veder del primo! - Se non che, la libertà nuovamente sorta in Italia, e già radicata in Piemonte, pare assicurarci ormai da quest'ultima somiglianza. Il sole risorto della libertà non può non maturare nuovi e migliori frutti di coltura. - E tornando a quelli del cinquecento, noi incominciamo dalle lettere, dalla storia o politica scritta, vicina alla pratica, e dallo scrittor più vicino, Machiavello. Fu in gioventù tutto uomo di pratica, colto, non letterato. Ai 29 anni (1498?) ebbe carico di secondo segretario della repubblica fiorentina ricostituita; e tennelo sotto il Soderini gonfaloniere fino al ritorno de'Medici, 14 e più anni in tutto; andando nel frattempo a 23 legazioni, al re di Francia, all'imperatore, al papa, al duca Valentino, e ad altri di quei perversissimi politici. I dispacci (belli, brevi, semplicissimi del resto) che rimangon di lui lo mostrano poso diverso da coloro: non è meraviglia, nè grande scandalo. Venuti i Medici, e cacciato esso dall'ufficio, accusato di congiura, imprigionato, collato, e liberato per protezione di Leon X, non senti, o almeno non mostrò l'ira di Dante contro ai persecutori; diventò Mediceo, Pallesco; ed è pur caso volgare. Desiderò rientrar in uffizio, servire il nemico del governo che aveva servito, il principato dopo la repubblica; volgarissimo. Ma negletto, fece uno scritto, un memoriale politico, che dedicò ai Medici e non pubblicò; e il libro è quello del

Principe che ognuno sa, e dov'è accènnato sì un grande scopo colle famose parole di Giulio II, liberar l'Italia da' Barbari; ma dove i mezzi son quelli de' principi, de' popoli della politica d'allora, astuzie, perfidie, violenze, vendette, crudeltà : e qui la colpa diventa grave, immensa, e nella perversità e negli effetti; nella perversità la quale è sempre le mille volte maggiore in chi scrive che in chi opera perversamente, perchè non ha le scuse, gli allettamenti della pratica; negli effetti, perchè a pochi uomini, grazie al cielo, è dato far mali durevoli nella pratica rinnovantesi da sè, mentre durano generazioni e generazioni i mali fatti con un libro immorale. Gran semplicità parmi poi quella disputa letteraria fatta e rifatta: qual fosse l'intenzione dell'autore? Chiare dalle parole di lui mi paion due: una personale e bassa, ingraziarsi co' principi distruttori della repubblica da lui servita; l'altra pubblica ed alta, l'indipendenza ma peggio che mai avvilita la prima, deturpata la seconda dagli scellerati mezzi proposti. Perciocchè allora, come prima, come poi, come sempre, come ultimamente, l'indipendenza non potè, non può, non potrà mai procacciarsi con questi mezzi: anzi nemmeno con quelle destrezze, e doppiezze, ed abilità buie, e segretumi che sono il meno male della politica di Machiavello. Non si rivendica nè si tiene in libertà una nazione colla furberia, vizio da servi o tiranni. Le imprese d'indipendenza son quelle fra tutte che vogliono più unanimità; e questa grazie al cielo, grazie a ciò che resta di divino nella natura umana non s'ottiene mai se non colla virtù franca chiara, pubblica, e quasi direi grossa, o sfacciata. E quindi (mi sia tollerato il dirlo di questa, che pare a molti una delle somme glorie nazionali) io non crederei che sia stato mai un libro così fatale ad una nazione, come il Principe all'Italia: ha guastate e guasta le imprese d'indipendenza. V'ha un'impostura, un'ipocrisia delle scelleratezze in molti che senz'essa sarebbon buoni : s'immaginano che la politica non possa esser pratica senza essere scellerata, o almeno buia; e costoro sono confermati in tale errore da quell'autorità e quel codice. E tanto più, che più bello è lo scopo proposto in esso; tanto più, che Machiavello, disgustato de Medici, scrisse poscia molto meno scelleratamente ne' Discorsi, nelle Storie; e tanto più, che in tutte le opere sue egli è poi lo scrittore più, o quasi solo, semplice, piano, naturale, lontano dal periodar pedante; il più elegante, in somma, e migliore di tutti gli antichi nostri prosatori, senza

paragone. Del resto, il gran politico ebbe pure disgrazia fino al fine. Fu finalmente impiegato da' Medici; ma poce prima di lor nuova caduta del 1527. Ebbe fortuna in ciò, che non sopravisse se non pochi di (m. 22 giugno); non ebbe tempo a mutar una o due altre volte colla fortuna. Fece un bene vero, ma non durevole; predicò, promosse, ordinò armi proprie nell'imbelle sua città, e scrissene il libro Della guerra. Una vita di Machiavello, fatta virilmente, senza la trista e solita preoccupazione di difender ogni cosa, ogni uomo italiano, sarebbe una delle opere più utili da farsi ora, per la formazione della politica patria presente ed avvenire. -Francesco Guicciardini (n. 1482) bargheggiò egli pure, servendo prima la repubblica fiorentina al tempo del Soderini, e poi i Medici a cui rimase fedele. Certo che questa era la parte men generosa; pur meno male; poteva credere fosse oramai la sola possibile a Firenze. Ma fu bruttissimo il suo servire, e con zelo, e contro a'fuorusciti, il tiranno Alessandro. Alla morte di costui, Guicciardini fu principale nel dar il potere al duca Cosimo, giovanetto ch'ei credea governaré; ma nol governò; e fu deluso così anche questo politico provetto. Il fatto sta che fin d'allora sarebbe stata più facile sempre, e più utile sovente, quella rettitudine la quale si vien facendo sola possibile in questa nostra civiltà e pubblicità universale. Ad ogni modo, Guicciardini si ritrasse in villa, e scrisse in un anno o poco più quella storia dei tempi suoi. che ha nome di prima fra le italiane; che per gravità, acutezza, informazioni e libertà merita senza dubbio gran lode; e che può biasimarsi si come mancante di politica virtù, e indifferente tra il male e il beno, ma che non cade almeno nello sfacciato lodare e proporre il male, di Machiavello. Parmi bensì molto inferiore nello stile, in tutto il modo di scrivere lungo, intralciato, latinizzante; se non che, essendo morto l'autore in questo lavoro (27 maggio 1540), ciò che n'abbiamo non è se non l'abbozzo di ciò a che egli l'avrebbe ridotto, se avesse avuto tempo ad esser breve e limpido; ondechè è meno a biasimare lui, che non quegl'imitatori, i -quali imitano qui, non solamente, come al solito, i difetti del doro autore, ma quelli di un rozzo abbozzo di lui. - Non abbiam luogo a dir degli altri storici fiorentini. Nardi (1476-4540), Nerli (1485-1556), Segni (-1558), Varchi (1502-1565). men famosi forse, men grandi che i due detti, ma più vir-Auosi, più generosi, il Varchi sopra tutti. - Il Davanzati (1529-

ĺ

1586), più giovane di tutti questi, cadde in un'affettazione contraria a quella del Guicciardini e di altri cinquecentisti. Traduttor di Tacito, volle essere più breve di lui, che è impossibile senza farsi oscuro. E cadde in quella florentineria già affettata da altri, ma meno male perchè almeno in cose facete. E l'una e l'altra affettazione accennavano già quella brama di novità, che, quando viene al fine di un gran secolo. suol produrre corruzione; erano preludii al seicentismo. Borghini si volgeva intanto alla storia antica, erudita; come si suole in tempi di servitù, di censure. Tutti questi nella sola e ferace Firenze. - E di storia e politica scrivevano intanto nelle altri parti d'Italia, Bembo (1470-1547), Paolo Giovio (1483-1552), Giambullari (1495-1564), Costanzo (1507-1591), Adriani (1513-1579), Foglietta (1518-1581), Sigonio (1520-1584), Bonfadio (m. 1550), Ammirato (1531-1601), oltre parecchi altri minori. Grandi ricchezze storiche, come si vede; e che superano di gran lunga quanto si scrivea allora fuor d'Italia; come gli storici stranieri più liberi e più misti a pratica superano ora noi, pur troppo. S'aggiunsero le storie pittoriche e gli altri scritti degli artisti, genere quasi esclusivamente nostro. Benvenuto Cellini (1500-1570) e Vasari (1512-1574) sono noti a tutti; piacevolissimo il primo, ma rozzo e partecipe dei vizii dell'età sua: scrittore semplice e sciolto il secondo, e tutto inteso a ciò che narra e tratta, senza pretese nè imitazioni pedanti (salvo in alcuni proemii che non son di lui); ondechè gli scritti suoi rimangono de' più eleganti di nostra lingua. E insieme con quelli di Leonardo da Vinci, sono poi un vero tesoro di tradizioni artistiche di quel secolo aureo dell'arti.

10. Continua. — Nè furono meno numerosi o meno splendidi i poeti. Primo senza contrasto Ludovico Ariosto (1474-1533), un vero incantatore, che toglieva sè e toglie noi al tristo mondo reale per portarci in uno imaginario e tutto ridente; precursore di Walter Scott per le eleganze, di Cervantes, Molière e La Fontaine per quel celiar semplice, non amaro, quel celiar per celiare, che essi quattro intesero sopra ogni altro di qualunque tampo o paese. Nè gli mancò il ridere utile, correttor de' vizii; scrisse comedie e satire; ma fu minore in queste; la sua natura era indulgente, od anche indifferente. Non accrebbe, è vero, come Dante, il tesoro de' pensieri nazionali; ma oltre all'utilità letteraria, una morale e politica è forse nelle eleganze che salvano da bassezza, dalla quale le

nostre lettere e massime le facete, non si salvarono sovente. Ad ogni modo, sommo in suo genere, sovrasía alla severità ' della critica. - E gran celiatore, ma quanto minore! fu il Berni (-1536). - E minori gli altri poeti (prosatori pure). Rucellai (1449-1514), Sannazzaro (1458-1530) Bibbiena (1470-1520), Trissino (1478-1550), Guidiccioni (1480-1541), Molza (1489-1544), Bernardo Tasso (1493-1569), Alamanni (1495-1556), Della Casa (1503-1556), Annibal Caro (1507-1556), oltre quasi tutti quegli altri che nominammo tra' prosatori, ed altri che non nominiamo di niuna maniera. I quali tutti insieme poetando o rimando in tutto questo tempo, empierono poi que' canzonieri o parnasi o raccolte che paiono a molti una delle glorie italiane, perchè essi soli sanno almeno divertire, Pare ad altri all'incontro che la poesia non ammetta mediocrità; e che l'inutilità non sia scusabile se non nei sommi. Come donna, e cantante un amor vero e virtuoso, sovrasta forse Vittoria Colonna, moglie del traditore marchese di Pescara (1490-1547). E sovrasta per infamia Pietro Aretino (1492-1572), prosator e rimator mediocrissimo, anzi cattivo, e per le cose scritte e per il modo di scriverle, empio, lubrico, piaggiatore e infamatore insieme, che si fece un'entrata, una potenza col vendere or il silenzio, or le adulazioni. È vergogna del secolo che lo sofferse, lodò e pagò e chiamò divino, - Del resto, avendo detto della storia e della poesia e così dei due generi di letteratura in che questo tempo fu grande, non ci rimano spazio a dir di quelli in che fu solamente abbondante. Se ci mettessimo a nominar gli oratori più o meno retori, perchè non aveano a discutere interessi reali dinanzi a un'opinione pubblica potente; i latinisti, meravigliosi se si voglia per li centoni che fecero delle frasi antiche, ma anpunto per ciò più o men retori essi ancora; i grammatici di lingua italiana più utili senza dubbio, ma timidi ed incerti perchè nostra lingua mancò sempre d'un centro d'uso, e poco logici perchè poco logico era stato il secolo delle origini. meno logico era questo; i novellatori, più o meno imitatori e sconci, come i modelli e il secolo; i moralisti, come il secolo leggeri, attendenti a convenienze e cortigianerie più che a principii; sodi, ed anche meno ai virili e meno ai severi; e gli scrittori che trattarono di filosofia più letterariamente che scientificamente e si scostarono da Aristotele per cadere in Platone, ma meno nel Platone vero interprete degli immortali dettami di Socrate, che in un platonismo spurio e intem-

mestivo: se. dico, noi nominassimo tutti coloro che gli esagoratori de' nostri primati ci dan come grandi, noi avremmo a rifare parecchie nomenclature molto più lunghe che non le fatte. Ma il vero è, che qui, più che altrove, è a distinguere tra le grandezze relative e le positive. Che le lettere nostre del cinquecento sieno state di gran lunga superiori a quelle contemporance e straniere, è indubitabile; ma che elle rimangano superiori od anche eguali alle straniere più moderne e che perciò elle debbano imitarsi ora di preferenza o per la loro eccellenza o per dover nostro di nazionalità, ciò non è vero e non può essere; perchè non può essere che i secoli progrediti non abbiano prodotte letterature migliori e più imitabili, che i secoli più addietro; perchè il nostro primato di tempo esclude appunto il primato di eccellenza; e perchè poi quanto a nazionalità, ella non consiste nel non ammirar nè imitar se non le cose già nazionali, ma anzi a far nazionali quelle buone che non sono. Se Alfieri e Manzoni avessero così inteso il dovere di nazionalità, essi non avrebbero aggiunto la tragedia e il romanzo ai tesori vecchi delle lettere italiane. - Nè in filosofia materiale si progedì guari allora in Italia. Questo è il tempo di Copernico polacco (1473-1543); e dicesi che la teoria di lui non fosse anche prima di lui sconosciuta in Italia; ma il fatto sta che gli astronomi d'Italia furono allora poco più che astrologi, e son famosi quelli ditutti i principotti italiani e di Caterina Medici ed altri, che inlettaron l'Europa di lor ciurmerie. Ed anche costoro vi ci diedero e lasciarono cattivo nome. La medicina fu forse delle. scienze naturali quella che fece più veri progressi. Eustachio Rudio (prima del 1587), il Colombo (-1577) e il Cesalpini (1519-1603) ed altri, insegnarono più o meno fin d'allora in Italia la circolazione del sangue. Harvey, inglese, la dimostrò più ampiamente, e divulgò poi (1619), e così n'ha gloria. Dicono i nostri : ingiustamente. Ma io non entrerei in siffatte dispute. quand'anche n'avessi luogo. Quasi tutte le grandi invenzioni furono fatte a poco a poco, cioè da parecchi in parecchi tempi e luoghi; ondechè la storia sincera di ciascuna può bensì riuscir piacevole ed utile elucubrazione a meglio intendere lo snirito umano ed istradarlo ad invenzioni ulteriori; ma ap-Bunto non può forse esser fatta tale storia sincera, se non ismettendo le pretese personali, municipali e nazionali. Le quali poi chi rialza per farne una gloria, mi sembra farsi per lo più una grande illusione. Glorie disputabili non sogliono

essere vere glorie; le due parole implicano contraddizione; le certe sole rimangon vere e grandi. - Certe poi sono quelle dei viaggiatori italiani che seguirono Colombo. Amerigo Vespucci florentino (1441-1512 o 1516) toccò forse al continente americano prima che Colombo; e sia per ciò, sia perchè fece primo alcune mappe delle nuove terre scoperte, ebbe l'immeritato e vano onore di dar loro il nome. Intanto Giovanni Cabotto veneziano e suo figliuolo Sebastiano (n. a Bristol 1467) scoprirono per Inghilterra, e Giovanni Verazzani fiorentino per Francia, l'America settentrionale. Ma questi furono gli ultimi grandi scopritori e navigatori italiani. La gloria di compiere le scoperte passò d'allora in poi agli stranieri; e così ne passò ad essi tutto l'utile. Delle terre date alla civiltà da Colombo. Amerigo, due Cabotti e Verazzani, non un palmo rimase all'Italia, non una colonia, non un commercio. Questo è forse il segno più evidente della decadenza italiana, dell'essere passata a un tratto in ozio l'antica operosità di lei. Non basta dire, le scoperte d'America e del Capó, togliendo il commercio al Mediterraneo, lo tolsero all'Italia; bisogna dire, tolto il commercio al Mediterraneo, Italia oziosa non seppe seguirlo nelle nuove vie; e bisogna aggiungere, quand'anche il commercio riprendesse la via antica del Mediterraneo, questo commercio, queste vie, questo Mediterraneo non saranno per nulla dell'Italia, se ella rimane, com'è oziosa o poco operosa, meno operosa in somma che le nazioni contemporanee. Il mondo è di chi sel prende; cioè degli operosi, cioè di chi opera per sè, cioè degli indipendenti.

11. Continua. — Ripetiamolo pure, e sovente: toltine Machiavello e l'Ariosto, abbondanti, anzi che grandi, furono in questo secolo gli scrittori. Ma gli artisti abbondantissimi e grandissimi insieme. Qui nell'arte è dove trionfa l'ingegno italiano, qui è innegabile, e conceduto da tutti il nostro primato. Qui possiamo, anch'oggi, non uscir d'Italia, trovar tra noi tutto quanto è da studiare ed imitare. E tutto l'ottimo poi il troviam raccolto nel cinquecento, anzi in quella prima metà di esso di che qui trattiamo. E quindi non solamente non avremo luogo qui a dir tutti i notevoli, ma nemmeno a nominarli. Accenneremo cinque culminanti intorno a cui si rannoderanno gli altri: Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano e Correggio. I tre primi, e (se è vero che la purità e l'eleganza, cioè quella che il Vasari chiama « virtù » del disegno, sia la somma dell'arte) i tre sommi, uscirono tutti di quella terra

266

e scuola privilegiata di Toscana ed intorno, che dicemmo culla dell'arti italiane. Nato Leonardo in Vinci nel 1452, attese in gioventù all'arti cavalleresche, a tutte quelle del disegno, a musica, a poesia, a matematica, a meccanica. È uno di quegli esempi che ingannano a disperdersi molti ingegni anche presenti, i quali non pensano quanto eccezionali sieno gli uomini enciclopedici, e massime quanto impossibili nelle culture progredite. Oltrechè, Leonardo si fermò poi intorno a' 35 anni nell'arti del disegno; e vi giunse al colmo suo (e forse dell'arte) nella Cena che fece a Milano per Ludovico il Moro (dal 1494-1499), e così in quella età dove tanti altri già incominciano a stancarsi e scendere. E così egli fondò colà la scuola Lombarda; in che si vide gran tempo alle fattezze la figliazione fiorentina. Morì l'anno 1519, Furono in quella scuola contemporanei, accerchiatori o seguaci di lui, Cesare da Sesto (-1524), il Luini (-1534?) Gaudenzio Ferrari (1484-1550) Bernardino Lanini (1578), Andrea Salai e parecchi altri minori. - Michelangelo Buonarotti (n. 1474) fu anch'egli « pittor, scultor, architettor, poeta », ma fin dall'adolescenza e nei giardini del magnifico Lorenzo attese all'arti e sopra tutte alla scoltura. Spaziò poscia in tutte e tre, vivendo e lavorando in Roma principalmente. Lasciolla una volta per ira (egli avea del Dante, e fu detto tale nell'arti) contra Giulio II, quell'altro iroso, quel Dante dei pontefici. E fuggito a Firenze, poco mancò che le due ire non guastassero il papa e la repubblica, non fossero uno di più de' turbamenti d'Italia. Un'altra volta venuti i due alla ribelle Bologna, e vedendo il papa il modello della propria statua apparecchiatogli da Michelangelo, e che questi gli avea posto nella mano sinistra un libro, « Che libro? disse, ponmi una spada, chè io non so lettere ». Poscia guardando la destra, « Dà ella benedizione o maledizione? » E Michelangelo: « Minaccia questo popolo se non è savio ». Ma il popolo non fu savio ed atterrò poi la statua. Meglio un pontefice benedicente e ribenedetto; dureran serbate da' popoli le statue sue. Una terza volta, sotto Clemente VII, ei lasciò Roma, come dicemmo, per servir la patria da ingegnere. I freschi da lui fatti in Vaticano serviron di studio all'ultima maniera di Raffaello. Fu geloso di questo, come vecchio di giovane da cui sia superato; e volendo rivaleggiare anche in pittura a olio, a che era poco pratico, s'aggiunse frà Sebastiano Veneziano, e i due insieme fecero dei gran bei lavori, ma men belli che quelli fatti da Raffaello. K

Più vecchio d'assai, sopravissegli di molto; signoreggiò quasi tiranneggiò nell'arti a Roma per gran tempo; e morto Antonio da Sangallo (1546), ebbe la fabbrica di San Pietro, dove, ognunsa, pose il Panteon a cupola. Morì nel 1564. I novant'anni di sua vita comprendono tutt'intiera l'età aurea dell'arti. Quindi in sì lunga vita, ed in una scuola già così antica come la fiorentina, ebbe molti e grandi compagni e seguaci: Luca Signorelli (1440-1521), Fra Bartolomeo (1469-1517), il Peruzzi -(1481-1536), il Ghirlandaio (1485-1560), Andrea del Sarto (1488-1530), il Rosso (-1541), il Pontormo (1493-1558), il Bronzino (1502-1570) il Vasari (1512-1574), e molti altri che continuarono la scuola fiorentina; e il Francia (1450-1535), che si conta capo della bolognese, figlia così essa pure della fiorentina. - All'incontro passò quasi celestiale apparizione in bel mezzo alla lunga vita di Michelangelo, Raffaello d'Urbino (1483-1520). Non enciclopedico, non letterato, raro cultor delle stesse due altre arti sorelle, elagantissimo architetto tuttavia ne' pochi edifizii da lui fatti, pittor sopra ogni cosa, disegnatore come nessuno che si conosca, per l'invenzione, l'espressione, la grazia, la divinità delle figure sue, delle donne principalmente, della Beata Vergine sopra tutte. Incominciò in Urbino sotto il proprio padre, pittor non volgare; imparò a Perugia sotto a Pier Perugino (1446-1524), illustre pittore per sè, più illustre per lo scolaro: innalzossi a Firenze: e chiamato a Roma, superò gli altri, superò Michelangelo, superò se stesso, tre o più volte, od anzi sempre progrediendo, secondo che lavorava nelle logge e nelle stanze del Vaticano, alla Farnesina, nelle quasi innumerevoli Sante Famiglie, e ne' Ritratti, e nello Spasimo, e nella Trasfigurazione, e ne' disegni che dava a ciascuno, pittori, scultori e incisori quanti gliene chiedevano, con una liberalità che era facilità ed amore. Amava gli artisti, l'arte, ogni bello che vedesse faceva suo. Poche anime han dovuto gioir quaggiù come quella. Fece felici quanti gli vissero intorno, e fu fatto felice da tutti. Non un'ira, non una gelosia, un pettegolezzo per parte sua, n tutta sua vita. Poche difficoltà incontrò. Non cercava, era cercato dalla fortuna, da papi, da principi, grandi, letterati, nomini e donne. Visse presto, visse poco; morì di 37 anni (1520). Gli furono fatte le esequie da Leon X e tutta Roma, colla Trasfigurazione a capo del feretro. E non compagni, ma scolari e creati di lui furono e si professarono i seguenti, tutta quella che è detta Scuola Romana: Giulio Romano (14921546) principale fra tutti; Penni o il Fattorino (1488-1528 circa), Giovanni da Udine (1494-1564), Polidoro da Caravaggio (-1546), Perin del Vaga (-1547), Daniele da Volterra (1509-1566), Taddeo Zuccari (-1566) e parecchi altri; i più de' quali, dispersi dopo il sacco del 1527, diffusero quello stile e quella scuola non solamente in Italia, ma in Ispagna e Francia; l'Europa colta di quell'età. Fu qualche compenso ai cattivi nomi fattici da altri. - La Scuola Veneziana è forse la sola che procedendo anticamente e direttamente dai Greci non abbia avuta origine toscana. Ma i progressi di lei furono molto più lenti; e gli splendori non v'incominciarono se non da Giovanni Bellini M426-1516) e Andrea Mantegna (1430-1506); a cui tenner dietro, nati del medesimo anno, Giorgione (1477-1511) e Tiziano (1477-1576). Visse questi così, a un tempo, e più che Michelangelo, 99 anni. Portò sua scuola al sommo subitamente. Il colore, come ognun sa, n'è pregio principale, e grande; ondechò qui forse sarebbe il luogo di gridare contro all'imitazione dagli stranieri, da que'Fiamminghi in particolare che ritrassero senza dubbio molto bene le loro splendide carnagioni settentrionali, ma per ciò appunto non bene le meridionali, italiane, spagnuole e greche, più belle e sole vere incarnate e più pittoriche; ondechè, per uscir fuori d'Italia sarebbe meglio andar a Spagna che non a Fiandra od Inghilterra. Tiziano ebbe una gran brutta amicizia, quella dell'Aretino. Salvo in ciò, egli pure fu gentile dolce e felice uomo in patria ed alle corti di Carlo V e Francesco I; e fece pitture innumerevoli, e ne fu fatto ricco e molto onorato. Del resto non primeggiò forse in Venezia, come i tre detti a Milano, Firenze e Roma. Furono poco minori di lui, oltre il Giorgione, anche il Tintoretto (1512-1594), massime Paolo Veronese (1528?-1588) e seguono più o men lontani, il Bassano (1510-1592) Palma il vecchio (1518-1574), ed alcuni altri. - Finalmente, Antonio Allegri, detto il Correggio dal nome del suo nativo paese, visse poco (1494-1534), appena tre anni più che Raffaello. E la vita di lui è quasi ignorata. Par che si trattenesse, e certo lavorò sempre nelle città vicine a sua culla, Parma, Modena, Bologna. Dove, non essendo per anche una scuola fatta e determinata, egli studiando da sè e su pochi e varii modelli, fecesi uno stile tutto proprio, e già poco men che eclettico; come fu quello creato poi ne' medesimi luoghi un cinquant'anni appresso da' Caracci. Disegnator poco esatto, ma arditissimo e quasi scientifico, abbondò negli

scorci, nel sotto in su, più e peggio che Michelangelo stesso. già soverchio in tali ricercatezze. Riman memoria del suo studiar solitario nella tradizione, che, vedute le pitture di Raffaello, prorompesse in quella esclamazione: « Anch'io son pittore »: la quale fu poi ancor essa consolazione ed inganno a tanti che se la ripeterono. Ma negano alcuni ch'egli uscisse mai dai suoi contorni. E là intorno pure fiorì il Parmigianino (4503-1540), non dissimile. E gli scolari ed imitatori de' due si confusero in breve nella vicina scuola di Bologna. - Fiorirono allora, benchè non al paro della pittura, anche le due arti sorelle. Nell'architettura (civile o militare) primeggiarono. oltre Michelangelo e Raffaello ed altri detti, il Cronaca (-1509), Bramante (-1514), Giuliano e i due Antonii da San Gallo (1517-1546), Sanmicheli (1484-1559), De'Marchi (1490-1574), Tartaglia (1500-1554), Vignola (1507-1573), Paciotto (1521-1591), frà Giocondo (-1625?) e sopra tutti Sansovino (1570) e Palładio (1508-1580). - Nella scoltura, oltre Michelangelo di nuovo e parecchi altri detti, Baccio Bandinelli (1490-1559), il Tribolo (1500-1550), e Benvenuto Cellini (1500-1570), principe degli orefici e gioiellieri di qualunque tempo; e Giovanni dalle Corniole, così detto per essere stato primo o principale a rinnovare l'arte dell'incider gemme in cammei ed in cavo. Finalmente, in questo tempo pure si svolse l'incisione in rame e in legno che dicemmo incominciata già nell'età precedente; e fiorironvi, oltre Mantegna, il Francia, il Parmigianino, e Tiziano, Marcantonio Raimondi (1488-1546 o 1550), che incise sovente su disegni di Raffaello, Agostino Veneziano (intorno al 1520), ed altri. - Nè lascerem l'arti senza accennar della musica, che ella pure sorse e crebbe dapprima esclusivamente e sempre principalmente italiana. Ma questa rimase per allora lontana dal suo sommo, incominciò allora solamente i suoi progressi. Noi ne vedemmo uno grande fatto nel secolo xi da Guido d'Arezzo: ed altri ne avremmo potuto notare ne' secoli xiii e xiv. Nel xiii, i nomi stessi delle composizioni poetiche, sonetti, ballate, canzoni, indicano ch'elle furon fatte per esser accompagnate dalla musica: Nel xiv. abbiamo da Dante e Boccaccio tante menzioni di musica, che, in mancanza di monumenti, dobbiamo argomentare molto coltivata allora quest'arte; oltrechè resta memoria d'un Francesco Landino, detto il Cieco, che fu incoronato a Venezia nel 1341, quasi contemporaneamente col Petrarca. Ma d'allora in poi lungo il secolo xy sorge un fatto

curioso, e fors'anco utile a notare in quell'arte: che la musica italiana (probabilmente piana, ricca di melodie fin d'allora, chè tale è il genio nostro nazionale) fu oppresso da quella straniera e più scientifica de' Fiamminghi o Tedeschi. In Roma, in Napoli nelle chiese, nelle corti tiranneggiarono questi; non si trovan guari mentovati allora altri maestri che questi. Franchino Gaforio (1451-1520?) pare essere stato il primo a restaurar la musica italiana, e dicesi prendesse dagli scrittori greci ed altri antichi gran parte di sua scienza, ma sembra da ciò stesso che fosse scienza o poco più. All'incontro, dicesi sia stato artista vero ed ispirato il Palestrina (1529-1594). Dico che si dice, perciocchè nè io nè, credo, i più degli Italiani udimmo le melodie di lui; e noi abbiamo a invidiar agli stranieri l'uso di far sentire le musiche antiche. E dal Palestrina in poi rimase il primato dell'arte agli Italiani. Nè è meraviglia il sommo di quest'arte sta certamente nella melodia e nell'espressione, o piuttosto nella combinazione delle due, nel trovar melodie espressive e il modello; il germe delle due non si trova guari in nessuna delle lingue settentrionali, nè nel modo di parlare nè nelle inflessioni con cui si parlano: le quali sono od antimusicali del tutto, o molto men musicali che le italiane, e massime che le italiane meridionali. Ad ogni modo, lasciando i progressi tecnici fatti intorno alla metà del secolo xvi, noterem solamente, che di quel tempo sono i primi oratorii, inventati, dicesi, per quella congregazione di san Filippo Neri (1515-1596) da cui presero il nome. E di quel tempo pare la prima opera in musica, l'Orbecche di Cinzio Giraldi, stampata in Ferrara 1541. Insomma, tutte le invenzioni, quasi tutti i grandi progressi e i grandi stili e il sommo di quest'arte celestiale, sono italiani. Picciol vanto, ripetiamolo, questo primato nostro quando riman solo; ma bello e caratteristico esso pure, quando si trova nel secolo xvi congiunto con tutti gli altri di tutte le arti e tutte le lettere, quando concorre a dimostrar la fratellanza di tutte le colture, gli aiuti, le spinte ch'elle soglion ricevere l'une dall'altre a vicenda.

12. Il secondo periodo della presente età in generale; rassegna degli Stati (1559-1700). — Se è felicità al popolo la pace senza operosità; ai nobili il grado senza potenza; ai principi la potenza indisturbata addentro, ma senza vera indipendenza, senza piena sovranità; ai letterati ed agli artisti lo scrivere, dipingere, scolpire, od architettare molto e con lode de'contemporanei, ma con derisione de'posteri a tutta.

una nazione l'ozio senza dignità, ed il corrompersi tranquillamente: niun tempo fu mai così felice all'Italia come i 140 anni che corsero dalla pace di Cateau-Cambrésis alla guerra della successione di Spagna. Cessaron le invasioni, lo straniero gignoreggiante ci parava dagli avventizii. Cessaron le guerre interne; il medesimo straniero ne toglieva le cause, frenava le ambizioni nazionali. Cessaron le rivoluzioni popolari: lo straniero frenava i popoli. Le armi, le sellevazioni che sorsero qua e là furono rare eccezioni, non durarono, non disturbarono se non pochi. Bravi, assassini di strada, vendette volgari ed anche tragedie signorili o principesche, furono frequenti, per vero dire, ma tutto ciò non toccava ai più: e poi eran cose del tempo, i nostri avi vi nascevano in mezzo, v'erano avvezzi. I più degl'Italiani fruivano la vita, i dolci ozii, i dolci vizii, il dolcissimo amoreggiare o danneggiare. Noi vedemmo già un'età di grandi errori aristocratici, un'altra di grandi errori democratici: questa è degli errori aristocratici piccoli. Ma l'aristocrazia s'acquista e si mantiene coll'opere: non si corrompe solamente, si snatura coll'ozio; perdendo la potenza, la partecipazione allo Stato, non è più aristocrazia, diventa semplice nobiltà. Dai campi-e dai consigli dove s'era innalzata, la nobiltà italiana era passata alle corti. Così, per vero dire, pur fecero quelle di Francia e Spagna a que' tempi : ma dalle corti elle facevano tuttavia frequenti ritorni ai campi . di guerra ed ai governi, o almeno ai castelli aviti; mentre i nobili italiani non ebbero guari di que' campi o governi, e dimorando più alle corti e nelle molteplici capitali, vi poltrirono. Il peggio fu che non vi sentivano lor depressione, piegavansi, atterravansi beati. Spogli di potenza propria, consolavansi co'privilegii, col credito all'insù, colle prepotenze e le impertinenze all'ingiù; spogli d'operosità', consolavansi con le ricchezze e gli sfarzi; degeneri, colle memorie avite. Non facean corpo nello Stato, ma tra sè; chiudevano quanto potevano i libri d'oro, quegli aditi alla nobiltà, che restano sempre spalancati quando la nobiltà, non è un titolo illusorio. quando è aristocrazia. I principi, all'incontro, si facean un giuoco di avvilirla col moltiplicarla, di aggiungere titolati a titolati, privilegiati a privilegiati, oziosi ad oziosi, Insomma, fu un paradiso ai mediocri, che son sempre molti, e quando il vento ne soffia, son quasi tutti; de'pochi ribelli al tempo, pochissimi penando s'innalzarono, or bene or male; i più, penando vissero e morirono ignorati. - La storia poi s'impicciolisce, ma si rischiara; e scemato il numero degli Stati italiani, or finalmente si fa possibile una rassegna di essi. Adunque: 1º Filippo II, re di Spagna, signoreggiava sul ducato di Milano estendentesi allora dall'Adda alla Sesia, comprendente Alessandria e sua provincia, e congiungentesi verso mezzodi co'numerosi feudi imperiali in Liguria. E signoreggiava poi su tutto il regno di Napoli e Sicilia, e su quello di Sardegna. - 2º Nell'occidente del largo istmo, dalla Sesia all'Alpi ed in Sayoia al di là signoreggiava Emmanuel Filiberto duca, sugli Stati riconquistati a San Quintino, restituitigli in diritto a Cateau-Cambrésis ma non tutti di fatto per anche: rimanendo Torino, Chieri, Pinerolo, Chivasso e Villanova d'Asti in mano ai Francesi, Vercelli ed Asti in mano agli Spagnuoli, finchè non fossero evacuate le prime. Del resto, stato tutto spagnuolo il duca nella guerra, spagnuolo nel trattato e nella restaurazione, spagnuolo rimaneva naturalmente nella pace. Se non che, guerriero esso ed uomo di Stato, e ringiovanito lo Stato, ringiovaniti i popoli dalle guerre, dalle miserie precedenti, dalla restaurazione presente. ed aiutati tutti dalla vicinanza di Francia, essi rivendicaronsi a poco a poco in indipendenza, e furono tra breve i più, od anche i soli indipendenti Italiani. - 3º All'incontro nell'Oriente giacea la vecchia Repubblica veneziana, potente di territorii e di popoli dall'Adda all'Adriatico, ed al di là in Istria e Dalmazia fino a Ragusi, e in Cipro e Candia, che le rimanean sole dell'antico quarto e mezzo dell'imperio orientale. Sarebbe stata così, senza contrasto, la prima delle petenze italiane; se non che, circondata d'ogn'intorno dagli Stati spagnuoli e tedeschi di casa d'Austria, e preoccupata tutta della difesa contro a' Turchi, e del resto invecchiata sotto a quella invecchiatissima aristocrazia, che delle virtù aristocratiche non serbava più se non quella della conservazione. Venezia era diventata meno italiana, meno curante degli affari d'Italia che mai; non pesava più quasi in essi; era spagnuola, od almeno non mai anti-spagnuola. - 4º Genova, l'antica emula, non le poteva più essere comparata. Fuori delle due riviere (frastagliate da'feudi imperiali) non aveva più che Corsica. E l'aristocrazia di lei era altrettanto o peggio invecchiata che la veneziana. Nè Genova e Venezia non avevano più il primato de' mari, passato a' popoli occidentali: non quello dello stesso Mediterraneo, passato a Spagna. - 5º Il marchesato di Monferrato ed il ducato di Mantova,

disgiunti di territorii, si congiungevano in Guglielmo Gonzaga. -6º In Parma signoreggiava Ottavio Farnese; ma Piacenza rimaneva occupata da Spagna. - 7º In Modena e Ferrara era succeduto nel 1550 Alfonso II Estense. - 8º In Toscana tutta intiera signoreggiava il nuovo duca Cosimo de' Medici. -9º In Urbino, Francesco Maria II Della Rovere. E di tutti questi ducati non è nemmen mestieri dire, che piccoli com'erano, ed istituiti o tollerati dall'Imperio, le cui pretese s'estendevan sempre a tutta la penisola, nessuno di essi poteva aver indipendenza vera, nessuno pretendeva nemmeno al diritto compiuto di essa. - 10º Lucca rimaneva repubblicana. -14º E finalmente in Roma, a Paolo IV Caraffa era nell'anno appunto 1559 succeduto Pio IV (de' Medici); cioè all'ultimo papa che siasi aiutato di Francia, che abbia un momento ancora guerreggiato con essa contro Spagna, era succeduto uno che (come i successori), trovando fatta la pace, e ferma in Italia la signoria spagnuola, nè poteva guari più scostarsi da essa, nè (premendo più e più gli affari del concilio e dell'eresia) il voleva di niuna maniera. — Insomma, un gran progresso erasi fatto senza dubbio dall'esser ridotti gli Stati italiani (non contando San Marino, ne i feudatarii imperiali) a una decina, invece della moltitudine di signori e città che 'rimanevano un sessant'anni addietro. Ma la signoria straniera facea più che compensar tal progresso; guastava tutto, non · lasciava libera azione a nessuno. L'Italia era incatenata di su, di giù, e dal mezzo; in Lombardia, nel Regno, e nel papa. Casa Savoia sola, grazie al vicinato di Francia, potea sciogliersi, e si sciolse; in Piemonte solo rimase e risorse alquanto di vita italiana. Gli storici patrii, imitatori già degl'antichi, imitatori poi dei cinquecentisti, che avean negletto Piemonte quand'era un nulla per l'Italia, continuarono a trascurarlo, se non del tutto, almeno molto troppo. Botta il primo diedegli giusta importanza; ma con qualche ritenutezza ancora, quasi a lui piemontese non istesse bene ridur la storia d'Italia a poco più che a storia del Piemonte; e per ciò forse, per por nello scritto una proporzione che non è ne' fatti, s'allungò soverchiamente in alcuni affari piccolissimi del resto della penisola. Ma per ciò appunto, sforzati noi a trascurar quelli nel nostro rapido sommario, sembrerem soverchiamente piemontesi; e non avendo luogo nemmeno alle difese, aspetteremo d'esser giustificati dal tempo e da successori. Ad ogni modo, poche e misere le opere italiane di questo tempo, noi

non veggiam modo di dividerle altrimenti, che seguendo i

regni de' principi di Savoia.

13. Emmanuele Filiberto (1559-1580). - Non mai i tempi moderni s'eran mutati a un tratto come per la pace di Cateau-Cambrésis; ne mai mutaron tanto nemmeno i modernissimi. fuorchè per la pace del 1814 e 1815. I vent'anni seguenti furono di quiete non interrotta, di ordinamenti, o, come or si dice, di organizzazioni universali. Nel Regno, già vecchio suddito spagnuolo, vecchio pur già era l'ordinamento; in Milano l'ordinamento più nuovo s'era modellato sul primo. Un vicerè a Napoli, uno in Sicilia ed un governatore in Milano, non più che cortigiani in Ispagna, ma principi assoluti in Italia, governavano non solamente per gl'interessi di quella, ma per li proprii in questa e principalmente in quella. E così facevano allora gli altri governatori spagnuoli in America, ne' Paesi Bassi. Così già i proconsoli e legati romani nelle provincie dell'imperio; così poi i governatori britannici nell'Indie. Così i governatori lontani dappertutto. È naturale: sempre si mira al centro, onde vengono grazie, favori, avanzamenti. In ciò il progresso di civiltà non muta guari. È di quelle cose che durano poco diverse sempre nella umana natura. Un Consiglio d'Italia in Madrid temperava solo la potenza di que' governatori. Tranne una milizia (quasi le guardie nazionali d'oggidi) che non si convocava guari, se non contro ai Turchi o agli assassini di strada, non v'erano armi, niun corpo napolitano o milanese; Napoletani o Milanesi s'arruolavan ne' terzi o reggimenti spagnuoli, che eran tutti di volontarii, o piuttosto levati a forza, a inganno, a caso. E così gl'Italiani militavano fuori per interessi non proprii, e gli stranjeri in Italia per interessi anti-italiani. Molta religione. cattolicismo stretto, anzi intollerante s'affettava: facevansene strumento d'imperio, d'ordine, di soggezione; e così Spagna stringevasi ai papi, quanto i papi a Spagna. Nelle finanze, imposizioni legalmente gravi, più gravi di fatto, perchè non erano perfezionate le forme, le quali guarentiscono ai popoli che non si levi più dell'imposto. Gran disordine dunque, ma grande affettazione d'ordine, o almeno di governo, smania di regolar tutto, di far sentire l'autorità straniera, onde non solamente severità ma crudeltà. Ed io dimenticava che in Napoli e Sicilia erano pure resti di Stati-Generali antichi, assemblee rappresentative o deliberative: ma rappresentavano popoli domati, stanchi, senza volontà, deliberavano a' cenni

del signor lontano, de' vicerè presenti, eran nulla. Non eran sorti gli esempii che fanno così importanti queste assemblee a' nostri di: dovunque rimanevano elle, fuori come addentro Italia, il principe le distruggeva o serbava o dimenticava, a piacer suo, del paro innocue, con pari facilità. In semma, a que' tempi non era sorta, non era quasi possibile l'arte di governar provincie stranjere e lontane senza tiranneggiarle. e si tiranneggiavano. Nè contro a' Turchi, quantunque soli nemici stranieri che rimanessero, si poteva o si sapea difenderle. Il Mediterraneo, non più lago italiano, avrebbe dovuto essere spagnuolo: era turco-spagnuolo. Una sola volta Spagna si destò al dovere di non lasciarlo diventar tutto turco: e fatta una lega co' Veneziani e il papa e il duca di Savoia. allestirono una grande armata sotto agli ordini di don Gio-▼anni d'Austria figlio naturale di Carlo V. il quale diè una gran lotta ai Turchi a Lepanto nel 1571. Ma fosse gelosia di Filippo II contro al fratello, o mollezza e incapacità spagnuola o italiana o universale, non si proseguì la vittoria, si sciolse la lega, si lasciarono soli i Veneziani contro a' Turchi. al solito.—In Roma Pio IV Medici, che dicemmo (1559-1565), riadunò e terminò poi il concilio di Trento (1562-1563). Del quale molto sarebbe a dir certamente, se avessimo luogo: ma non avendone nemmeno per gli affari, per li negoziati politici, non sarebbe ragione che ci estendessimo sugli ecclesiastici, più ardui a capire e spiegare. Ondechè, riducendoci alle generalità, diremo solamente: che il Concilio lasciò le cose ecclesiastiche tali quali erano prima o s'erano svolte intanto tra' protestanti, i quali non v'assistettero mai e il respinser sempre; ma che esso ordinò, rinnovò molto bene ed opportunamente la disciplina della Chiesa cattolica: e che insomma da esso in poi il protestantismo non ottenne più una vittoria, un estendimento, e il cattolicismo non perdette più una chiesa o una provincia. È noto, e ammesso dagli stessi protestanti, che il loro progresso non durò se non un cinquant'anni; che d'allora in poi essi non ebbero se non stazione e regresso. Del resto, Pio IV fu papa buono, quantunque nepotista, perche il nipote in credito trovossi essere san Carlo Borromeo. - Successe Pio V (Ghisilieri, 1566-1572), che è l'ultimo papa beatificato dalla Chiesa, che fu de' pochi non nepotisti fino a' nostri di, severissimo del resto contro agli eretici. E successe Gregorio XIII (Buoncompagni, 4572-1585), che s'uni solo, non potendo unir altri, con Venezia contro

a' Turchi, ma non ne riuscì nulla. - In Toscana, Cosimo il nuovo duca ordinò il ducato e governò assoluto, severo, talor crudele, alla spagnuola; men cattivo, perchè è sempre minore la cattivezza d'un principe nazionale e presente. Ordinò le cerne, o milizie del paese, ma più simili a ciò che chiamiam ora guardie nazionali, che non a veri corpi militari; ed intorno a sè guardie tedesche o spagnuole. Nel 1569, ebbe dal papa titolo di Granduca, che non gli fu riconosciuto dall'imperatore. Protesse l'agricoltura, il commercio, Livorno, le lettere innocue, e così (1540) l'Accademia siorentina, madre di quella della Crusca. In casa perdette due figliuoli a un tratto: e resta dubbio se fosse caso o misfatto. Alfieri ne fece una tragedia. Morì nel 1574. Successegli suo figlio Francesco I, già molto dammeno. Congiuratogli contro, nel 1575, diventò crudele, dentro e fuori, a' fuorusciti. Nel 1576, ebbe conferma dall'imperatore del titolo di granduca; nel 1579, sposò Bianca Cappello, una veneziana fuggita dalla casa paterna, e già stata amanza d'un fiorentino, poi di esso granduca, finché visse Giovanna d'Austria sua moglie. E Venezia, che avea già sbandita costei, la dichiarò ora figliuola della repubblica! A tale erano giunti già i tempi, da farsi pubblicamente, legalmente, senza pretender necessità nè utile, per semplice compiacenteria, le viltà. - Dei duchi minori non abbiamo a dir nemmeno molte successioni, chè in Urbino solo, a Guidobaldo della Rovere era succeduto nel 1574 Francesco Maria figliuolo di lui; ed in Ferrara, Parma e Mantova continuarono per questi vent'anni i medesimi Alfonso II d'Este, Ottavio Farnese e Guglielmo Gonzaga, già accennati. - In Genova ricorsero turbamenti che si potrebbon dire fuor d'età, tra classe e classe di cittadini, tra' nobili detti di portico vecchio e nobili di portico nuovo, a cui s'aggiungevano i popolani; ma non avendo noi detto de' turbamenti interni de' Comuni antichi dov' erano più importanti. dove si disputava almeno della politica, dell'operosità, della parte a cui rivolger la città, non diremo di queste dispute le quali furono solamente di grado, o tutt'al più di partecipazione ad un governo inoperoso. E continuavan i turbamenti nella suddita Corsica. E tra tutto ciò fu tolta Scio dai Turchi ai Giustiniani, e così alla Repubblica sotto cui essi la tenevano (1566). — In Venezia tutto languiva nella solita pace e mediocrità. E ad essa pure fu tolta Cipro, una delle isole Orientali, in quella guerra ch'ella fece contro a'Turchi dal 1570 al 4575, e in cui ella non ebbe se non una volta a Lepanto un vero aiuto dalla Cristianità. Ei si vede: tutti questi Stati decadevano, sopravvivevano, s'ordinavano a sopravvivere. -Casa Savoia sola a crescere. Emmanuel Filiberto, non principe nuovo come i più di costoro, non di famiglie sporcatesi nel salire alla potenza, discendente d'una lunga serie di principi buoni, provato dalla cattiva fortuna, e salito alla buona per meriti proprii, riuniva così i vantaggi de' principi antichi e de' nuovi. Se ne seppe valere; e gran capitano a riacquistar lo Stato, su gran legislatore a riordinarlo, perchè lo riordinò secondo il secolo suo. Non restaurato ancora in tutti gli Stati suoi, nemmeno in Torino sua capitale, raunò gli Stati-Generali in Chambéry. Voleva farsene aiuto a' suoi riordinamenti, trovolli ostacolo o ritardo; li sciolse, e non li convocò mai più, nè egli nè nessuno de successori fino a Carlo Alberto. riordinator nuovo e più grande secondo il secolo suo. Quindi Emmanuel Filiberto è vituperato da alcuni di noi altri presenti. quasi principe illiberale, usurpator de' dritti popolani e costitutor di despotismo. Ma se è certo e santo che de' vizii e della virtu è a giudicare nel medesimo modo in tutti i tempi, certo e giusto è pure che delle istituzioni è a giudicare diversissimamente secondo i tempi. E degli Stati-Generali od Assemblee rappresentative e deliberative, ei bisogna ritenere che a que tempi elle erano informi, indeterminate nella loro composizione di nobili e deputati delle città, indeterminate nelle loro attribuzioni; ondechè quali erano, o non servivano a nulla come in Napoli e Sicilia; o non servivano se non a turbare, come in Francia e Inghilterra. E quanto a dire che Emmanuo Filiberto le avrebbe dovute o potute costituire coi modi nuovi. trovati cento e più anni appresso in Inghilterra, e ducento e più in Francia e altrove; questo sarebbe poco men che dire ch'egli avrebbe pur dovuto fare ne' suoi Stati le strade ferrate: Io, per me, credo che Emmanuel Filiberto avrebbe fatte le assemblee de' nostri tempi a' nostri tempi; ma ch'ei fece a i suoi tutto quello che era da essi. Il fatto sta, che intorno a quelli venne meno la monarchia rappresentativa in tutta Europa, in Inghilterra stessa; e sottentrò una monarchia quasi assoluta, ma che si può meglio dire consultativa, perchè fu temperata quasi dappertutto da varii Consigli che contribuiwano in fare o sancire le leggi. Nella sola Inghilterra, dove mon erano e non si fecero tali Consigli dai principi, la lotta diventò più forte tra essi e i Parlamenti, più franca tra asso-

lutismo e libertà, e vinse questa due volte. È perchè, dopo aver abusato della sua prima vittoria . . . la libertà seppe all'incontro usare moderatissimamente della seconda, ad ordinarsi lentamente, meravigliosamente per un secolo e più. perciò ella fondò, perfezionò, compiè colà quella monarchia rappresentativa che fece, che fa la felicità, la grandezza il primato di quella nazione tra tutte l'altre cristiane; quella monarchia rappresentativa, che di là venuta sessani'anni fa. va vincendo a gran colpi di rivoluzione, e trionfando su quasi 10110 oramai il continente europeo, e trionferà, aiutante Iddio, su tutto. - Del resto, nell'anno medesimo che Emmanuel Filiberto chiudeva i suoi Stati-Generali, egli riordinò appunto que'Senati o Corti supreme di Giustizia, che mal vi supplirono tra noi come altrove, e regolò poi i tribunali minori. Nel 1561, incominciò ad ordinare la milizia nazionale; proseguì egli e proseguirono poi sempre tutti quanti i suoi successori, non eccettuati i men belligeri, in mutare e rifare · tali ordinamenti; ora più or men bene, ma sempre secondo i tempi e con operosità, con insistenza, con amore: tanto che non è cosa di governo in che si sieno essi più compiaciuti, nè cosa poi in che sieno stati così secondati da' lor popoli. Gli ordinamenti militari, l'esercito, furono, se sia lecito dire, quasi patria costituzione ai Piemontesi per poco meno che tre secoli. Ed ora cedano pure il passo a questa, ma di pocoin nome dei destini del Piemonte e d'Italia, e della stessa monarchia rappresentativa. Libertà e milizia sono rivali altrove; ma (per la ragione che ognun sa, per le passioni che ognun sente) elle dovrebbon esser sorelle in Italia. Sieno almeno su questa terra intrisa di tanto sangue militare de' padri, de' fratelli e de' figli nostri. Addì 17 dicembre 1562. Emmanuele Filiberto rientro in Torino, e vi rimase poi quasi sempre, diverso da'maggiori che prediligevano il soggiorno al di là delle Alpi. Ed a Torino ricondusse, restaurata prima a Mondovì, l'Università degli studii che n'era uscita durante l'occupazione straniera. Nel 1563, estintasi la discendenza diretta degli antichi marchesi di Saluzzo, il marchesato fu occupato da' Francesi, e s'accrebbe così di nuovo la potenza di essi nelle regioni subalpine. Nel 1564, il duca incominciò la cittadella di Torino; ed altre fortezze fece poi, ad imperio addentro, e difesa all'infuori. E nel medesimo anno incominciò ad ordinare le finanze. Nel 1565, aiutò Malta contro a' Turchi : e nel 1572 mandò sue galere a Lepanto : ed aiutò

poi de' suoi nuovi reggimenti or Francia or Austria contra gli acattolici. Contra quelli già antichi ne' suoi Stati, i Valdesi dell'Alpi, si volse non senza inopportunità, od anche crudeltà per qualche tempo; ma lasciolli in pace poi, Nel 1573, ordinò che gli atti pubblici si facessero in lingua italiana: e sempre chiamò, protesse, pese nell'Università di Torino letterati di altri paesi italiani. Egli fu primo a dirozzare i suoi popoli, Beoti o Macedoni d'Italia; primo ad italianizzarli colla coltura. Nel 1574 solamente riebbe tutti gli Stati suoi, vuotati di qua e di là da Francesi e Spagnuoli; e questo spiega e scusa come dieci anni addietro avesse sofferta l'usurpazione di Saluzzo. Dal 1576 al 1579, accrebbe gli Stati, comprando feudi imperiali dai Doria ed altri signorotti. Nel 1579 ordinò la zecca, e nel 1580 morì; così fino all'ultimo operando, legislatore, ordinatore, rinnovatore della sua monarchia. E tal vedemmo già dopo le antiche origini Amedeo VIII; e tali vedremo unoo due altri poi di que la casa. Della quale resta così spiegato il perchè, il come crescesse; come, sola forse fra le dinastie europee, continuasse senza rivoluzioni o mutazioni violente: fece ella medesima, via via, sempre, indefessa, le mutazioni volute, ma prima che violentata dai tempi. I tempi mutan sempre; ondechè i veri conservatori sono quelli che mutan con essi; non gl'immobili che a forza di resistere si fanno impossibili e rovinano sè e altrui. Ad Emmanuel Filiberto debbono i posteri una nazionalità che altri popoli loro invidiano, dice di lui uno scrittore italiano, non piemontese; noi consentiamo volentieri.

14. Carlo Emmanuele I (1580-1630). — La differenza tra Emmanuel Filiberto e gli altri legislatori italiani de' venti anni addietro si vede chiara all'effetto ne' primi lor successori. Progredì e fecesi grande quel di Piemonte; scesero e s'impicciolirono via via i Medici e gli altri. Salito a una signoria rinforzata dagli ordinamenti di pace, dagli apparecchi di guerra fatti dal padre, si potrebbe dire che Carlo Emmanuele volle essere l'Alessandro di quel Filippo. E sarebbegli forse riuscito, se avesse avuto un solo scopo, l'Italia. Ebbelo, mu con un secondo: farsi grande al di là delle Alpi, ed anche più lontano. Perciò non s'avanzò come avrebbe potuto verso lo scopo principale, e lasciò nome d'ambizioso più che di grande (benchè datogli questo da' contemporanei), e d'avventato più che di forte, ed anche di doppio più che di leale. Leali, forti e grandi appaiono e sono più facilmente gli uo-

mini d'un solo scopo; compatiti, è vero, e derisi da' faccendieri, dagli enciclopedici e dagli incostanti, che ne han molti e varii: ed anche più dai pigri di spirito e da' gaudenti che non vogliono e non possono averne nessuno, e vivono alla giornata. Carlo s'avventò prima contro a Ginevra, perduta da sua famiglia fin dal 1536; e non gli riuscendo, tornò contra essa ad ogni tratto per vent'anni e più, fino al 1603, che rinunciovvi e fece pace, con essa. Intanto aprì guerra contra Francia, ed approfittando delle contese civili e religiose che fervevano colà sotto ad Enrico III, ultimo de' Valois, s'avventò contra Saluzzo, quella spina francese che rimaneva in corpo alla monarchia piemontese. Occupolla a forza nel 4588: e quindi una lunga e varia guerra su tutta la linea delle Alpi, che condusse egli di qua e Lesdiguières di là. Nel 1590, occupò Aix. Marsiglia, e si lasciò da alcuni cattivi Francesi acclamare conte di Provenza. Ma ciò era nulla: mirava alla corona di Francia che altri cattivi volevan torre ad Enrico IV. e per ciò, non solo combattè, che era già stolto e male, ma intrigò, che era poggio. Fu pessimo, se è vero, quel che segue: che fatta pace a Vervins nel 1598, e lasciata a giudicio del papa la lite di Saluzzo, e andato Carlo a Parigi nel 1599. ivi entrasse nella congiura del Biron contro al re, alleato ed ospite suo. Ed egli negò sempre e si turbò di tale accusa: ma resta in lui macchia d'esservisi esposto con gl'intrighi precedenti. Ad ogni modo, Enrico IV, principe poco tollerante, e che tagliava coll'ardita franchezza le perfidie reali o temute, ruppe la guerra nuovamente nel 1600, ed invase Savoia. Seguiva finalmente il trattato di Lione (17 gennaio 1601), per cui Casa Savoja cedette Bressa, Bugey e Valromey, provincie in seno a Francia; e Francia cedette Saluzzo, provincia in seno a Italia. Savoia perdeva in territorio ed anime: ma vi guadagnò di quadrare i suoi Stati italiani, di non aver in corpo un vicino potente, e così suo nemico naturale, e di farsene anzi un naturale amico contro al nemico anche più naturale suo e d'Italia, casa d'Austria. Fu detto che Arrigo IV avea fatto un cambio da mercante, e Carlo Emmanuele uno da principe e politico; ma non è vero. Cambiando ciascuno provincie innaturali con provincie naturali a' loro Stati, vi guadagnarono amendue; e questi son sempre i migliori e più durevoli trattati. Il fatto sta che d'allora in poi Carlo Emmanuele s'accostò a Francia, e rimase per lo più con essa. E questa alleanza su per produrre cose grandi, quando Enrico IV, quel gran re che avea pacificata ed ordinata Francia, si volse a voler riordinar Europa contro alla preponderanza delle due case austriache. Seguinne (25 aprile 1610) quel trattato di Bruzolo, il quale, dice uno scrittore lombardo « trasformava i duchi di Savoia in re dei Lombardi ». Ma fu ucciso allora, come ognun sa Enrico IV, e non se ne fece altro; e • quel regno de' Lombardi rimase ne' duchi di Savoia un desiderio che non si spense mai . Ad ogni modo, da questi due trattati di Lione e di Bruzolo fecesi un gran progresso nella politica, e, se si voglia, nell'ambizione di casa Savoia: chè ella fu d'allora in poi costantemente, esclusivamente italiana. Morto, nel 1587. Guglielmo Gonzaga duca di Mantova e marchese di Monferrato, e nel 1612 il figlio di lui Vincenzo, e nel medesimo anno il figlio di questo. Francesco, che lasciava una sola figliuola fanciulla, succedette Ferdinando cardinale, il quale, legato negli ordini, non poteva aver figliuoli, ed a cui rimaneva, sì, un fratello Vincenzo, ma anch'esso senza figliuoli, ondechè la successione eventuale rimaneva in Maria, quell'ultima fanciulla de' Gonzaga. E già due volte casa Savoia avea preteso a tal successione; pretesevi ora Carlo Emmanuele, e volle almeno la tutela di Maria, per farla sposare al proprio figlio, e riunir così tutti i diritti. Negatagli, si avventò, al solito suo, sul Monferrato (1613), Spagna nol volle soffrire; seguinne una guerra di quattro anni, seguiron trattati varii: quel del 1617 restituiva lo statu quo; ma intanto un duca di Savoia solo aveva resistito a Spagna. Poco appresso sollevavasi la Valtellina cattolica contro i Grigioni protestanti e signori di essa. La prima fu ajutata da Spagna, i secondi da Francia, Savoia e Venezia. Riaprissi ed estesesi la guerra. Savoia e Francia fecero un'impresa insieme contra Genova: e qui di nuovo cadde il duca in sospetto di complicità ad una congiura contro a quella repubblica. Ritrassesi poi Francia di quella guerra, e rifecesi pace a Monzone nel 1626, tra le due potenze grosse; e le piccole, Savoia fra le altre, dovettersi acquetare. Morto poi, nel medesimo anno, il cardinale e duca Ferdinando Gonzaga, e nel 1627 Vincenzo fratello di lui, succedettero lor nipote Maria il marito di lei Carlo Gonzaga già duca di Nevers, e così tutto francese. Fu per esso Francia, e furono contro esso Austria e il mutabile Savoiardo, tratto e dall'ambizione antica d'avere il Monferrato, e dall'essergliene data una parte fin d'allora. Guerreggiossi acremente in tutto Piemonte; e il vecchio e infermo ma ancor prode duca vinse i Francesi nel 1628, ne fu vinto nel 1629, perdette Savoia, Pinerolo, Saluzzo; e stava alla riscossa sulla Maira quando, infermato, morì ai 26 luglio 1630. Pochi di prima (18 luglio), era stata presa Mantova dagli Spagnuoli alleati suoi. Pro' guerriero, buon capitano secondo i tempi, ardito, pronto, bel parlatore, fu amato da' soldati che ei pagava male ma conduceva bene, adorato da' sudditi a cui procacciava le miserie, ma l'operosità, ma l'alacrità, ma l'onor della guerra; continuò, compiè gli ordinamenti civili del padre; parlò, operò italiano, protesse molti illustri, Tasso, Tassoni, Marini, Chiabrera, Botero; in una parola, raccolse più che mai in sua casa e suoi popoli tutto quello che rimaneva di vita nazionale durante il mezzo secolo di suo regnare. È impossibile non far come i sudditi di lui, non amarlo a malgrado tutti i suoi difetti: fu uomo di buona volontà italiana. — Il rimanente dell'Italia d'allora val pochi cenni. Oltre la successione dei Gonzaga che turbò l'Italia, due altre ne furono che senza turbarla ne mutarono alquanto la distribuzione. Succeduto ad Alfonso II. duca di Ferrara e Modena. Cesare suo figliuolo naturale (1597), il papa non gli volle lasciar Ferrara feudo pontificio; e disputatone alguanto, l'ebbe per trattato (1598); e la casa d'Este rimase bastarda e ridotta a Modena, fino a che s'estinse. — In Urbino, avendo il vecchio Francesco Maria II della Rovere perduto nel 1623 il figliuolo unico che lasciava una figliuola unica granduchessa di Toscana, ei rinunciò al ducato, feudo pontificio ancor esso, che fu riunito così agli Stati della Chiesa. - In Parma e Piacenza, ad Ottavio Farnese, morto nel 1586, succedette Alessandro figliuolo di lui, che fu illustre capitano negli eserciti spagnuoli, e combatte a Lepanto, ne' Paesi Bassi, di cui fu governatore, ed in Francia. E per questi meriti fu lasciata finalmente, fin dal tempo di suo padre (1585), la cittadella di Piacenza a' Farnesi. Ad Alessandro, morto nel 1592, succedettero Ranuccio II figliuolo di lui, e morto questo nel 1622, il figliuolo di lui Odoardo. — In Toscana, a Francesco I. morto (dicesi di veleno) nel 1587 senza figliuoli, succedette il fratello di lui Ferdinando I, già cardinale, che fu buon amministratore dello Stato, buon promotor di commerci ed agricoltura e lettere, e fece guerra ai ladri interni ed ai Barbareschi, a cui prese una volta Bona in Africa. Al quale, morto nel 1609, succedette Cosimo II figliuolo degno di lui. Al quale morto nel 1622, succedette il fanciullo e dammeno Ferdinan-

do II. E tutti o quasi tutti questi principotti furono molto protettori di lettere, ma al modo nuovo che diremo poi. - E tali pure i papi di questo tempo: Gregorio XIII che riformò il calendario nel 1582, e pontificò fino al 1584; Sisto V (Peretti, dal 1585 al 1590), che su il gran distruttor de' ladri, il grande avanzator delle opere di Alessandro VI e di Giulio II a pacificar gli Stati della Chiesa, del resto persecutor d'eretici in Germania e Francia, grande edificatore di monumenti in Roma; Urbano VII (Castagna), che regnò pochi giorni nel 1590; Gregorio XIV (Sfondrato, 1590-1591), che compiè l'opera di Sisto V contro ai ladri e banditi: Innocenzo IX (Facchinetti. 1591); Clemente VIII (Aldobrandini, 1592-1605), che ricevette in grembo alla Chiesa Enrico IV di Francia e riunì Ferrara; Leone XI (Medici, 1605); Paolo V (Borghese, 1606 1621), che acomunicò Venezia, e finito San Pietro, vi pose suo nome: Gregorio XV (Ludovisi, 1621-1623). istitutor della congregazione della Propaganda; Urbano VIII (Barberini, 1623-1644). I nomi dei quali rimasti quasi tutti di famiglie grandi per ricchezze, accennano che parecchi di questi papi non si salvarono dal vizio del secondo nepotismo; ma fuor di ciò furono tutti buoni pontefici, e secondo i tempi, buoni principi. - Di Venezia, sarebbe a dire quella accanita disputa ch'ella ebbe (1606-1607) con papa Paolo V, e in che si fece famoso fra Paolo Sarpi di lei teologo. Gli storici, le memorie del tempo, e Botta poi, si fermano lungamente in essa, ed in alcune altre che furono e prima e dopo tra' papi e principi italiani. Ma poi, oltrechò v'avremmo poco spazio, e che tali contese tra le potenze temporali e la ecclesiastica ne vorrebbon pur molto per esser bene spiegate e capite, confessiamo di porvi oramai poca importanza. Queste dispute, per qualche ecclesiastico o qualche affare che i tribunali civili ed ecclesiastici avocavano a un tempo a sè per li diritti d'asilo nelle. chiese, per istabilire od estendere il tribunale dell'inquisizione, parvero, in vero, grossi affari a quei tempi ove non n'eran de' grandi; e son segni appunto di ciò. Ma ciò detto, non mi paion più importanti che tanti altri affari speciali di giurisprudenza o legislazione civile o militare o marinaresca. che tralasciamo per forza. Che anzi, se abbiamo a dir tutto il pensier nostro, crediamo che parecchi di coloro i quali s'estendono in ciò, ciò facciano (a malgrado la noia propria e dei leggitori) per rivolgerli a quel pochissimo che resta di tali dispute a' nostri di, ed in che essi pongono tuttavia un'importanza che noi non sappiamo assolutamente vedere. Non è la potenza ecclesiastica l'usurpatrice de' nostri di: tal non era nemmeno nel seicento; già difendeasi, indietreggiando dalle sue pretensioni antiche fin d'allora, ed ella si disende ed indietreggia ora più che mai; ondechè, tutto ciò che si rivolge d'ire ed attenzioni contro ad essa, sono ire ed attenzioni perdute contro ai veri usurpatori. « Dividi e impera » è vecchio arcano d'imperio, e messo in pratica fino a ieri ed oggi. Ed egli implica e fa lecito e debito il suo contrario, l'arcano di liberazione, « uniamoci per liberarci »; uniamoci principi e popoli, nobili e non nobili, tutti gli educati, e gl'ineducati stessi, educandoli; e militari e civili, e massime laici ed ecclesiastici, secolari e regolari; fino ai frati, fino ai gesuiti, fino ai più esagerati e già colpevoli di là o di qua, che vogliano unirsi a virtuosamente operar per la patria, fino a coloro che avessero perseguitati od anche calunniati non solamente noi ma gli stessi amati da noi (1). Più attenzione forse meriterebbe, se ne avessimo luogo, una guerra tra Venezia e gli Uscocchi, pirati dell'Adriatico (1601-1617), protetti o almen tollerati da casa d'Austria; un trattato fatto a Madrid (1617) vi pose fine. E l'anno appresso (1618) successe quella congiura che parve mirare a non meno che alla distruzione della repubblica, e che compressa, secondo l'uso di lei, con prontezza e misterio, resta dubbio quanto fosse vera e pericolosa, e se di semplici venturieri, o se promossa da Spagna, o se anzi da uno o due dei governatori spagnuoli in Italia che volessero ribellarsi e farsi essi signori. — Del resto i due Stati spagnuoli, Milano e il Regno, peggiorarono via via. A Filippo II, il Tiberio della monarchia spagnuola, erano succeduti Filippo III (1598) e Filippo IV (1621), che ne furono poco più che i Claudii o i Vitellii. Governaron per essi un duca di Lerma, un d'Uzeda e un conte duca d'Olivarez, via via più assoluti a Madrid, al centro di quel grande imperio. S'immagini ognuno come governassero i vicerè e governatori Iontani! Depredavansi le entrate ordinarie, supplivasi con istraordinarie; vendevansi, ripigliavansi i feudi, si alzavano; s'esageravano gli appalti, non si badava ai popoli ma all'erario,

<sup>(4)</sup> Non so trattenermi dal notare che non ho mulata e non trovo da mutar una sillaba a questa pagina, scritta or son quattr'anni, nel 4846, e quando eravam lontani tutti di prevedere la rinnovazione di simili faccende.

o piuttosto questo stesso non era se non un pretesto, una via per cui passavano le ricchezze, cioè, senza metafora, il sangue dei popoli. Ma a che perdere spazio in tutto ciò? Quando anche n'avessimo più, non potremmo far meglio che rimandar i leggitori all'immortal ritratto fattone dal Manzoni. Niuna storia, nemmen quella splendidissima del Botta, può arrivar a dare una così viva e giusta idea del disordine, delle prepotenze, delle depredazioni, delle pompe, degli avvilimenti in che giacquero i popoli italiani sotto al governo ispanoaustriaco.

15. Vittorio Amedeo I, Francesco Giacinto, Carlo Emmanuele II (1630-1675). - Se la Provvidenza avesse dato immediatamente al Piemonte un secondo regno di mezzo secolo ed un principe simile a Carlo Emmanuele I, casa Savoia sarebbe forse diventata regina di mezza Italia, ovvero ella si sarebbe rovinata del tutto. Ma la Provvidenza sembra aver destinata quella Casa ad un crescer costante, ma lento; ed ella frappose ai due regni, simili per lunga e grande operosità, un intervallo di quarantacinque anni, e tre principi minori con due reggenze. Succeduto Vittorio Amedeo I (luglio 1630), continuò la guerra della successione di Mantova pochi altri mesi; poi si venne ai trattati; e per quelli di Cherasco - (6 aprile 1631) e Mirafiori (5 luglio 1632) rimasero Mantova e Monferrato al Nevers-Gonzaga; Alba, Trino ed alcune altre terre a Savoia. Ma questa ebbe a dar Pinerolo a' Francesi, e · così fu riaperta a questi l'Italia, e disfatto il benefizio di Carlo Emmanuele quando aveva avuto Saluzzo in cambio alle provincie francesi. E posossi per poco. Chè, signoreggiata Francia da Richelieu, questi riprese l'idea d'Enrico IV di diminuir casa d'Austria, massime in Italia, ed a ciò (11 luglio 1635) fu firmato in Rivoli un trattato fra Francia e Savoia, a cui aderirono Parma e Mantova, ed applaudi Urbano VIII, il papa Barberini che fu o opparve primo dopo Caraffa a prender noia del giogo spagnuolo e volgersi a Francia. Così riaprissi la guerra, che durò poi variamente ventiquattro anni. Ma Vittorio Amedeo, generalissimo della Lega, non la condusse che due anni. Mori ai 7 ottobre 1637. — Allora si aggiunse una contesa di famiglia, e diventò guerra civile, la sola che sia stata mai in Piemonte. Succedeva ad Amedeo suo figlio di 5 anni, Francesco Giacinto; e fu presa la reggenza dalla vedova madre di lui, Cristina di Francia, figliuola di Enrico IV, donna di alti e gentili spiriti, come il padre. Aveva contro a

sè, Spagna aperta nemica; Francia o almen Richelieu avidi amici che volean tiranneggiarla; e i due cognati, Tommaso buon guerriero al servizio di Spagna, e Maurizio pure spagnuolo di parte, che le contrastavano la reggenza appoggiandosi bruttamente a Spagna, nemica allora di lor famiglia, nemica naturale di ogni principe indipendente italiano. Dichiararonsi mentre Leganes e gli Spagnuoli invadevano. -Morì in questo (giugno 1638) il duca fanciullo Francesco Giacinto; e succedette suo fratello più fanciullo Carlo Emmanuele II. Nel 1639, il Piemonte su quasi tutto de' principi zii. Nella nette del 26 e 27 luglio sorpresero Torino. Madama Reale (come si chiamava la duchessa) ne fuggi prima in cittadella, poi qua e là fino a Grenoble, ma lasciando il figliuolo chiuso in Monmelliano con ordine al governatore di non dar nè figlio nè fortezza, nemmeno per niuno scritto di lei; e così salvollo dal Richelieu che lo voleva. Nel 1640, fu ripresa Torino, e tornovvi Madama Reale. Nel 1642, si fece accordo tra lei ed i cognati; e le rimase la reggenza fino al 1648, e naturalmente poi per più anni il governo del figliuolo maggiorenne ma adolescente. E durò la guerra, ma languente, tra Francia e Spagna, Ravvivossi nel 1656 colla presa di Valenza, ma senza grandi risultati nemmeno. Erano i tempi della decadenza in Ispagna, e della Fronda in Francia, Finalmente, addi 17 novembre 1659, facevasi la pace de' Pirenei tra Spagna e Francia, e fu firmata per questa dal Mazzarino, cardinale italiano e successore al Richelieu nel ministero. E così liberato Piemonte da amici e nemici, regnò Carlo Emmanuele Il tranquillo, splendido, edificator di chiese, palazzi e ville, protettor di lettere, buono ed elegante principe. Disputò vanamente per il titolo di re di Cipro con Venezia; e pacificatosi, le mandò il marchese di Villa suo generale ed un corpo di truppe, ad aiutar Candia assediata dai Turchi. Mosse due cattive guerre contro ai Valdesi, e le finì lasciando le cose come prima. Nel 1670, aprì tra' dirupi della Savoia una strada a Francia, opera alla romana, ammirata e superata da Napoleone, che se Dio voglia sarà superato da principi nostri aiutati dalla presente civiltà. Nel 1672, mosse guerra a Genova; ma non riuscì a nulla nemmeno esso, e si rifece pace nel 1673, per mediazione e minacce di Luigi XIV di Francia. Morendo (12 giugno 1675), fece aprir le porte del palazzo, per vedere il popolo suo che amava riamato. Fu de' pochissimi di casa Savoia che non conducessero le armi sue. -- Il deserto d'Italia

non ebbe in questo tempo nemmeno il solito vantaggio di giacere in pace. I ducati settentrionali, Parma, Modena, Mantova con Monferrato, furono attraversati da combattenti, e sforzati di prendere parte a quasi tutta la guerra fino alla pace de' Pirenei. Oltrechè, essendo Ottavio Farnese carico di debiti, ed avendo ipotecato a' creditori il ducato di Castro e Roncilione, papa Urbano VIII (forse per investirne i Barberini suoi nepoti) li sequestrò; e ne nacque, frammista alla guerra grossa, una piccola, in cui Venezia, Modena e Toscana mossero per il Farnese (1641-1644), finchè fu fatta pace (1614). Ma succeduto a Ottavio Ranuccio II figliuolo di lui, e guastatosi per la nomina di un vescovo con papa Innocenzo X. si riaprì la guerra; e questi sequestrò di nuovo Castro e Roncilione, che furono incamerati e ritenuti, anche dopo la pace ed altri trattati, per sempre, dalla Santa Sede. E rimase confermata la riunione d'Urbino alla morte di Francesco Maria, l'ultimo della Rovere (1636). D'allora in poi, da due secoli in qua, gli Stati della Santa Sede furono tali quali sono ora (salvo che l'Austria occupa ora militarmente Ferrara, e stabilmente un lembo di oltrepò). - In Modena successero Alfonso IV. figlio di Francesco I (1658), e Francesco II, figlio di Alfonso IV (1662). — In Mantova e Monferrato, già diminuito, successero Carlo II figliuol del I (1537), e Carlo III (che vedrem l'ultimo di quella terza schiatta di Monferrato) figliuol del II (1665). -In Toscana, al pacifico e letterato Ferdinando II succedette il pacifico e letterato Cosimo III (1670). - In Roma, ad Urbano VIII Barberini succedettero Innocenzo X (Panfili, 1644-1655), che perseguitò i nepoti del predecessore, e ingrandì i suoi; Alessandro VII (Chigi, 1655-1667), che non volle dapprima, ma finì con nepotizzare egli pure, e che per una zuffa di servitori di casa sua e dell'ambasceria francese, ebbe a soffrir le prepotenze di Luigi XIV e fargli scuse; Clemente IX (Bospigliosi, 1667-1670), e Clemente X (Altieri, 1670-1676), nepotisti essi pure. - Venezia ebbe a sostenere una gran guerra contro ai Turchi che le assaliron la bella ed ampia isola di Candia: e vinseli in due battaglie navali; ma perdette l'isola finalmente nel 1669. - Genova fece poco più che poltrire, salvo quella volta che si difese contra Carlo Emmanuele II. E le provincie spagnuole pativano, ed erano spogliate peggio che mai; ma Milano senza muoversene; Sicilia e Napoli, all'incontro, mostrando velleità piccole e varie di sollevazioni. Il fatto sta, che, dei grandi imperii

antichi o nuovi i quali furono al mondo, niuno forse più mal connesso, più mal costituito, più mal governato che quello spagnuolo. Vantavasi che vi splendesse a tutt'ore il sole girando intorno all'orbe. Ma quest'era appunto il gran vizio di esso, era immane e disseminato, forse oltre alla potenza governativa di qualsiasi governo, certo oltre a quella di quei principi oziosi, e di quei lor ministri e cortigiani depredatori. E già s'era venuto sfasciando, scemando quell'imperio per ribellioni numerose; quella de' Mori di Granata che, vinti e cacciati in Africa, lasciarono scemata la popolazione spagnuola; quella de' Paesi-Bassi, staccatisi ed ordinatisi in bella e durevole repubblica; quella di Portogallo, rivendicatosi in regno indipendente; quella di Catalogna, erettasi essa pure a repubblica, quantunque per poco. Ultimi a seguir tali esempii furono i pazientissimi Italiani; anzi ultimi e minimi, senza disegno, senza vigoria, senza prudenza, senza costanza, senza pro. Una carestia ne fu causa od occasione in Sicilia. Sollevossi l'infima plebaglia contro al pretor di Palermo, che aveva scemate le pagnotte; poi contro a Los Velez vicerè. Un Nino della Pelosa fu primo capo-popolo: vollero accostarsi a' nobili, e far re un de' Geraci che avean nome di esser sangue dei re Normanni. Ma nè questi volle, nè gli altri nobili si scostarono da Spagna, nè il popolo perdurò; e Nino con tre altri furon strozzati, quaranta mandati alle galere. Poi, una rissa tra alcuni servitori d'un nobile e alcuni plebei risuscitò il chiasso. Giuseppe d'Alessio battiloro, ne rimase capo, fu gridato capitano-generale del popolo, sindaco perpetuo di Palermo. Los Velez s'imbarcò, ed Alessio fece da vicerè, governò assoluto e pomposo. Altre città si sollevarono. L'Alessio perdè il cervello, richiamò il vicerè; ed unitisi, vicerè, nobili ed ecclesiastici insieme, e stancandosi, al solito, il popolo, fu preso e decapitato l'Alessio con una dozzina d'altri o più, e tutto tornò come prima. — Nè diversamente in Napoli. quantunque ivi fosse l'estremo della tirannia spagnuola. Narra il Botta che più di cento milioni di scudi, cioè un cinquecentocinquanta milioni di franchi, i quali al ragguaglio del valore attuale dei metalli sarebbono un miliardo e più, furono tratti dal regno in tredici anni (1631-1644) da due vicerè; e che molte famiglie di Puglia e Calabria migrarono a' Turchi: e che un vicerè si vanto di lasciar il Regno ridotto a tale, che quattro famiglie non vi rimanevano ove si potesse cuocere una buona vivanda; e che disse un'altro: « E' si lagnano di non poter pagare? Vendan le mogli e le figliuole! » Succedette un vicerè meno cattivo, l'almirante di Castiglia, un respiro; ma poi il duca d'Arcos di nuovo predatore e crudele. Il quale non sapendo più di quale erba far fascio, quali gabelle aggiungere alle tante poste e cresciute, posene una sulle frutte, che sono la pascolo de' più poveri. Al 7 luglio 1647, volendosi levar la nuova tassa, un fruttajuolo rovescia irato i panieri, e li calpesta; si fa tumulto, e vi si pone a capo Masaniello, un pescivendolo, bel giovine e di credito fra i popolani. S'avventano a' palazzi de' nobili, e vi rompono ed ardono quanto possono, ma senza predare; gridano voler i privilegii, lo Stato come era sotto a Carlo V, ma non rinnegano l'obbedienza al re presente, e come in Sicilia, fanno un capitano generale del popolo, Masaniello. E questi pure governa con prudenza, giustizia e gran pompa alcuni dì. Cento sedici mila della milizia napoletana ei rassegna, non caccia il vicerè, ne è trattato da pari a pari. Dura così un otto dì: poi anch'egli n'impazza a un tratto, dopo una visita al vicerè che fu creduto l'attossicasse. Ma è chiaro che sarebbe stato più facile e più spedito farlo ammazzare, che farlo impazzir con veleno. Ad ogni modo, abbandonato dal popolo, alcuni congiurati l'ammazzarono a schioppettate come una fiera (16 luglio). Il popolo lo sepelli con tardi onori, e non si posò. Fecero un secondo capitano generale, un nobile, Toraldo principe di Massa; e insospettitine l'uccisero. Ne fecero un terzo; un popolano, archibusiere, Gennaro Annese. Sotto il quale o più ribelle o traditore, o forse or l'uno or l'altro, si inasprì il popolo, rinnegò l'obbedienza, ricorse al papa e a Francia dai quali fu respinto, e al duca di Guisa, un signor venturiere francese discendente dagli Angioini. Venne costui, e governò il popolo coll'Annese; poi si guastò con lui, e Annese si raccostò all'Ognate nuovo vicerè, e i due insieme, coll'Almirante di Castiglia venuto su d'una flotta spagnuola, cacciarono il duca, che fu preso e condotto a Spagna, e tenutovi prigione a lungo; mentre l'Annese traditore fu tradito dagli Spagnuoli, e preso pur esso e decapitato ed impiccati alcuni altri popolani. E così finirono queste sollevazioni (1648). Poco appresso il Mazzarino le volle ravvivare, e mandò con una flotta francese il principe Tommaso di Savoia, già tutto spagnuolo, or avido di tôrre a Spagna un regno. Ma questi non approdò nemmeno. Succeduto poi a Filippo IV il figliuolo di lui, Carlo II, incapacissimo ed ultimo degli Au-

striaci-Spagnuoli (1665), sollevossi (1674) Messina, e chiamò Francesi, e bandi re Luigi XIV, e guerreggiossi ivi e in grap parte dell'isola quattro anni; fino a che Luigi XIV e i Francesi l'abbandonarono e gli Spagnuoli incrudelirono nelle vendette. - Ed anche a Fermo si tumultuò in simili modi. cioè inutilissimamente. Noi vedemmo già intorno alla metà del secolo xv il tempo aureo delle congiure. Ora alla metà di questo xvii si può dir quello delle sollevazioni popolari nei principati (perciocche non parlo di quelle fatte già nelle nostre repubblichette, dove elle furono quasi mezzo legale o costituzionale di governo). Del resto, inefficaci vedemmo le congiure ed inefficaci vediamo le sollevazioni. Ma scellerate le prime senza dubbio e sempre, niun uomo ardirebbe dir sempre scellerate le seconde; non quelle sorte senza congiura, senza ambizioni, per giusta ira comune contro ad una vera e scelleratissima oppressione. Ma qui sta il punto, qui la gran differenza tra quelle sollevazioni del seicento, e quelle che si fanno o si vorrebbon fare nell'ottocento; chè allora appunto erano reali ed estreme le oppressioni, le tirannie, e toglievano le vite o i mezzi delle vite, le ultime sostanze al popolano, alla moglie ed a' figli di lui: mentre ora non sono tali tirannie; e ciò che tirannia si chiama, non pesa su quelle vite o quell'ultime sostanze, nè nemmeno su que' popolani, ma piuttosto od anche solamente sulle ambizioni, sulle opere de' ricchi nobili o horghesi, sulla partecipazione che essi desiderano a' governi; la quale, sia pur giustamente desiderata, non è desiderata dall'universale del popolo, non importa a 1ui. Dal che si conchiude poi facilmente: 1º che quelle sollevazioni del seicento furono senza paragone più innocenti che non sono o sarebbon queste nostre ; e 2º pai, che se quelle più innocenti e sorte dall'offese vere fatte agl'interessi popolari furono pure mal sorrette dal popolo, molli, brevi, insufficienti, inefficaci, tanto più è naturale che sieno queste, le quali si fanno o farebbono senza il motore degl'interessi universali.

16. Vittorio Amedeo II (1675-1700). — Or torniamo all'ultimo quarto del languido seicento, e finiamolo. — In Piemonte incomincia un nuovo regno anche più lungo che non quello di mezzo secolo di Carlo Emmanuele I, sorge un principe anche più grande, Vittorio Amedeo II. Fanciulio di nove anni crebbe sotto la reggenza di sua madre, Maria Giovanna, nata d'un ramo collaterale di Savoia. Nè fu turbata se non da

una sollevazione di Mondovi (1679), fattasi contro alle tasse, e in breve per allora repressa. Nel 1681, Carlo Gonzaga carico di debiti vendeva Casale a Luigi XIV, il quale aveva già Pinerolo, e diventava così più che mai signore in Piemonte. E dicesi volesse diventare del tutto, e perciò favorisse un progetto di matrimonio del duca di Savoia con una erede presuntiva di Portogallo; sperando ch'egli andrebbe a regnar là, e Piemonte, governato da lungi, se ne scontenterebbe e volgerebhesi a Francia. Ma per ciò appunto sollevossi l'opinione piemontese contro tale idea; e resta memoria che uno della corte dicesse al duca, con parola più grussa che non dico io: « Che altri sudditi andate voi cercando? Più buona gente di noi non la troverete in nessun luogo ». Nè, tolta la rozzezza, fu mai detta più gran verità, o piu utile a ridir ora per tur di mezzo molte vane speranze e molti vani timori: non esistono popoli e principi più fatti gli uni per gli altri, più indis solubilmente uniti dai secoli e dalla natura, che Piemotensi e casa Savoia. - Ad ogni modo, fu rotto il matrimonio portoghese. E intanto fatto adulto il duca e continuando la madre a voler reggere, egli sostò alquanto per rispetto e vergogna, ma scoppio poi per natura, e prese in mano il governo. Erapoi il tempo della maggior potenza o prepotenza di Luigi XIV. e si faceva sentire anche in Italia. Nel 1684, guastatosi con Genova per non so che affar di sali. la faceva bombardare crudelmente, e il doge andava a far le scuse a Versailles. Quali tempi! Nel 1686, spingeva il giovinetto duca a volgersi contro a' Valdesi, e cacciarli di lor valli; come egli Luigi XIV (dopo revocato l'editto di tofferanza di Nantes) avea cacciati gli Ugonotti. Nel 1688, volle sforzare papa Innocenzo XI a lasciar l'asilo de' malfattori nel palazzo dell'ambasciator di Francia a Roma; e non gli riuscendo, sequestrò Avignone. Ma quel buono e forte papa resistette aflora colla pazienza; e tra breve resistette e sollevossi il duca di Savoia con l'armi. In Roma e Savoia era ogni resto di virtù italiana: l'ecclesiastica nei papi, la militare ne' duchi piemontesi. Ai 3 giugno 1690, s'aggiunse Vittorio Amedeo alla lega di quasi tutta Europa contro al prepotente Luigi XIV, e riaprì lor valli a' poveri Valdesi. Scese Catinat a capo d'un esercito francese, e devastò Piemonte, incendiando case e villaggi, ed ammazzando popolazioni innocenti; e vinse una gran battaglia a Staffarda (1690). Ma vinse il duca a Cuneo (1691) ed invase il Delfinato (1692); e stava per saccheggiare a rappresaglia, quando il vaiuolo sorvenutogli lo salvò di quella nequizia, e lo fece ritrarsi. Vinse Catinat una seconda gran battaglia a Marsiglia (1693); ma perdè Casale nel 1695. Ondechè, stanco già Luigi XIV, e volendo provvedere colla pace alla prossima eventualità della morte e della successione di Carlo II di Spagna, s'allentò in Italia la guerra, s'incominciarono negoziati; e si conchiusero con un trattato (30 maggio 1696), per cui Vittorio Amedeo riebbe tutto suo Stato. Pinerolo stessa, quella ultima spina straniera rificattagli in corpo. Che più? In questo trattato, uno de' più belli firmati mai da casa Savoia, Vittorio Amedeo fece da arbitro d'Italia così, che vi patteggiò la neutralità universale di essa. La quale poi non riconosciuta da Spagna sua antica alleata, ei si volse contro essa, e la sforzò ad aderire; e così egli condusse alla pace universale, che si fece poco appresso a Riswik (1698). È quindi esso il glorioso guerriero e pacificatore, e il pacificato Luigi XIV, e Spagna, e tutti, posarono aspettando, ed apparecchiandosi con nuovi trattati (tutti inutili poi) all'evento della grandissima successione. - Nel resto d'Italia, intanto, non eran succeduti guari altri casi. In Parma, era a Ranuccio II succeduto il figliuolo di lui Francesco (1694). - Ed era succeduto nel medesimo anno a Francesco II, Rinaldo suo figliuolo, in Modena. - In Mantova e Monferrato continuava Carlo II, il venditor di Casale. - E continuava Cosimo III in Toscana. - In Roma pontificò Innocenzo XI (Odescalchi, 1676-1689), buon papa, non nepotista, quegli che resistette a Luigi XIV, quegli che confortò l'immortal Sobieski, gl'immortali e generosi Polacchi, a salvar dai Turchi, cioè dalla distruzione (1683), quella casa d'Austria, quell'aristocrazia, quella Vienna, er tanto immemori! Seguirono Alessandro VIII (Ottoboni, 1689-1691); Innocenzo XII (Pignatelli, 1691-1700), papa ottimo anch'egli, che non solamente non fu nepotista, ma fece una bolla (1692) contro al nepotismo, e vi pose l'obbligo di giurarla a tutti i cardinali entranti in conclave e a tutti i papi nuovi; onde fu. non estirpato pur troppo, ma scemato il brutto vizio, durante il secolo seguente. E governò lo Stato non solamente colla bontà solita, ma con ordine insolito colà. - Finalmente, Venezia anch'essa parve ridestarsi alquanto in quegli anni, chè aggiuntasi ad Austria e Polonia nella guerra contro a' Turchi. guerreggiò fortemente, costantemente, quindici anni (1684-1699), ed ebbe un ultimo grand'uomo di guerra e di mare, il Morosini: il quale conquistò a sè il nome di Peloponnesiaco,

ed alla patria la Morea, Egina, Santa Maura e parecchi luoghi di Dalmazia. La pace di Carlowitz (1699) sancì tutte queste conquiste; sancì il primo indietreggiare della potenza ottomana, giunta al colmo, minacciante Germania e la Cristianità poch'anni addietro.

17. Una digressione. - Io non so lasciare il tristo seicento, senza spender alcune righe a combattere qui uno storico sempre eloquente e ben intenzionato, per vero dire, ma troppo sovente cattivo politico, a parer mio, cattivo intenditor dei tempi che descrive, e di quelli a cui scrive. Il quale dice dunque di questi del seicento: • Gran differenza si osservava allora in Italia fra i paesi soggetti alla signoria spagnuola ed a quella di Savoia d'un lato, e le due repubbliche di Venezia e di Genova, lo Stato ecclesiastico e la Toscana dall'altro: quelli erano infelicissimi; questi, se non appieno felici, almeno in minor grado di infelicità costituiti. Della quale diversità assai manifesta è la cagione: i primi obbedivano a signori che si dilettavan di guerra; i secondi, a chi era amatore di pace». Ora io qui veggo tre errori importanti a notare, siccome quelli d'uno scrittore il quale è forse più di nessun altro nelle mani de' nostri compatrioti : tre errori, dico, uno storico, uno politico, ed uno filosofico o morale. - Errore storico o di fatto parmi il dire, che fossero egualmente o similmente infelici i popoli della monarchia di Savoia e quelli delle provincie spaguuole. Certo, le sollevazioni popolari così frequenti, così grosse, così centrali de' due regni spagnuoli, non furono nella monarchia di Savoia. Qui non s'ebbero se non quelle molto minori, parziali, e per cause speciali, de' Valdesi e di Mondovì. E qui, all'incontro, fu fatta una sollevazione, tutta lealtà ed amore, da' Torinesi contra a' Francesi, un di del 1611. che si sparse la voce, aver questi morto il duca Carlo Emmanuele I; il quale fu pure il principe di Savoia che abbia mai stancato di più guerre e più tasse i popoli suoi. Ancora, quell'altro Carlo Emmanuele II che morì in mezzo al popolo suo introdotto in palazzo (di che non so forse una più bella scena in nessuna monarchia), quel Carlo Emmanuele II egli pure avea stanco di guerra nella prima metà del regno suo, e stanco di edificazioni nella seconda metà i popoli suoi. Come tuttociò? Come tant'amore reciproco? Certo, o bisogna dire che i Piemontesi d'allora fossero il più vil popolo del mondo ad amar così i loro oppressori (il che è dimostrato falso dalla loro perseveranza ed alacrità militari, che son qualità incompatibili

coll'avvilimento de' popoli); o bisogna dire che sosse pure alcun che, che unisse que' principi e que' popoli piemontesi sinceramente, strettamente, appassionatamente tra sè, a malgrado le gravezze. Nè è poi difficile a scoprire quell'alcun che. Appunto, perchè non vili originariamente, e non corrotti dalla invecchiata civiltà e dalle scellerate politiche del resto d'Italia, ma anzi nuovi, ma virtuosamente rozzi e quasi antichi erano que' Piemontesi, perciò virtuosamente, alacremente soffrivano le inevitabili gravezze recate dagli stranieri, e pesanti sui principi loro non meno che su essi; e soffrendole insieme, si compativano, si stringevano, si amavano; ed insieme con amore operando, erano meno infelici nelle sventure, felicissimi nei ritorni di fortuna. E poi, qual paragone fare tra le gravezze, tra le tasse piemontesi, fossero pure eccessive ma rimanenti in paese, e quel miliardo che lo stesso Botta accenna portato via in tredici anni dal solo Regno di qua del Faro? Qual paragone tra le vite spente sui campi, od anche tra gli stenti di guerra, e quelle spegnentesi a poco a poco sotto alle spoliazioni fatte dai vicerè stranieri, e lor cortigiani spagnuoli o regnicoli, e lor donne, e lor servi, ed i servi de' loro servi? Quale soprattutto (se agli effetti umani si miri solamente) tra la stessa immoralità, libera almeno, della Corte piemontese, e quelle infami parole, vendan le mogli e le figliuole? » No, no, non son sogni poetici o filosofici, sono realità della natura umane (non così corrotta, grazie al cielo, come la dicono troppo sovente quello ed altri storici piangitori), sono realità le consolazioni della nazionalità, dell'unione, del sacrifizio, dell'amor reciproco di principi e popoli, concordemente soffrenti o trionfanti. - Più grave ancora parmi l'error teorico o politico del dividere l'Italia del seicento troppo innaturalmente: Savoia indipendente e provincie spagnuole da un lato, e tutti gli altri Stati più o meno dipendenti dall'altro lato. Qui è tutto perduto di vista quel sentimento d'indipendenza, che è già altrove troppo sovente negletto da quello ed altri scrittori di nostre storie : e che, ripetiamolo, è quello pure che ispira e guida senza eccezione tutte le storie dell'altre nazioni antiche e moderne. Quando così veramente, come non furono, fossero stati del paro infelici Piemonte indipendente e provincie spagnuole, quando del paro più felici gli altri Stati italiani, la divisione non dovrebbe farsi a questa norma della felicità, ma quella sempre, a quella sola della indipendenza. O siamo Italiani, o non siamo, Ma se, come certo il voleva ed era Botta,

noi siamo; non sono i gradi di felicità, ma quelli della nazionalità, a cui dovremmo badare per istabilir le differenze, le divisioni degli Stati italiani. Dal dì, che, sceso Carlo VIII, incominciarono ad essere in Italia Stati stranieri e Stati nazionall, questa differenza lu, è, e sarà sempre la essenziale da osservare; quella, rimpetto a cui non sarebbe da badare a felicità, se non che appunto la felicità materiale per lo più (si ritenga a mente il miliardo), e sempre poi la morale (si ritenga il consiglio di vender mogli e figliuole), furono, sono e saranno dalla parte della nazionalità o indipendenza. - Finalmente, error morale o filosofico mi par che sia il dire così assolutamente causa d'infelicità la guerra, causa di felicità la pace. Noi viviamo in tempi di pace, e, virollo francamento contro a molti di qua e di là, virtuosa perchè operosa pace, in generale. Ma se, ma quando o dove la pace nostra non fosse operosa, quando e dove somigliasse a quella oziosissima in che marciva tanta parte d'Italia nel seicento, io m'affido che nessuno un po' altamente senziente direbbe più siffatta pace felice. Certo che le vite degli uomini sono un gran che; certo che lo spegner vite in pace a vendetta, a profitto privato od anche pubblico, senza missione, od anche con missione, ma senza necessità, è un gran delitto; e ciò fu mostrato, ciò svolto mirabilmente da un altro illustre scrittor nostro, il Gioberti, nelle più belle pagine di lui. Ma in guerra, ma là dove il sacrificio delle vite è volontario, legittimo, bello e santo, egli è pure talor selice a chi il fa, a sempre alla patria per cui si fa: ed è, perdonamelo tu, o figliuol mio, meno crudele agli stessi sopravviventi. Senza sacrificio della vita non si fa nulla di grande, nulla anzi di normale in questo mondo. Il mondo va innanzi a forza di vite sacrificate. Una vita divina ed umana sacrificata è il più gran fatto della storia umana. Una intiera metà del genere umano, quella che chiamiamo la debol metà. fa il sacrificio della vita continuamente per noi. Senza un sacrificio uguale, senza il compenso della guerra principalmente, la viril metà rimarrebbe inferiore a quella chiamata debole; non compenserebbe sacrificii con sacrificii, non darebbe vita per vita a quelle dolci creature che gliela offrono ogni dì. E in Italia, dove pur troppo colla scemata operosità sono scemate le occasioni de' pericoli virili, non è opportuno. nè virtuoso, scemar con parole la dignità della guerra; dico. della legittima guerra in difesa o ricuperazione de' diritti della patria o della cristianità. - E mi si perdoni essermi fermato a segnalar siffatti errori. Gli errori de' grandi sono i soli che ne vaglian la pena; e chi ciò fa, fa atto di rispetto a lor

grandezza.

18. Le colture straniere derivate dall'italiana in questo periodo (1559-1700). — Noi dicemmo che i diversi popoli cristiani, Tedeschi, Francesi e Spagnuoli, accorsi da parecchi secoli in Italia, non presero, dopo la rivoluzione comunale, guari nulla dalla nostra civiltà. Ma presero incontrastabilmente non poco delle nostre colture fin dal secolo xiv; molto, quasi tutto, quando nel xvi essi si mescolarono con noi, invadendoci. Parrebbe che i primi a prenderne avrebber dovuto essere i Tedeschi, così mescolatisi molto più anticamente. Ma fosse la diversità delle due nature settentrional-tedesca e meridionale-italiana, o che, quando appunto essi furon maturi a prendere nostre colture e mentre già le prendevano. essi fossero disturbati dalle preoccupazioni, dall'invidie religiose della Riforma, il fatto sta che essi non furono nè primi, nè secondi, nè terzi, ma solamente quarti a questo grande e bel convito da noi imbandito. Nè furono primi i Francesi, che pur parrebbono aver ciò potuto; essi pure ebbero, quantunque in grado minore, l'uno e l'altro impedimento. - Ad ogni modo, primi furono gli Spagnuoli, fratelli nostri meridionali, gemelli nostri di lingua, e come noi, la Dio grazia, rimasti puri da quelle contese religiose che distraggon naturalmente da tutto. Gia accennammo che la lingua spagnuola fu, più anticamente che non l'italiana, scritta nelle loro leggi e ne' loro canti nazionali, o romances: ma salvo in queste e poche altre poesie, ella non comparisce letterariamente scritta se non guari al principio del secolo xvi. E comparisce allora primo, o de' primi, Garcilazo de la Vega gentilissimo poeta, tutto imitatore, ma non servile, del Petrarca e de' nostri bucolici del quattrocento. E seguiron via via altri pur tali, che non nomineremo, per non rifare senza necessità di quegli elenchi, co' quali lo scrittore scontenta sempre tutti i leggitori; gli eruditi, che li trovano mancanti; gli altri, che li trovano sempre soprabbondanti di nomi illustri. Noteremo bensì che la poesia spagnuola si staccò dalla nostra, e superolla di gran lunga sul teatro; dove, tra molti altri, fiorirono Lope de Vega e Calderon, superiori a tutti i contemporanei, salvo l'inglese Shakspeare. Ma di nuovo procedettero da noi e da' classici latini risuscitati da noi, i prosatori spagnuoli, gli storici principalmente, primo e principale Mariana.

che diede, sin dal secolo xvi, a sua patria ciò che non abbiam dato ancora alla nostra, una storia nazionale. All'incontro, pur si staccarono da noi i novellatori spagnuoli, e sommo fra essi, tra i sommi dappertutto, Cervantes, lo scrittore del Don Chisciotte. In altri generi di prosa non fecer gran frutto; era naturale, non son frutti da colture serve, o peggio da tiranneggiate. E poco fecer in filosofia spirituale; nulla (tralasciando sempre le glorie ignote scoperte da' frugatori), nulla in filosofia materiale. Ma fecer molto più che niun popolo non italiano, in arti. Qui più che in null'altro vedonsi gemelli i due popoli meridionali. Come tutti, gli Spagnuoli presero lor arti dalle nostre; ma le preser primi, e vi furono sommi dopo noi, incontrastabilmente secondi. Juan Juanez, il divino Morales ed altri numerosissimi, fra cui s'alza quella triade di Ribera, Velasquez, o sopra tutti Murillo, fanno una scuola ridivisa in altre così ricche d'artisti e di mirabili opere d'arte, che non ha l'ugual finora in Francia, Fiandra, Olanda, Germania, o peggio, Inghilterra. E tutto ciò era fatto, ed anzi, già finito, già decaduto al finir del secolo xvii. - Seguì seconda delle colture derivate dall'italiana nuova e dall'antica risuscitata, la inglese. Il grandissimo Shakspeare e il gran Bacone sono tutti e due del principio del secolo xvii, quando non era vero fior di coltura fuori d'Italia e Spagna. E il primo prese dall'una e dall'altra i soggetti, i modi, tutte quelle quasi materialità dell'arte che i sommi non si dan guari fatica a mutare (come fanno i piccoli che non posson altro), certi che sono quelli di riuscir grandi con qualsiasi strumento in mano. Bacone poi egli pure prese molto da' nostri, dal suo contemporaneo Galileo principalmente; e se non temessi cadere anch'io in quel vizio uggioso di attribuirci noi così ricchi le glorie altrui, direi che prese tutta l'essenza di sua gloria, il metodo sperimentale, non solamente già inventato, ma praticato da Galileo. E terzo grande di quella gran coltura trovasi poi, a mezzo il secolo xvn, Milton, che anch'egli fu e si professò italiano in molte parti, che fu dantesco in alcune, benchè poi, come tutti i grandi, simile a sè solo in quelle che fanno sua grandezza. E finalmente sorse verso la fine del medesimo secolo, quarto grande di colà, grandissimo dappertutto, Newton. Questi non imitò nessuno, s'innalzò sulle spalle a tutti, Copernico, Keplero (la sola luce di coltura germanica in tutto questo periodo), e Galileo. E tutto ciò pure era fatto colà alla fine del secolo xvii; ma non

era finito. Chè senza decadenza, dopo un riposo, dopo una serie di minori per mezzo secolo, ricominciò colà una nuova età di poeti, e novellatori, e filosofi materiali e spirituali, e storici, ed oratori, e scrittori economici e politici, giunti quasi tutti in cima a ciascuno di quei generi. - Intanto sorgeva, terza delle derivate, la coltura francese, e (ci si conceda la frase fatta triviale dagli esageratori) sorgeva gigante intorno alla metà del secolo xvii. Prima d'allora, non erano che Montaigne. De Thou, Malherbes. Ma intorno a quell'epoca, dopo le guerre religiose della Lega, tra quelle dell'ultimo libero fiatar dell'aristocrazia francese dette della Fronda, sorgono a un tratto sotto Luigi XIV (il quale anch'egli colse così le frutta maturate prima di lui) Descartes, Pascal, Corneille, Racine, -Molière, La Fontaine, Malebranche, Bossuet, Massillon, Bour daloue, Sévigné, uomini e donne immortali tra una folla od anzi un esercito disciplinato di minori. I quali tutti, più che altrove, furono e si professarono seguaci de' Latini, degl'Italiani e degli Spagnuoli primogeniti loro. Veggonsi squarci, scene intiere italiane nelle commedie, citazioni italiane nelle léttere famigliari, classici italiani studiati da Boileau e dagli altri critici: Régnier ed altri, scriventi poesie e prose italiane; e la lingua elegante, la lingua di moda, ed affettata in corte, essere stata l'italiana: appunto come s'affetiò poi da noi la francese ed or s'affetta l'inglese, con grave ma inutile scandalezzarsi di alcuni nostri. Sempre, dappertutto s'affettaron le lingue de' più colti ne' paesi più incolti; nè giovano scandali ed esortazioni; il solo rimedio che vi sia, è scriver bene ed utilmente anche noi; il solo modo di porre o ripor una lingua alla moda, è di porla o riporla all'opera, dico a molta e grande opera. - E di famiglia più che mai italiana furono l'arti francesi: e tali si mostrarono principalmente i due sommi artisti di colà, Poussin e Claudio, che vissero in Italia, e ritrasser figure e paesi tutto italiani, e tutti gli altri poi, i quali, salvo Lesueur, studiarono e imitarono in Italia. Ed in Francia pure tutto ciò era fatto in poco più di cinquanta · anni, al chiudersi del secolo xvII. Ma in Francia neppure non era finito; che anzi (mi duole il dirlo per que' Misogalli che or abbondano tra noi, ma troppo tardi di mezzo secolo), che anzi, non fu mai colà niun intervallo o ripeso, non fu più una sola generazione letteraria o scientifica senza i suoi grandi, fino a' nostri di. - Ed ora, senza contare le celture minori. nè la germanica allor sorgente in Leibnizio, ora, dico, che si

fece, in che si progredì egli contemporaneamente in Italia? in quell'Italia madre della coltura antica latina presa allora a modello universale, madre del risorgimento di quella, madre della sela coltura moderna che fosse stata da tre secoli. stipite dunque indubitato di tutte quelle colture straniere or così splendide? In Italia caddero allora più o meno tutte quante le colture ; caddero le une a un tratto, le altre a poco a poco ma pur pronte, tutte quelle lettere che già trovammo costanti compagne della libertà interna ed esterna, la poesia, la storia, l'eloquenza, la filosofia spirituale; ritardaron più lor caduta le arti, che trovammo men costanti alla libertà, più cortigiane, ma pur caddero: e sole fecero un vero e gran progresso quelle scienze materiali, che trovammo le più indifferenti alle due libertà. Nè caddero certamente le nostre colture per difetto di principi protettori, di grandi mecenati, di corti letterate; che anzi, grandi, corti e principi d'allora, ne faceano pompa e gara; caddero a malgrado, anzi a cagione di queste stesse protezioni, corrotte in ozii, corrotte a' vizii, corrotte perciò di gusto inevitabilmente. E quindi questo nostro seicento, o piuttosto questi cento quarant'anni di che trattiamo, sono forse il più chiaro e compiuto commento che si trovi in tutta la storia umana, di questa verità così importante a capacitarsene da senno tutti noi, scrittori liberi, scrittori protetti o protettori: che la decadenza politica delle nazioni trae e mantiene inevitabilmente seco la decacenza delle colture; che certo sono cose buono le protezioni, le spese, i premii, le onoranze, i musei, le biblioteche, le scuole, le cattedre e le università, ma ch'elle non servono di rimedio sufficiente alle colture decadute, finchè non si rimedia alle decadute civiltà. - Ma veniamo a' particolari di ciò che furono tra quei grandi stranieri, i pretesi grandi nostri de' cento quarant'anni. Non si dimentichi mai tal contemporaneità da chi voglia giudicarne rettamente, utilmente.

19. Colture di questo secondo periodo (1559-1700). — Chi voglia vedere a un tratto che fossero i principi protettori, le corti ospitali e i letterati protetti ed ospitati di questo periodo, può vederlo nella vita di Torquato Tasso. Altro che la corte di Can Grande e Dante! Più giù in pretezioni non s'andò mai, nè da una parte nè dall'altra. Eppure niuna natura forse mai nacque poetica e generosa come quella; e perciò piegando si ruppe. Nacque (11 marzo 1544) in Sorrento di Bernardo Tasso da Bergamo, poeta di conto e già cortigiano; avea dunque

esempii domestici, e quindici anni d'età nel 1559, all'epoca della servitù d'Italia. Studiò leggi; lasciolle, e intante fece il Rinaldo, e incominciò la Gerusalemme. E dedicato il primo al cardinale Luigi d'Este, entrò in quella corte adolescente. S'innamorò (che par chiaro da molte testimonianze) di Leonora, sorella di quel cardinale e del duca Alfonso II; ed a coprir quell'amore, o poterne pur poetare, amò o finse amare una seconda e forse una terza Leonora. Questi amori principeschi e queste finte, o, come si dicevano, schermi, eran di moda fin da' tempi di Dante e di Boccaccio. Ma eran fuor di tempo in questi secoli d'amoreggiamenti bensì, ma di gradi regolatissimi, di corti ordinate a ciò che chiamavasi etichetta o sussiego spagnuolo. Nè par che fosse mai a Torquato niun amore felice. Povero poeta! Nessuno forse visse mai tanto d'imaginativa come lui: niuno conobbe meno le gravi felicità della famiglia. Così passò sua mesta gioventù in Ferrara, e viaggiando or in Italia, ed una volta a Parigi col protettore; e facendo l'Aminta ed avanzando nella Gerusalemme. Crescean sue glorie, ma con esse le invidie, le amicizie traditrici, le protezioni fatte sentire, e il suo irritarsi, esaltarsi e divagare; ondechè, per istudio che se ne sia fatto (e niuno forse su fatto tanto), mal si discernono le colpe dei protettori e del protetto; e si conchiude con certezza, che mal potean durare l'un con gli altri. L'opinione più volgare è che scoppiasse, forse concitato dalla gloria, il suo amore: e il duca offesone, trattasse da pazzo (per clemenza!) il poeta cortigiano: e così trattandolo, il facesse impazzir davvero. Un'altra parmi possibile a sostenersi: che il povero Torquato, inquieto per natura e malcontento come Dante, come è inevitabile a un generoso caduto in tal purgatorio, pensasse mutar sito almeno, e passare alla corte o d'Urbino, o di Mantova, o di Firenze, o di Torino; e che di ciò s'indispettisse il padrone (così chiamavasi ed era); e questi dispetti reciproci fosser la sola o prima o seconda causa del mezzo impazzir del poeta, seguito da persecuzioni, seguite dall'impazzir ulteriore. Scoppiò tutto ciò, ad ogni modo, un di che Torquato trasse il pugnale contro a un altro cortigiano in camera della duchessa. Fu imprigionato brevemente, poi rilasciato a condizione di curarsi della pazzia. Ma l'ingiunzione o la cura esacerbarono il male; entrò, volontariamente o no, in un convento di frati (una delle sue malinconie eran gli scrupoli); peggiorò, fuggì nel 1577, capitò a Sorrento dalla sorella, poi a Roma; fu

perdonato, tornò in corte a Ferrara. Poi ne fuggi una seconda volta; fu a Mantova, a Venezia, a Urbino, a Torino; e tornò a Ferrara una terza volta (1579), trattovi dall'abito o dall'amore. Ed ivi, fosse nuovo scoppio di questo o dell'ira sua o del duca, o dell'incompatibilità reciproca, ivi in breve fu di nuovo preso e chiuso in Sant'Anna, l'ospedale de' pazzi. Mentre era lì, su pubblicato in parte, e per tradimento, il suo poema in Venezia (1580), poi tutto con suo consenso (1581); mentre era lì, l'Accademia della Crusca gli si avventò contro bruttamente; e lì egli impazzì davvero, o poco meno; e lì fu tenuto sette anni. Liberato finalmente per intervenzione di altre cofti, di quasi tutta Italia (5 luglio 1586) errò nuovamente a Genova, a Mantova, a Bologna, Loreto, Roma, Napoli, di nuovo Roma, Firenze, Mantova, Roma, Napoli, e finalmente a Roma per la quarta ed ultima volta. Volea tornare a Ferrara! Il duca non volle, e fu più savio. Ritirato al convento di Sant'Onofrio, ivi morì (25 aprile 1595) più tranquillo che non era vissuto; indi salì ad un'altra realità, egli che non avea capita mai questa della presente vita. Predecessor di quegl'illustri infelici di Rousseau, di Chatterton e di Byron, forse più grande, certo migliore e piu realmente infelice che tutti questi, lasciò un poema (sia detto a malgrado una moda presente contraria) mirabile di poesia, ma già macchiato di que'concetti che pervertirono poi letterariamente le lettere italiane, più macchiato di quella mollezza allettante e penetrante che pervertì moralmente ed effeminò quelle lettere. - S'accrebbero poi i due pervertimenti, e talor anche per eccezione si fermarono e indietreggiarono ne' seguenti e ad ogni modo minori poeti: Guarini (1537-1612), Chiabrera (1552-1637), Tassoni (1565-1635), Bracciolini (1566-1645), Marini (1569-1625), Fulvio Testi (1593-1646), Lippi (1606-1664), Salvator Rosa (1615-1673), Filicaia (1642-1707), Menzini (1646-1704), Guidi (1650-1712), Zappi (1667-1719; oltre poi gl'infimi e più pervertiti. - Nella prosa, Paolo Segneri (1624-1694) ha nome di primo oratore sacro tra gl'italiani; ma lontano da' grandi francesi, e concettista pur egli; e tali sono poi parecchi altri predicatori contemporanei e seguaci di lui, con tanto più scandalo, quanto più grave è l'ufficio loro che non quello di poeta. In istoria, sono forse men parolai, meno rétori che i loro predecessori, ma meno eleganti e men profondi, Frà Paolo Sarpi (1552-1623), Davila (1576-1631), Bentivoglio (1579-1644), Pallavicini (1608-1685);

ed all'incontro, parolaio e fiorito obre alle convenienze storiche, seicentista insomma mi sembra il Bartoli (1608-1685). Il Boccalini (1556-1613), scrittor politico, è da onorar senza dubbio, per essersi rivolto contro agli Spagnuoli, tiranni d'Italia; mu si rivolse con leggerezza forse soverchia per argomento così grave ed affliggente. Meglio il Paruta (1540-1598) e il Botero (1540-1617); scrittori serii e per il tempo virtuosi, ma non abbastanza grandi per farsi leggere, passati i tempi per cui scrissero, non abbastanza efficaci per aver lasciato effetto nella patria. E quindi resta forse superiore ad essi il Gravina (1664-1718), gran giureconsulto. - Lo Scamozzi (1552-1616), il Dati (1619-1676), il Baldinucci (1624-1696), scrittori d'arti, non arrivano all'autorità e all'efficacia de' primi cinquecentisti, e massime non a quelle di Leonardo e Vasari; ma occupati nelle cose loro più che nelle parole, si tenner puri almeno dalle affettazioni. E così Montecuccoli, gran capitano ed ottimo scrittore dell'arte e delle azioni proprie (1608-1681). - Del resto, non lasceremo quelle lettere del seicento, e quel vizio d'affettazione che appunto si chiama da noi seicentismo, senza notare: che esso fu per vero dire, delle lettere italiane più che delle straniere contemporanee. in generale; ma che nemmeno queste non ne andarono scevre, sia che il prendessero da poi, imitando insieme colle vecchie virtù nostre anche i vostri vizii nuovi, sia che all'incontro noi maestri prendessimo questo brutto vizio da' nostri primi scolari, gli Spagnuoli. Certo che il seicentismo pare aver colà preceduto il seicento come e più che da noi; è certo è che vi giunse a' medesimi o maggiori eccessi, e v'infettò più grandi. Lope e Calderon istessi: ed io direi lo stesso Cervantes; se non che mal si distingue in lui ciò che ei n'abbia da senno o per celia. Ad ogni modo, non è dubbio, il seicentismo ebbe allora suo rezno più o men lungo, e più o meno assoluto, e suoi nomi particolari in ogni paese: Gongorismo in Ispagna, Eupheismo alla corte d'Inghilterra, e stile, modi, donne, ed uomini preziosi a quella di Francia ed al palazzo Rambouillet.

20. Continua. — Lontani poi d'ogni affettazione come scrittori, e superiori in tutto a' lor contemporanei italiani, furone i cultori di scienze materiali, Galileo (1564-1641), Torricelli (1608-1647), Viviani (1622-1703), Cassini (1625-1712), Redi, (1626-1697), Malpighi (1628-1694), Magalotti (1637-1712), Vallisnieri (1661-1730); ma grandissimo fra essi, motor di

essi anzi di tutto il progresso scientifico che si palesò a que' tempi, Galileo. Attese nella prima gioventù alla musica, al disegno, alla poesia, alla medicina. Ma venuto per istudiar questa a Pisa, studiò matematiche; e nel 1589 ne fu eletto professore. Subito lasciò l'orme antiche, professò con novità; e subito ne portò le pene solite. l'ira di coloro che non sanno o non vogliono esser nuovi, l'invidia de' mediocri che si paragonano da vicino. Intanto, come pur succede, era onorato da' più lontani. Chiamato a Padova, v'andava nel 1592 e vi rimaneva fino al 1610; in che pubblicava il Nuntius Sidereus. Allora era richiamato a Pisa e senza obbligo di leggere nè risiedere ». Risiedè a Firenze principalmente, e come in corte al granduca. Egli avea trovato già allora parecchie conseguenze ed applicazioni del moto del pendolo, il telescopio rifrattivo, i satelliti di Giove ed altre novità; e con queste e con varii scritti erasi fatto seguace e confermatore del sistema di Copernico, pubblicato, del resto, fin dal 1543. e tollerato d'allora in poi dalla curia romana. Ma incominciò ora un frate a Firenze ad assalirlo; e in modo degno del secolo, bisticciando sul nome già immortale, e sul testo sacro della Bibbia, Viri Galilæi, quid statis adspicientes in cœlum? E qui è da confessare, il Galileo cadde in un errore, di che fu ripreso dal Sarpi contemporaneo suo, un error da grande intelletto speculativo mal pratico degli nomini, quello di credere di poter con ragioni tolte da una serie di cognizioni e d'idee persuader coloro che sono tutto fuori di quella serie e tutto dietro ad un'altra. Egli il primo cambiò « la questione fisica ed astronomica in teologica », egli forse discusse con superbia acquistata dai meriti contro a superbie immeritate; e queste, urtate, si sollevarono. Andò a Roma più volte a spiegarsi, a spiegare; ne tornò via via con divieti più urgenti di non sostenere il sistema. Egli il promise; e non so s'io dica che vi mancò nel 1632, quando stampò i suoi Dialoghi, posciachè li fece prima approvare a Roma. Ad ogni modo. l'approvazione non bastò : nuovi frati e non-frati gli si sollevarono contro; l'Inquisizione citò il vecchio poco men che settuagenario; egli v'andò, fu processato, sostenuto in casa al fiscale dell'Inquisizione, esaminato, e, dicono alcuni, negano i più, torturato. Finalmente fu condannato a ritrattarsi. ed alla prigionia; la quale gli fu mutata per grazia in confino, a casa dell'amico Piccolomini arcivescovo di Siena, e poi a Bellosguardo ed alla propria villa d'Arcetri. Ed ivi visse gli

304

ultimi anni suoi; ivi perdè gli occhi nel 1637, e morì addì 8 gennaio 1641. Il processo di Galileo è brutto senza dubbio per li prelati che v'ebber parte; ma le carceri, i tormenti aggiuntivi sono gravi esagerazioni, e più grave quella di attribuire alla Santa Sede l'opera dell'Inquisizione. Del resto. non rifarem noi l'errore di Galileo; lasceremo la questione teologica; e tenendoci alla politica, noteremo che quella persecuzione resta gran vergogna della corte che la mosse, di quella che la sofferse, di tutto il secolo in mezzo a cui si fece; e che se i due nomi di Tasso e Galileo bastano a dimostrare la perennità, la varietà, la fecondità dell'ingegno italiano anche in secolo di massima decadenza, le due vite di que' grandi bastano a dimostrar viceversa quanto fosse indegna di essi, discorde da essi la loro nazione in quel secolo. - E quindi si potrebbe argomentare a priori ed a fortiori. che questo non potè-esser grande in quella filosofia spirituale che alcuni pretendono conformare le generazioni, ma che io crederei anzi per lo più conformata dalle qualità morali, intellettuali e religiose di esse. E restano poi le opere di que' filosofi (molto vantati ai nostri dì, per vero dire, o per la smania di aggiungere alle incontrastate glorie nostre le contrastabili, ed ai grandi secoli nostri un secolo di più, o talor per la smania peggiore di trovar grandi i nemici del cattolicismo). restano, dico, le opere di Vannini (1535-1619), Giordano Bruno (1550-1600), Campanella (1568-1639) e di Telesio (n. 1509), a dimostrare che fu mediocre la filosofia spirituale italiana a que' tempi; se pur mediocri si voglian concedere le filosofie ingegnose, acute, ardite ed anche in parte progressive, ma mal logiche, mal compiute, non consistenti in sè, non tetragone, non combinanti le proprie parti, e retrograde anzi in molte parti; le filosofie insomma che progrediscono andando allato ma non dentro la via della verità. Del resto, non saremo noi a negare un grande benchè mal promosso pensiero del Campanella. Povero frate in un convento ideò la liberazione d'Italia dagli Spagnuoli. Lontano d'ogni pratica, fu un generoso sognatore.

21. Continua. — Se fosse vera in qualche parte quella tristissima teoria che tiene inevitabile in ogni cosa umana la successione periodica dell'accrescimento, dello splendor culminante, e della decadenza, certo ella dovrebbe esser vera principalmente in fatto d'arti. Perciocchè mirando queste al diletto, ed uno de'maggiori diletti umani consistendo certa-

mente nella novità, e la novità dopo l'ottimo essendo necessariamente men buona, pare immanchevole che dopo l'ottimo debba venire il men buono e il cattivo. Eppure il fatto non fu sempre così; non fu, se non con tante eccezioni e varietà. che ne rimane annientata la regola, la trista teoria. Nella Grecia e nell'Italia antiche, per esempio, lo stile ottimo durò parecchi secoli; in Egitto, nell'Indie, nella Cina non vi s'arrivò mai. E così nell'Italia, feconda a tutto, quando non sieno troppo contrarii i venti, feconda principalmente a quell'arti che s'adattano meno male ai cattivi, nell'Italia moderna decaddero, sì la scuola primitiva Toscana e le nuove Romana, Veneziana e Lombarda, ma sorse e risplendette la nuova scuola Bolognese, che non si può dir nè culminante nè decadente: e la decadenza vera non incominciò se non dopo questo periodo secondo di splendore. Lasciamo dire i tristi profeti; la natura umana non è infinita per certo, ma è pur certamente indefinita; e in arti principalmente ella può trovar del nuovo e bello senza fine, purchè non s'abbassi, non s'avvilisca, non si faccia incapace essa stessa. Del resto, essendosi avanzata l'arte incipiente in ciascuna delle scuole italiane con una virtù principale e distinta, l'arte già progredita non poteva guari progredire ulteriormente se non ecletticamente. scegliendo il buono d'ogni scuola antica o nuova; le imitazioni delle virtù primitive son sempre affettazioni, e somigliano al bamboleggiar de' vecchi. Ciò intesero, od anzi a ciò furono portati da lor natura e lor tempo, i nostri artisti bolognesi; ed a ciò, del resto, i loro contemporanei spagnuoli e francesi. Fondatori di quella scuola eclettica che non si dee dir derivata veramente nè dal Francia nè da altri più antichi. furono Ludovico Caracci (1555-1619) e i due cugini di lui, fratelli tra sè, Agostino (1558-1601) ed Annibale (1560-1609). oltre altri di quella privilegiata famiglia. Seguirono Guido Reni (1575-1642), Albano (1578-1660), Domenichino (1581-1641), Guercino (1590-1666), tutti grandi, oltre una schiera di minori, fino intorno alla metà del secolo xvii. Allora solamente decadde questa scuola e con essa tutta l'arte italiana. Perciocchè eran decadute l'altre intanto: la toscana dopo Michelangelo e il Vasari che dicemmo, e il Bronzino (1502-1570): benchè vi risplendessero ancora Pietro da Cortona (1596-1669), e il Dolci (1616-1686). La veneziana decadde già coi Bassano (1510-1592), il Palma giovane (1544-1628?) e il Padovanino (1590-1650). La romana, decaduta già dopo Raffaello, decaduta

più dopo la morte degli allievi di lui, decadde peggio che mai dopo la generazione terza, che fu dal Baroccio (1528-1612). Michelangelo da Caravaggio (1569-1609), e Carlo Maratta (1625-1713). E dieron lampi la scuola napoletana per Salvator Rosa (1615-1673) e Luca Giordano (1632-1705); la genovese per Luca Cambiaso (1527-1585); e la piemontese stessa per Moncalvo (1568-1625). - La scoltura, portata da Michelangelo ad uno stile più ardito e grande che non puro e posato come l'antico, decadde tanto più presto, le arditezze e le esagerazioni furono portate al colmo dall'Algardi (1602-1654). e massime dal Bernino (1598-1680). I quali poi insieme col Borromini (1599-1667), il Guarini (1624-1688) e parecchi altri, portando i medesimi vizii nell'architettura, fecero peggiorar questa, oltre l'altre due arti sorelle : e secondati dalle magnificenze de' principi, de' grandi e dei religiosi di que' tempi, moltiplicarono in Italia que' palazzi, quelle ville, quelle chiese, il cui stile fu vituperato già (or quasi rionorato per istrano capriccio) sotto nome di barocco. E fu di tale stile guastata la facciata stessa di San Pietro; ma se ne salvò per felice eccezione il Bernino nella colonnata che le serve di pronao. - La musica all'incontro (la più cortigiana dell'arti senza paragone) progredì indubitabilmente in questi tempi. Ma forse s'ammolli passando dalla chiesa al teatro. Moltiplicaronsi le opere in musica lungo tutta la seconda metà del secolo xvi. Perfezionaronsi coll'invenzione del recitativo, or quasi sbandito. L'Euridice del Peri, cantata nel 1600 a Firenze, ha nome (pur disputato) di prima opera così compiuta. E in esse e nella musica di chiesa risplendettero Carissimi. Mazzocchi, Allegri (1640), Scarlatti (1650-1725). Il famoso Miserere della Cappella pontificia è dell'Allegri. Ne questo fu tuttavia il secolo d'oro della musica italiana. Già l'accennammo, fu riservata siffatta consolazione, qualunque sia, ai nostri dì.

22. Gl'Italiani fuor d'Italia. — Nè lasceremo questi tempi senza fermarci a una gloria italiana già antica, ma che si moltiplicò in essi senza paragone. Fu accennato da noi in altro scritto (ed era contemporaneamente, più che accennato, fatto in gran parte dal Ricotti): una storia intiera, e magnifica, e peculiare all'Italia, sarebbe a fare degli Italiani fuor d'Italia. Tutte le nazioni senza dubbio ebbero fuorusciti volontarii o no; ma niuna così numerosi o tosì grandi come la nostra. Si potrebbe incominciare quella storia da Paolo Dia-

cono lo storico di sua gente caduta, in corte a Carlomagno; e continuar poi, non solamente con quegli oscuri e innominati mercatanti italiani che estesero l'industria ed il commercio in tutta Europa e vi furon noti sotto nome di Lombardi. ma coi nomi di molte famiglie che cacciate dalle nostre discordie e nostre invidie repubblicane, portarono fuori (in Avignone e Provenza principalmente) quei nomi già illustri nella loro prima patria, diventati grandi alcuni nella seconda. E verrebbero insieme o poi i grandissimi nomi di Gregorio VII. Lanfranco, Pier Lombardo, sant'Anselmo, san Tommaso, san Bonaventura e Marco Polo; e quelli di tutti e tre i padri di nostra lingua, Dante, Petrarca e Boccaccio; e Cristina da Pizzano e il Poggio e l'Alciato; e il sommo Colombo, ed Amerigo, e i Cabotti, ed altri che portarono fuori l'operosità italiana, ai tempi che ella si potea sfogare addentro sotto l'ombra di quel che v'era d'indipendenza e di libertà. - Ma cadute queste. l'operosità italiana si portò, proruppe, si sfogò fuori in tutti i modi, in quasi tutti i paesi d'Europa. Guerrieri di terra e di mare, uomini di Stato e di Chiesa, artisti, scrittori, onorandi molti, miserandi quasi tutti, fecondarono di lor opere e di lor sangue le terre straniere. Due Strozzi. Piero (1510-1558) e Leone (-1554) fuggirono da' Medici di Firenze e servirono Francia, dove il primo fu poi maresciallo, e il secondo grand'uomo di mare; ed ebbero e lasciarono numeroso seguito di parenti e compagni d'esiglio là combattenti e sofferenti. Così Sampiero da Bastelica (1501-4567), due Ornani ed altri Côrsi fuggenti pur in Francia la tirannia genovese. E così altrove altri capitani anche più illustri. Emmanuele Filiberto ed Alessandro Farnese, de' quali dicemmo. Ambrogio Spinola (1571-1630), il Medici marchese di Marignano (1555), Alfonso (1540-1591) ed Ottavio Piccolomini (1599-1656), il Montecuccoli (1608-1681), oltre una turba di guerrieri minori: così il Paciotto ed una turba d'ingegneri: così i Doria, i Spinola ed una turba d'uomini di mare (Genovesi principalmente) a servigio di parecchie potenze curonee. Un Ferrante Sanseverino principe di Salerno passò d'uno in altro esilio fino a Costantinopoli, tornò in Francia, cantò le brame della patria in lingua propria e nella spagnuola; e la sua vedova accattava poi nella reggia francese onde alzargli una tomba. Un calabrese, fattosi frate e preso da' Turchi nell'andar a studio a Napoli, si fece turco, e sotto nome di Occhiali diventò famoso corsaro e pascià, e combattè

contro a'Cristiani a Lepanto; e, feroce schiumator di mare. scendea talora a rivedere le patrie marine ed i genitori mentre sue ciurme predavano all'intorno. Un conte Marsigli di Bologna (1658-1730) fu di vent'anni a Costantinopoli, militò per Austria sotto al Caprara, fu fatto prigione e schiavo de' Turchi, e dopo molte vicende ne fuggi; diresse la fonderia de' canonni in Vienna e vi fece sperimenti sulla forza della polvere, fece l'ingegnero, il diplomatico, il militare in mezza Europa, fu indegnamente (come pare) condannato da un consiglio di guerra per la perdita di Brissac ove militava; e ritiratosi in Provenza, e finalmente in Bologna sua patria, finì coltivatore indefesso di lettere e scienze. - Del Mazzarino (1602-1661), povero prete calabrese salito in grazia di parecchi grandi, e finalmente di Richelieu, a cui succedè nella potenza di primo ministro di Francia, sono piene le storie.-E s'aggiunsero i fuorusciti cortigiani delle due Medici regine di Francia, e quelli tratti allo splendore di Luigi XIV, il Davila storico, i Mancini, i Concini, i Gondi, i Cassini astronomi, ed altri molti. E finalmente in Francia e Svizzera e Germania per causa di religione migrarono i Socini, i Sismondi, i Diodati, Telesio, Campanella, Radicati, Olimpio Morata, Celio Secondo, Curione ed altri in folla; senza contar le dimore più o meno protratte in Francia e Spagna di molti artisti nostri, Tiziano, Benvenuto Cellini, Primaticcio, Giovan da Udine ed altri quasi innumerevoli. Mirabile ingegno italiano che, chiusagli una via, ne sa trovar altre ed altre infinite; che, chiusagli la patria ad operare, opera fuori, cerca, trova campi in tutti i paesi, in tutte le colture! Che non farebbe se trattenuto, fomentato, concitato insieme ed assodato in patria da quella indipendenza e quella libertà che son la somma o le sole buone tra le protezioni? La civiltà intiera troverebbe il conto suo ad apparecchiargli tal campo. Ma non è a pensarvi; gli stranieri non l'apparecchian mai, han troppo a fare a casa loro. A noi starebbe applicar tutto quell'ingegno nostro a tale apparecchio. Se non che, l'ingegno solo non basta a ciò. Ci vuol volontà e costanza e moderazione e devozione, tutte le facoltà, tutte le virtù dell'animo di tutti gli uomini; ma sopra tutte, quella del coraggio; dico il civile, il politico, il militare, tutti i coraggi. Diceva già Danton, essere necessarie alle rivoluzioni tre virtù: audacia, audacia, ed audacia. Ma egli parlava delle rivoluzioni diventate scellerate, come la sua. Nelle buone, l'audacia si traduce in coraggio, coraggio e coraggio. Chi non sa portar armi in mano,

porti catene, e stia zitto.

23. Il terzo periodo della presente età in generale (1700-1814) - L'ingrata necessità di essere troppo brevi ci fece finora accennare e dividere i fatti italiani da sè, senza accennar le relazioni di essi co' fatti stranieri. Ma guesto non ci è più possibile trattando del secolo xviii e del principio del xix. Nè i motivi delle guerre, nè le guerre, nè le paci, che mutarono continuamente l'Italia, non furono più italiane. Quattro guerre e quattro paci si fecero nella prima metà del secolo xviii: due, per la successione di Spagna: due, per quelle di Polonia e di Austria; poi, dopo una lunga pace, una serie di guerre per la rivoluzione e per l'imperio francese. Qualunque divisione di que' tempi si facesse indipendentemente da questi grandi eventi europei, genererebbe confusione od anzi falsità d'idee ne' leggitori. Non pochi sono a' nostri dì, governanti o governati, conservatori e progressisti italiani, i quali hanno la funesta smania dell'isolamento d'Italia, del trascurare ed ignorar volontariamente le condizioni, gl'interessi, le opinioni e quasi l'esistenze di quant'è straniero, o, come dicono con inconcepibil disprezzo, di quant'è oltremontano ed oltremarino. Ma noi (che speriamo non esser sospetti, in fatto almeno di nazionalità ed indipendenza, e che ci esponiam volontieri ad esser detti uomini d'una sola idea e d'un sol libro), crediamo, all'incontro, essere due cose assolutamente diverse e talor contrarie, indipendenza ed isolamento. Il fatto sta, che quegli ultimi avi ·nostri del secolo xviii, lontanissimi essi dalle vane teorie dell'Isolamento, intendentissimi anzi degli affari europei, furono pur quelli i quali seppero così prender tutte le buone occasioni di guerra e di pace per liberarsi dalla potenza spagnuola, per scemar l'austriaca sottentrata, per accrescer gli Stati italiani, e farli progredire al segno dei più avanzati contemporanei, sul continente. E quanto agli Italiani della fine del secolo xviii e del principio del xix, se non furono superiori alle difficoltà, alle calamità sorvenute, non ad altro forse è da attribuire se non appunto alla lunga pace che li avea, lor malgrado forse, isolati e disavvezzi dall'armi. - In tutto, noi ottocentisti abbiamo il vizio di voler essere troppo grandi uomini, di non apprezzar se non grandezze inarrivabili, di disprezzar quelle a che potremmo arrivar noi, ed arrivarono quegli avi nostri. Il settecento fu in Italia molto più

grande che non è opinione volgare. Botta e Colletta hanno il merito di aver saputo andar oltre a quell'opinione; ed io confesserò fin di qua di voler andar oltre essi ancora. Non mai forse l'Italia progredì a un tratto, tanto come dal seicento al settecento, in indipendenza, in ordini civili, in colture. Questi ultimi avi nostri fecero lor ufficio, lor progressi, meglio che non molti antichi più lodati. Così facessimo noi i nostri l'Così, tra' nostri stolti disprezzi de' settecentisti, e le più stolte ambizioni di assomigliarci ai cinquecentisti, quattrocentisti o trecentisti, non corressimo il rischio di rimaner poco più che seicentisti. Ma di ciò, più autorevoli che non noi, giudicheranno gli storici futuri. Ed aspettiamovici pure, nostri o stranieri, nè giudicheranno, come progrediti, severamente.

24. Prima guerra della successione di Spagna (1700-1714). - Carlo II, re di Spagna e dell'Indie, cioè di quasi tutta America, di numerose possessioni in Africa ed Asia. di ciò che or chiamiamo Belgio, di Milano, delle Due Sicilie e di Sardegna, morì il 1º novembre 1700 senza figliuoli. Pretendevano alla grande successione, Leopoldo d'Austria imperatore, per sè come agnato, e Luigi XIV per uno de' nipoti suoi, come discendenti di Maria Teresa sorella di Carlo II, e in particolare (per non ispaventar colla riunione delle due corone) per Filippo, secondogenito del Delfino. Ma perche Maria Teresa avea, sposando Luigi XIV, fatta rinuncia alla successione, vi pretendevano Ferdinando di Baviera figlio d'una sorella minore di lei, che non avea rinunciato, e finalmente Vittorio Amedeo II di Savoia come pronipote di una figlia di Filippo II. Tutti questi aveano già negli ultimi anni fatti e. rifatti trattati di partizioni della successione preveduta. Ma siffatti trattati aveano offeso e il languente re di Spagna, e più la mazione spagnuola, gelosa d'indipendenza anche dopo perduta ogni libertà; ondechè, per non diveller le membra della monarchia, Carlo II l'avea con testamento de' 2 ottobre lasciata intiera a Filippo di Francia, che così diventò V di Spagna, e, s'ei non accettasse, a Leopoldo imperatore. -Naturalmente accettarono Luigi XIV e Filippo V: il quale, ito subito a Spagna, fu riconosciuto in tutta la monarchia. e cost in Italia, Napoli, Sicilia, Sardegna, Milano. Ma sollevaronsi gli altri pretendenti, ed Inghilterra, Olanda, Germania, spaventate per la riunione delle due monarchie in una sola famiglia, benchè non sotto a una sola corona. La guerra incominció a mezzo l'anno 1701; stavano da una parte

Francia, Spagna, Baviera, il duca di Savoia, che forse avrebbe voluto fin d'allora mettersi contro, ma che, serrato tra Francia e Milano, non poteva; e finalmente Ferdinando Gonzaga, effeminatissimo principe che aprì Mantova ai Francesi, e si rifugiò vilmente egli e sue donne a Casal Monferrato. E furon dall'altra, Austria, e tra breve Inghilterra ed Olanda, unite per trattato (7 settembre 1701) in quella che fu detta la grande alleanza. Venezia, neutrale al solito, dichiarò lasciar passare chi volesse ne' suoi Stati, eccettuate le terre chiuse; e nelle terre chiuse si passò poi come nelle aperte. Così all'incirca in quelle de Farnesi, degli Estensi e del papa, barcheggianti. Casa Savoia sola continuò a contare in Italia, anzi, incominciò allora a contare in Europa. La prima fazione in Italia, (lasciando una congiura fatta in Napoli per casa d'Austria, e secondo il solito mal capitata) fu la discesa del principe Eugenio di Savoia capitano d'Austria, e già gran capitano nelle guerre anteriori d'Italia e di Turchia. Passò per Roveredo, la Pergola, Serchio, Vicenza: così eludendo Catinat, grande e provato capitano anch'esso, che coll'esercito franco-piemontese stava a guardia in val d'Adige, dell'antiche chiuse d'Italia contro Germania. Quindi sapientemente ed arditamente evoluzionando e combattendo. Eugenio passò Adige e Mincio, e Catinat fu deposto. Sottentrogli Villeroi, capitano di corte che si lasciò battere a Chiari (1º sett.), e sorprendere e prendere in Cremona (1º febbraio 1702). Sottentrogli Vendôme, che sostenne le cose francesi: e combattessi una battaglia dubbia a Luzzara (15 agosto), a cui assistette Filippo V, venuto di Spagna a visitar Napoli e Milano. — Il rimanente di quell'anno, e mezzo il seguente 1703, passarono tra molte fazioni, ma niuna di conto in Italia, niuna decisiva nemmeno altrove. Ma intanto volgevasi dall'una parte all'altra Vittorio Amedeo duca di Savoia. Fosse ira delle insolenze spagnuole e francesi, o avidità e mutevolezza alle promesse austriache, o legittimo intendere della propria indipendenza minacciata tra Francia e Milano franco-spagnuola, ad ogni modo entrò Vittorio Amedeo in trattati coll'Austria. Luigi XIV se ne ac-.corse; e a' 29 settembre 1703 Vendôme disarmò e fece prigioni i Piemontesi del suo esercito. Il duca rispose dichiarando guerra a Francia e Spagna (7 ottobre), che, accerchiatone com'era tuttavia, fu bella arditezza; e firmando con Austria e gli alleati di lei un trattato (15 ottobre), per cui gli

eran promessi il Monferrato (che si prevedeva disponibile fra poco, dopo la morte di Carlo Gonzaga, senza figliuoli) ed Alessandria, Valenza, Lomellina e Val di Sesia, oltre poi mezza Francia orientale da conquistarsi.—Nel 1704, fu pressato il duca ad occidente da La Feuillade, che prese Savoia (gennaio) ed occupò Susa poi ; ad oriente, da Vendôme che gli occupò Vercelli ed Ivrea. Il caldo della guerra fu in quell'anno in Germania; dovè addì 13 agosto, combattessi la gran giornata di Höchstädt o di Blenheim, tra Austriaci con Inglesi, capitanati da Eugenio e Marlborough da una parte, e Francesi con Bavari dall'altra, sotto Marsin e Tallard. Vinsero i primi; i Francesi furono rigettati dal Danubio al Reno. E in Ispagna l'arciduca Carlo, figliuolo secondo dell'imperatore, incominciava la guerra movendo da Portogallo e prendendo nome di re di Spagna; e gli Inglesi prendean d'un colpo di mano quella Gibilterra (4 agosto) che non lasciaron più mai, di che fecero una delle stazioni principali di lor potenza accerchiante il globo, ma che rimase vergogna indelebile a Spagna, e causa perenne d'avversione tra le due nazioni. - Nel 1705 poi (perciocchè in tutta questa guerra come nelle altre del presente secolo si distinsero più che mai le campagne d'anno in anno, prendendosi regolarmente i quartieri d'inverno e combattendosi da primavera ad autunno avanzato). La Feuillade prese Nizza (9 aprile) al duca di Savoia; e Vendôme presegli Verrua (10 aprile), e sconfisse poi Eugenio a Cassano (16 agosto). Intanto in Germania moriva Leopoldo imperatore, e succedevagli Giuseppe I (6 maggio); e Villars teneva a bada Marlborough e la Lega. E in Ispagna Carlo arciduca e re prendeva Barcellona (9 ottobre), e ne faceva sua piazza d'armi, e come la capitale di suo regno in Ispagna. E così già piegavano le cose di Francia. - Ma precipitarono nel 1706. Vendôme vinceva sì a Calcinato (19 aprile), ma era chiamato quindi a Fiandra. E la Feuillade poneva assedio a Torino (13 maggio); e pressandola per poco men che quattro mesi, l'avea ridotta agli ultimi, a malgrado una bella guerra spicciolata fatta all'intorno da Vittorio Amedeo. quando sopravenne il principe Eugenio di Germania, con bellissima marcia per le terre di Venezia e la destra del Po-Riunitosi col prode e perdurante duca presso a Moncalieri. girò (grande arditezza in lui, pari vergogna ai nemici) intorno al campo assediante; poi furono insieme principe e duca sulla vetta di Superga, a concepir di là l'imminente battaglia: e il duca fece alla Vergine il voto di quella chiesa ove or riposa, sommo fra i successori di lui, Carlo Alberto, E quindi scesi, assalirono, rupper le linee, sbaragliarono l'esercito francese, addi 7 settembre. Rimasevi ucciso il Marsin venutovi a comandare, ferito il duca d'Orleans venutovi ad obbedire dolorosamente contra il proprio parere, che era d'uscir dalle linee. Questa battaglia di Torino sece perder l'Italia a Francia e Spagna. Non servì una loro vittoria (9 settembre) nel Mantovano. Si difesero qua e là fino al fine dell'inverno. Intanto continuò, sì, Villars a difendere la frontiera Germanica; ma in Fiandra erano pur battuti Villeroi e l'elettor di Baviera da Marlborough a Ramillies (23 maggio). In Ispagna, l'arciduca re Carlo entrava in Madrid (16 giugno); ma Filippo vi rientrava (22 settembre). - Nel 1707, i Francesi, difesisi qua e là tutto l'inverno, vuotarono il Milanese e tutta l'Italia superiore per capitolazione (13 marzo). Susa sola rimaneva. fu loro presa dal duca di Savoia (3 ottobre). E allora, aiutata dagli eventi, riuscì una sollevazione. Addì 7 luglio sollevossi Napoli per Austria; in breve non rimase che Gaeta a re Filippo; fu presa addi 3 ottobre; e tutta la penisola fu sgombra di Franco-Spagnuoli. Ma tentata una invasione in Provenza dal principe Eugenio e dal duca di Savoia (11 luglio), e posto da essi assedio a Tolone, furon costretti a levarlo (22 agosto) e ripassare in Italia. E in Ispagna il Berwick, generale (e gran generale) di Francia e Spagna, vinse una gran battaglia ad Almanza (25 aprile), e tutto il regno, salvo Catalogna, tornò a Filippo V. Alla frontiera di Germania Villars ruppe le linee nemiche di Stolhoffen (22 maggio), e, passato il Reno, invase Franconia. - Nel 1708, venuto a Delfinato questo capitano, che fu vero Fabio francese, tenne a bada il duca di Savoia tutto l'anno mentre disputavano l'imperatore e il papa per la supremazia di Parma e Piacenza ed altri diritti della Chiesa, e per la ricognizione di Carlo III di Spagna. Morì poi (5 luglio) Carlo III Gonzaga; e passarono Mantova all'imperatore, e Monferrato a Vittorio Amedeo II. E intanto i Francesi erano di nuovo battuti da Eugenio e Mariborough ad Oudenarda (11 luglio) ed altri campi di Fiandra; e proseguivano, all'incontro, lor vantaggi in Ispagna. - Nel 1709, Eugenio e Marlborough proseguirono lor vittorie, n'ottennero una nuova e grande a Malplaquet contra Villars (11 settembre), e presero Mons (20 ottobre); onde non servirono alcune vittorie minori de' Francesi in Germania e Francia; e si posò in Italia. — E guindi, nel marzo 1710, aprironsi in Olanda i primi negoziati per la pace, con gran vantaggio, con più grandi pretensioni, anzi con insolenza per parte degli alleati, Luigi XIV. stanco e minacciato da presso, era disposto a cedere Spagna, a lasciar ispogliare il nipote. Non basto; gli alleati vollero che egli si aggiungesse ad essi per ispogliarlo; anzi poi, che lo spogliasse esso stesso. Si sollevaron gli animi di quel gran re, di quella gran nazione, men leggiera, più perdurante che non si dice; ruppero i negoziati (25 luglio), ricominciarono la guerra, e continuarono a perderla in Fiandra e in Ispagna. Addì 20 agosto, perdettero la battaglia di Saragozza; addi 5 settembre, Filippo V lascio Madrid per la seconda volta. Ma questo fu il termine delle sventure di Francia; e incominciarono i premii meritati della perduranza di lei. Passò a Spagna Vendôme con un nuovo esercito francese, ricondusse Filippo V a Madrid (3 dicembre), vinse e prese Stanhope a Brihuega, vinse Stahremberg a Villaviciosa in due gran giornate (9, 10 dicembre). - E quindi ricominciarono, ma tutto diversamente, i negoziati nel 1711; aiutati da uno di que' casi che di rado mancano agli vomini, alle nazioni perduranti. Mori (17 aprile) Giuseppe imperatore, e successegli l'arciduca re Carlo VI; il quale così riunendo in sè le due potenze austriache separate da Carlo V in poi, volse contro a sè tutte quelle paure di preponderanza che erano poc'anzi contra Francia. E allora passarono parecchi degli alleati a' desiderii di pace; Inghilterra e Savoia sopra tutti, che, avendo guadagnato alla guerra, non si curavano di porre a nuovi rischi i guadagni. Anna regina d'Inghilterra, e l'opinion pubblica, anche più regina colà, tolsero il ministero ai whigs che erano per la guerra, e diederlo a' tories pacieri. I negoziati furono per allora segreti, e continuossi la guerra, ma mollemente, senza grandi eventi in un luogo, e con vantaggi francesi in Fiandra e Spagna. Ma nel 1712 aprironsi i pubblici negoziati a Utrecht fin dal 29 gennaio; e al 17 luglio si fece tregua tra Francia ed Inghilterra. Quindi rimasto solo l'esercito imperiale, fu vinto a Denain dal Villars (24 luglio), e perdè poscia in Fiandra tutti i vantaggi degli anni precedenti. E continuarono quelli de' Francesi, e si posò in Germania e Italia. - Finalmente, nel 1713 (11, 17 aprile), firmaronsi ad Utrecht cinque trattati: di Francia con Inghilterra, Savoia, Portogallo, Prussia e Paesi Bassi; per cui Francia abbandonò gli Stuardi e riconobbe la successione della casa di Hannover a' tre regni britannici; Filippo V (che aveva già rinunciato per sè e i successori alla corona di Francia, come i successori di Luigi XIV alla corona di Spagna) rimase re di Spagna e delle Indie com'erano stati gli Austriaci; salvo Gibilterra e Minorca lasciate ad Inghilterra, le provincie settentrionali (il Belgio presente), Milano, Napoli e Sardegna ad Austria, e Sicilia a casa Savoia, La quale, oltre a tale acquisto e il titolo annessovi di re, acquistò pure l'intiero Monferrato, Alessandria, Valenza, Lomellina, Val di Sesia, e tutte le terre dell'Alpi rimanenti a Francia al di qua, cedendo all'incontro Barcellonetta sola che avessimo al di là. - Quindi rimaneva sola Austria coll'Imperio contra Francia e Spagna; e guerreggiò infelicemente lungo tutto quell'anno. Addi 10 luglio, Stahremberg abbandonò Catalogna e Spagna. E l'anno seguente 1716, a Rastadt (6 marzo), ed a Bade (7 settembre), furono firmati due altri trattati per cui l'imperatore e l'Imperio s'aggiunsero a quelli d'Utrecht. E così dopo quattordici anni tornò in pace e rimase mutata la cristianità europea : il grosso della potenza spagnuola passato di casa d'Austria a casa di Francia; e passata Italia dalla preponderanza austrospagnuola alla preponderanza austriaca propriamente detta, tanto più grave e forte quanto più vicina. Ma era scemato lo sminuzzamento della penisola per la cessazione dello Stato di Mantova e Monferrato; erasi accresciuta in dignità, in territorii la predestinata casa di Savoia; e così preparati i progressi ulteriori de' trentacinque anni seguenti. Perciocchè i trattati del 1713 e 1714 furono al secolo xviii ciò che veggiamo esser quelli del 1814 e 1815 al xix, fondamento su cui s'alzò la politica di tutto il secolo. Ma gli avi nostri (dico appunto e principalmente gl'Italiani) furono o più savii o più forti o più felici in ciò che seppero a poco a poco corregger gli errori lasciati ne' trattati fondamentali. E forse fu dovuto a ciò solo, che furono allora in concordia, che operarono congiunti principi e popoli nostri. Così solamente è possibile giovarsi a ben comune delle occasioni; le quali all'incontro tra' divisi non fanno altro che accrescere la divisione.

25. Guerre di Morea e di Sardegna e Sicilia (1714-1720).

— Tre morti importanti avvennero nell'anno 1714: quella di Luigi XIV, a cui succedendo Luigi XV fanciullo, rimase Francia governata dal duca d'Orleans reggente; quella di Anna regina d'Inghilterra, a cui successe Giorgio I di Hannover; e quella di Maria Luisa di Savoia moglie di Filippo V, alla

quale successe nel medesimo anno Elisabetta Farnese, sorella di Francesco duca di Parma e Piacenza. Fu trattato questo secondo matrimonio di Filippo V dall'Alberoni, un preticello italiano venturiero ed intrigante, che diventato tra breve cardinale e ministro principale e quasi assoluto di Spagna, fu causa di nuovi turbamenti in tutta Europa. - Intanto al fine del medesimo anno 1714 ruppesi guerra tra il Turco e Venezia. Quello voleva riconquistar Morea, e riconquistolla nel 1715 facilmente alla decrepita repubblica. Questa non si riscosse, se non alle minacce turche contro alla vicina Corfù; fece allora apparecchi, assoldò lo Schulemburg capitano straniero, e strinse alleanze. Austria entrò in guerra; e il vecchio vittorioso Eugenio condussela felicemente dall'Ungheria, ottenne una gran vittoria a Petervaradino, e prese Belgrado. Venuto poi lo sforzo turco nel 1716 contro a Corfù, guesta fu così ben difesa da Schulemburg, che, dopo un ultimo assalto respinto ai 18 agosto, i barbari si ritrassero. Nel 1717, combattessi in mare; e i Veneziani ora soli, ora aiutati da alcune navi di Malta, del papa, di Toscana e di Portogallo e Spagna, ebbero il vantaggio e nel 1718 (21 luglio) fu firmata la pace di Passarowitz, per cui rimase spoglia Venezia della recente conquista di Morea, e ridotta a quell'isole che or son dette Jonio, ma accresciuta Austria delle due forti città di Belgrado e Temeswar. - Nè posava Austria ai patti di Utrecht e Rastadt; negoziava per ricongiunger Sicilia a Napoli, e dar in cambio a re Vittorio, Sardegna, tanto minore. D'altra parte, Spagna, condotta dall'ambizioso Alberoni, ambiva il medesimo riacquisto, e di più quelli di Napoli e Sardegna; e negoziava pur con Vittorio per tutto ciò riavere d'accordo con lui, e dargli in cambio Milano tanto più vicina, ma da conquistarsi contro Austria. Naturalmente Vittorio non aderiva all'ambizione austriaca: e andava lento, forse troppo, a secondar la spagnuola. Ma dimorato già presso a un anno nel nuovo regno, e incontratevi tutte quelle difficoltà che sempre sono in una nuova signoria, e di più un'aspra contesa ecclesiastica col papa che voleva approfittar dell'occasione per distruggere un tribunale secolare sulle cose ecclesiastiche (detto della Monarchia, ed instituito fin dalle origini di quel regno), Vittorio regnava mal fermo colà. E l'avventato Alberoni troncò le peritanze della diplomazia con una di quelle rotture subitance di trattati, le quali, colle reciproche guarentigie fin d'allora stabilite tra gli Stati della cristianità, erano già scandalose e di difficilissima riuscita. Ai 22 agosto 1717 un'armata di terra e di mare raccolta a Barcellona invase subitamente Sardegna e conquistolla contro Austria, a malgrado gli scandali e le proteste di tutta Europa. Che anzi, addì 30 giugno 1718, un nuovo armamento spagnuolo scese in Sicilia, e si accinse a conquistarla contro Savoia. Ma si riscosse più efficacemente allora la diplomazia, e conchiuse trattati (agostodicembre 1718), per cui s'unirono contra i Borboni di Spagna. non solamente Inghilterra, Olanda, Savoia ed Austria, ma quella Francia che li aveva là stabiliti, e per essi avea combattuto quindici anni poc'anzi. Tanto fin d'allora contavan poco le alleanze di famiglie! tanto non son durevoli se non le alleanze di popoli, fatte secondo i loro durevoli interessi. Una flotta anglo-olandese ruppe la spagnuola nell'acque di Siracusa (11 agosto). Un esercito tedesco approdò in Sicilia; e vi si guerreggiò con successi varii negli anni seguenti. Ma intanto Alberoni concitato, come succede, dalle proprie e prime avventatezze ad altre maggiori, andò tant'oltre cogli intrighi, od anche le congiure in Francia contro al reggente, e in Inghilterra contro alla casa d'Hannover, che rivoltisi tutti contro a lui, e spaventatone l'onesto e debole Filippo V, lo cacciò; e lui cacciato, si rifece pace finalmente addì 17 febbraio 1720. Spagna rimase spoglia di Sardegna, ma la casa de' Borboni spagnuoli vantaggiata delle successioni eventuali di Toscana e di Parma e Piacenza a don Carlo figliuolo della regina Farnese, quando avvenissero le estinzioni che si prevedevano vicine, delle due case de' Medici e de' Farnesi. Re Vittorio rimase spoglio di Sicilia, e mal compensato con Sardegna, ed Austria accresciuta, soddisfatta della riunione di tutto il regno delle Due Sicilie. E l'indipendenza italiana scapitò così di quanto perdette il principe nativo, di quanto acquistò lo straniero preponderante. Con Austria signora di Milano, Mantova e le Due Sicilie, Italia era fatta più dipendente che mai. Ma allora fu per poco.

26. Pace di dodici anni; guerra della successione di Polonia (1720-1735). — Seguì una pace di dodici anni in Europa. Re Vittorio ne approfittò ad ordinare il nuovo Stato di Sardegna, gli antichi di Piemonte, l'istruzione pubblica principalmente, l'università di Torino, il Collegio delle provincie da lui fondato. Molti professori chiamò di fuori. Guerriero egli sopratutto, ma gran principe in tutto, si compiaceva, s'accerchiava degli uomini e massime de' ministri più capaci in ogni cosa;

sentiva di rimaner superiore a chiunque, non solamente col grado, ma coll'ingenita grandezza. L'Ormea su ministro principale di lui e del figlio poi; e fu allevato da lui Bogino successor dell'Ormea. Fu donnaiuolo in gioventù; e fatto vecchio e pio, volle sposare una gentildonna lungamente amata. la contessa di San Sebastiano. E fosse poi vergogna di ciò effettuare dal trono, o, come fu detto, imbroglio politico ove si fosse messo e donde non sapesse uscire, o stanchezza del lungo agitato regno, ad ogni modo lasciollo (3 settembre 1730) al figliuolo Carlo Emmanuele III, e si ritrasse privato a Chambéry. Ma fosse ambizione della vecchia sposa, o propria ridestatasi tra l'insueta inoperosità, passato appena un anno, venne a un tratto a Rivoli presso Torino, e poi (25 settembre) a Moncalieri; e chiamato Del Borgo ministro e notaio della corona, gli ridomandò l'atto della rinunzia, e nella notte tentò. ma non gli riuscì, farsi dare la cittadella di Torino. Adunatosi, agitatosi intanto il Consiglio di re Carlo, fu da questo dato ordine di arrestare il padre. Eseguissi nella notte del 27 al 28: fu rapita la San Sebastiano e condotta a Ceva: rapito e ricondotto a Rivoli, prigione del figlio, il vecchio vincitor di tante battaglie. Infuriò, languì un anno; domandò, ottenne riaver la moglie, tornare in Moncalieri; vi morì ai 31 ottobre 1732. Brutto fine, brutto principio di due belli e felici regni. — Il Piemonte fu tra' paesi d'Italia quello che più s'avvantaggiò della pace. E tentavasi riordinare pure Milano e il regno di Napoli e Sicilia dagli Austriaci. Ma non vi riuscivan guari essi, e come signori nuovi, e come stranieri; ed anche perchè, essendo Carlo VI imperatore senz'altra prole che due figliuole, egli e suo governo attendevano a poco più che ad assicurar la successione a Maria Teresa, la prima di quelle, e n'agitavano la diplomazia di tutta Europa. - Delle due grandi repubbliche, Venezia languiva sempre più; si divertiva, apprestava i carnovali a' gaudenti di tutta Europa: Genova, all'incontro, era turbata dalle sollevazioni de' Corsi. Governati in modo assoluto, tirannico e corrotto, come sogliono i sudditi non partecipanti al governo delle repubbliche, scoppiarono nel settembre 1729 per un'angaria fatta a un povero vecchio nella riscossione de' tributi. Tumultuossi in varii luoghi, fecersi assembramenti, levaronsi armi: due volte i sollevati assaliron Bastia e si ritrassero. Governatori, capitani, pacieri nuovi vi furono invano mandati da Genova. S'innalzarono, si mutarono parecchie volte i capi-popolo. Final-

mente, brutto rimedio ad Italiani contro Italiani, più brutto a un governo libero, i Genovesi chiamarono gli Austriaci ad aiuto, ad arbitri; e venuti gli Austriaci. e fatto l'uno e l'altro ufficio, statuirono cessazioni d'armi, paci, indulti, e di soprappiù una Camera imperiale, che giudicasse in appello tra sudditi Corsi e signori Genovesi (1732, 1733); e così i signori ebber lor signoria diminuita, e i sudditi lor sudditanza accresciuta da una nuova supremazia; non insolito nè indegno fine di tali appelli. Ma durò poco quel cattivo accordo; risollevaronsi i Corsi fin dal 1734, ed ordinaronsi nel 1735 più che mai in istato indipendente sotto a tre capi. Giaccaldi. Giafferi e Giacinto Paoli. - Tra gli Estensi non fu novità se non nell'anno 1737, che morì il duca Rinaldo e successegli Francesco III. - In Roma, a Clemente XI (Albani), lungamente pontificante fin dal 1700, succedettero Innocenzo XIII (Conti, 1721), Benedetto XIII (Orsini, 1724) e Clemente XII (Corsini, 1730); e tutti regnarono tranquilli e virtuosi. — Agitatissimi. all'incontro, furono in questo tempo i governi degli ultimi Medici e Farnesi in Toscana e Parma, per li patti fatti, come dicemmo, nel 1720 dalle potenze straniere per quelle successioni. Non consultati, non consenzienti, protestarono e negoziarono a lungo in tutta Europa, inutilmente. In Toscana morì (31 ottobre 1723) Cosimo III Medici e successegli suo figliuolo Gian Gastone, vecchio già di cinquanta due anni, senza figliuoli, e principe coltissimo, ma perdutissimo di costumi. Resistette gran tempo alla successione dell'infante don Carlo. vi s'arrese finalmente per trattato dei 25 luglio 1731, protestò contro segretamente, pretese (un po tardi) restituir la libertà florentina, ricevette guarnigioni straniere, e finalmente l'infante, l'erede stesso (dicembre 1731). - In Parma, morto il duca Francesco addi 26 febbraio 1727, succedettegli il fratello Antonio, vecchio di cinquanta sette anni, il quale protestò pur egli contro alla successione impostagli, e prese moglie l'anno appresso ma non ebbe figliuoli, e morì ai 10 gennaio 1731. Quindi gl'imperiali preser possesso del ducato e lo diedero secondo i trattati all'infante don Carlo, che vi venne in ottobre 1732. — Ma questo fu il secolo delle successioni contrastate; e se alle piccole de' principati italiani bastò la diplomazia, alle più grosse furon necessarie le guerre. Aprissi quella del regno di Polonia per la morte di Federigo Augusto di Sassonia, succeduta addì 1º febbraio 1733. Ognuno sa che presso a quella nazione valorosa, ma pur troppo impolitica, e

perciò da gran tempo infelice, le successioni regie si facevano nella impolitica forma delle elezioni. Due competitori erano allora: Stanislao Leczinzki, già stato re al principio del secolo e cacciato poi per opera della Russia, ed Augusto elettor di Sassonia figlio dell'ultimo. E perchè in questa estrema imprudenza caddero di eleggersi i re sotto influenze straniere, stavano, per il primo, Francia, il cui re Luigi XV avea sposata una figlia di lui: per il secondo, Carlo VI imperatore zio di lui, e Russia antica nemica del primo. E perchè quando Austria e Francia entrano in guerra l'una contra l'altra è inevitabile v'entri Italia o almeno Casa Savoia intermediaria, e così abbia a scegliere fra le due un'alleata secondo il proprio interesse, per ciò re Carlo Emmanuele scelse Francia, che gli offriva la conquista del desiderato Milanese. Fecesi in Torino (26 settembre) il trattato, per cui oltre a quella conquista fu stipulato, che farebbesi pur quella di Napoli e Sicilia, da darsi all'infante don Carlo, che lascierebbe Parma e Piacenza al fratello don Filippo. - Aprissi subito la guerra con una campagna d'inverno. Il vecchio Villars condusse gli ausiliarii Francesi; re Carlo, tutto l'esercito. Varcaron Ticino, entrarono in Pavia, in Milano (3 novembre); n'assediarono e presero il castello, e Pizzighettone, Novara, Tortona, e via via tutto il paese fino all'Oglio. Carlo Emmanuele s'intitolò duca di Milano. Ma l'error suo qui, l'error forse di tutta sua vita, fu quella prudenza eccessiva, che teme passar il segno del necessario. Non pensò che bisogna conquistar due in guerra per serbare uno in pace. Si contentò di disender le conquiste fatte, e rattenne i Francesi che volevan pure spingere la guerra oltre Oglio e Mincio, alle bocche del Tirolo, e cacciar gl'imperiali d'Italia. Lo stesso ottuagenario Villars se ne disgustò; e partito per Francia morì per via a Torino, deriso dai più quasi rimbambito; ed era forse di spiriti più giovanili che non i derisori. Scese quindi tranquillo l'esercito austriaco sotto Mercy, e si guerreggiò per quel ducato di Parma, che avrebbe dovuto esser a spalle dell'esercito gallopiemontese. E vinsero questi lì a Parma una gran battaglia sotto il Coigny addì 29 giugno 1734, e s'avanzarono poi di lì in due mesi e mezzo poche miglia fino alla Secchia. Dove. non guardandosi, furono sorpresi e mezzo rotti a Quistello da Königseck (14 settembre); e quindi si ritrassero e pur rivinsero una gran battaglia a Guastalla (19 settembre). Re Carlo vi capitanò è vinse: e tornò quindi a Torino. Si posò l'inverno; si rifece guerra l'anno appresso 1735, ma più molle che mai, quantunque col rinforzo d'un esercito spagnuolo, tornato già dalla conquista di Napoli e Sicilia. - Perciocchè sin dal fine del 1733 era approdato in Toscana quest'esercito spagnuolo, a capo di cui postosi l'infante don Carlo, s'era mosso per Roma contro a Napoli. Poca, quasi nessuna resistenza fecero il vicerè Visconti e i Tedeschi, che erano pochi e sprovveduti; ritrassersi a mezzodi sull'Adriatico fino a Bari, ad aspettar rinforzi attraverso quel mare. Entrò don Carlo in Napoli, applaudito, festeggiato, e da coloro che sempre sono affetti ad una signoria antica quantunque straniera e cattiva, e da quei migliori che speravano un regno finalmente nazionale. E l'ebbero in effetto; incominciò Carlo quella dinastia de' Borboni, che or buoni or cattivi son pur diventati napoletani, italiani. Nè s'indugiò qui come nell'Italia settentrionale. Mosse subito il Montemar, capitano degli Spagnuoli, contro ai Tedeschi che risalivan da Bari. A Bitonto s'incontrarono, si combatterono addi 25 maggio 1734. Vinse il Montemar, e ne fu fatto duca di Bitonto e governator di Sicilia. Alla quale poco appresso movendo, approdò a Solanto, entrò in Palermo, ed inseguì poi il resto de' Tedeschi chiusi in Messina; assediolla ed ebbela a patti (25 marzo 1755), nettando così di Tedeschi i due regni. - Poco appresso (3 ottobre) furono firmati tra Francia ed Austria i preliminari, a cui mal volonterose pur aderirono in breve Spagna e Sardegna; e così (19 novembre) fu conchiusa a Vienna la pace generale. Per essa Augusto rimase re di Polonia, onde già aveva cacciato Stanislao; questi fu fatto duca di Bar e poi di Lorena, sua vita durante. dovendo passar poi questa provincia a Francia; Francesco duca di Lorena, marito di Maria Teresa l'erede d'Austria, dovea passare granduca di Toscana alla morte di Gian Gastone Medici; don Carlo rimase re di Napoli e Sicilia; Parma e Piacenza passarono all'imperatore; e re Carlo di Sardegna acquistò Novara, Tortona e la supremazia de' feudi delle Langhe, piccola parte di grandi speranze. Ma l'Italia tutta insieme fu quella che s'avvantaggiò più: un nuovo gran regno nazionale, una nuova gran diminuzione della signoria straniera; questa ridotta a Milano, Mantova, Parma e Piacenza. Da due e più secoli, da Carlo VIII e Ferdinando Cattolico in qua, non mai erasi trovata pesta da piedi stranieri così poca terra italiana. Il secolo xviii non parlava di nazionalità come il nostro, e, per vero dire, non vi pensava guari;

i popoli eran contati per nulla, i principi europei pensavano, trattavano francamente per se soli. Vergogna, che così facendo facesser meglio per li popoli che non quelli i quali hanno ora per le bocche continuamente il bene de' popoli, e li divelgono e sminuzzan poi ad utile proprio; più apparente, del resto, che non forse reale, più momentaneo che non definitivo.

27. Breve pace. Guerra della successione austriaca (1735-1749). - Seguirono una breve pace, una lunga e poco men che inutile guerra. Durante la pace incominciarono, Carlo Emmanuele in Piemonte, Carlo Borbone nel suo regno, quei miglioramenti di che diremo quando si compierono. Ma Toscana fu quella che migliorò più in questo intervallo; morì (9 luglio 1737) Gian Gastone, ultimo e forse pessimo dei degeneri Medici, e succedette, secondo i trattati, Francesco marito di Maria Teresa, e primo di quella casa lorenese, o seconda austriaca, che essa pure si italianizzò. E così s'italianizzino meglio e davvero queste due famiglie di Toscana e di Napoli; io lo ridico, dopo ed a malgrado gli ultimi e sì varii eventi i quali, non che mutare, hanno sancita la mia opinione, che dalla sola unione di principi e popoli sia da sperare l'indipendenza italiana; i quali hanno mostrato quanto vicini noi siamo a questa quando uniti, quanto discosti appena disuniti, i quali, fra i numerosi e gravi insegnamenti lasciati ai posteri, lasciano questo sommo, che l'impresa o rivoluzione dell'indipendenza non si debba complicare di niun'altra nè di dinastie nè di territorii che già sieno materialmente indipendenti. Si gridò, si griderà altre volte « indipendenza italiana ! » ma non se n'ebbe finora il concetto, l'idea, ed anche meno la passione vera. È finchè non si concepisca che non è paragone tra l'indipendenza e tutti gli altri temporali doni di Dio; finchè l'idea e la passione dell'indipendenza non ispengano le altre idee o passioni nazionali, il giorno dell'indipendenza non sarà venuto. Misere cose sono la mente, il cuore umano; di rado potenti, quand'anche concentrano lor forze: impotentissime sempre quando le distraggono, quando femminilmente, fanciullescamente, od anzi animalmente, corron qua o là dietro a questa o quell'idea o passione. Ma pensino i principi, che pur troppo sovente e dappertutto, e massimamente in Italia, si fanno di queste terribili fanciullaggini od animalità; e per amore, se non di noi, di loro stessi, non vi si espongano. - Nel 1740, ai 31 maggio, morì Federigo Guglielmo re di Prussia, e gli successe il figliuol suo Federigo II. detto il Grande; e morì ai 20 ottobre, Carlo VI imperatore. e gli successero negli Stati, Maria Teresa, sua figlia, e Francesco di Lorena. Ma a malgrado la prammatica fatta per tal successione da Carlo VI, e riconosciuta poi nei trattati successivi da quast tutti i principi d'Europa, sollevaronsi allora parecchi; Federigo coll'armi prendendo subito Silesia (dicembre); gli altri colle trattative ed alleanze. Una ne fu fatta a Nymphemburg (18 maggio 1741) tra Francia, Baviera e Spagna, a cui poscia s'accostarono Prussia. Sassonia e re Carlo di Sardegna. L'esercito gallo-bavaro penetrò in Boemia ed Austria (novembre); l'elettor di Baviera fu proclamato re di Boemia; e in breve imperator Carlo VII (24 gennaio 1742). Austria era agli ultimi; fu salva dal generoso amore dei Magiari alla giovine, bella e virtuosa Maria Teresa, dall'alleanza antica di sua Casa con Inghilterra, e dal trattato da lei conchiuso (1º febbraio 1742) con re Carlo di Sardegna. Fu detto allora di semplice neutralità, ma in breve di vera alleanza. Può, deve far meraviglia questo accostarsi di casa Savoia a casa d'Austria in tale occasione, che sembra essere stata la migliore da molti secoli, di cacciar questa di Lombardia e d'Italia. Ma il fatto sta, che Francia e Spagna sembrano aver voluto allora dar Lombardia non a re Carlo di Sardegna, ma insieme con Parma e Piacenza a don Filippo di Spagna, fratello secondo del re già spagnuolo di Napoli; e se ciò si fosse effettuato, casa Savoia e Italia aveano a temere il ritorno della preponderanza spagnuola, quasi un ritorno del seicento. Per altra parte, non è dubbio che una gran differenza sarebbe sorta dall'essere Lombardia e Parma e Napoli non provincie spagnuole come nel seicento, ma Stati indipendenti sotto principi che, spagnuoli o francesi d'origine, si sarebbero in breve italianizzati; ondechè, in tutto, io non so s'io lodi come giusta, o se forse io non biasimi come stretta e mal interessata questa prudenza di re Carlo Emmanuele nell'accostarsi allora a Maria Teresa. Ad ogni modo, bene o male istituita quella guerra, re Carlo la fece bene poi, a modo de'maggiori. L'aprì in Italia fin dal 1742, assalendo Modena alleata di Spagna; e movendo quindi, per l'Emilia e la Romagna, contro all'esercito venutovi di Spagna. Ma fu tra poco di là chiamato per l'invasione d'un altro esercito spagnuolo in Savoia (settembre). Dove accorso re Carlo, respinse dapprima, fu respinto poi, ed invernò in Piemonte. - Nel 1743, combat-

tèssi a Camposanto sul Panaro una battaglia dubbia tra gli Austro-Sardi e gli Spagnuoli, e questi si ritrassero; nè seguir altro fatto di conto colà od in Savoia. Francia, quantunque avesse dato il passo all'esercito spagnuolo, non era ancora in guerra con re Carlo. Ma avendo questi firmato in Worms un trattato di alleanza oramai aperta con Austria (13 settembre 1743), Francia gli dichiarò formalmente la guerra addi 30, ed entrovvi anch'essa dall'Alpi. Ma, in breve, per la stagione avanzata, vi si posò. - Nel 1744, l'esercito gallo-ispano, sotto il principe di Conti e l'infante don Filippo, assali fortemente il Piemonte fortemente difeso da re Carlo. Incominciaron da Nizza, la presero; e in varie fazioni (aprile) ne cacciarono l'esercito piemontese. Poi, dopo molto dubitare e andar e venire, scesero per l'Argentiera e val di Stura, presero le Barricate e Demonte, e assediarono Cuneo. Alla quale movendo re Carlo in aiuto, ne seguì, addi 30 settembre, una gran battaglia che, da una chiesetta là in mezzo, fu chiamata della Madonna dell'Olmo, aspramente combattuta dalle due parti, perduta da re Carlo in ciò che si ritrasse a sera dal campo, ma vinta in ciò che fece entrar soccorso nella piazza. Dalla quale poi e dal Piemonte si ritrasse l'esercito gallo-ispano oltre Alpi prima dell'inverno. — Intanto il Lobkowitz, coll'esercito tedesco, s'era avviato alla conquista di Napoli, ederasi avanzato poco al di là di Roma, fino a Genzano. L'esercito spagnuolo e napoletano s'era avanzato alla riscossa fino a Velletri; e quantunque così vicini, erano rimasti mesi e mesi i due eserciti a guardarsi, a tastarsi con piccole fazioni. che chiamavasi cent'anni fa un guerreggiar bello e scientifico, or par goffo agli stessi ignoranti. Una notte (10 agosto) il Lobkowitz sorprese Velletri, e poco mancò non isbaragliasse l'esercito nemico, ma fu ricacciato, e non ne seguì altro; fino a che tra le malattie e la noia si ritrassero. l'uno in Romagna e Lombardia e l'altro a Napoli, i due eserciti, derisi dalle popolazioni per via. In tutto, salvo il gran Federigo, il maresciallo di Sassonia, e forse forse il Maillebois, i generali della metà del secolo xviii, esageratori, affettatori degli artifizii tattici e strategici, si potrebbon chiamare i seicentisti dell'arte della guerra. - Ai quali ora succederebbero volentieri, se si desse lor retta, i romantici; quelli che pretendendo imitar Napoleone (il quale non hanno capito nè studiato) vorrebbero guerreggiare senza regola, senz'arte, senza tener conto nè di ostacoli naturali, nè di fortezze, nè di eserciti nemici, anzi

senza esercito proprio, con quello solo che chiamano (senza conoscerlo) entusiasmo. Del resto, costoro son conseguenti nel non voler guerre lunghe nè eserciti regolari; non vi vorrebbon andare nemmen per ombra; mentre sorridon loro le guerre di entusiasmo, sempre brevi, non faticose, e di che si ritrae ciascuno facilmente, gridando: non v'è più entusiasmo. - Nel 1745, Genova si alzò contro agli alleati di Worms che abbandonavan Finale al re di Sardegna ed entrò nell'alleanza contraria di Spagna e Francia (1º maggio). Quindi unironsi meglio le mosse dei due eserciti gallo-ispani. Il Gages, coll'esercito spagnuolo-napoletano, passando dal Panaro in sulla Magra, si congiunse intorno a Genova con don Filippo e Maillebois che venivan da Nizza; e guerreggiaron poi alcun tempo sul Tanaro e la Bormida, preser Tortona (3 settembre), Piacenza, Parma, Pavia, vinsero re Carlo in gran giornata a Bassignana (27 settembre), e quindi invasero Piemonte fino a Casale ed Asti, difendendosi solamente la cittadella d'Alessandria; invasero il Milanese, entrarono in Milano (19 dicembre). Insomma, eran precipitate le cose austro-sarde in Italia: mentre crescevano anzi le cose austriache in Germania per la morte dell'imperator bavaro Carlo VII (20 gennaio), l'elezione a imperatore di Francesco I, il marito di Maria Teresa: e la pace conchiusa col più terribil nemico d'Austria, Federigo II (25 dicembre). - Ma qui, contro all'uso impostomi dalla brevità, dirò d'un semplice negoziato riuscito a nulla. perchè, riuscito a suo fine, ei sarebbe stato il fatto più bello e più importante di tutta questa storia; e il suo fallire fu uno de' più lamentevoli. Re Carlo di Sardegna aveva, nel trattato di Worms con Austria, introdotta una clausola (insueta si, ma che accettata dall'altra parte davagli un diritto certo ed onorato) che potesse scostarsi dall'alleanza, avvertendo tanti mesi prima. Quindi egli aveva libertà di trattare con Francia. Trattò, e ne risultarono una prima convenzione firmata a Torino (26 dicembre 1745), un armistizio firmato a Parigi (17 febbraio 1746), ed un progetto [di pace definitiva per cui doveano rimanere Parma e Piacenza, con alcuni accrescimenti all'intorno, a don Filippo; il Milanese a casa Savoia, ed accrescimenti a Genova, a Modena, a Venezia; Toscana sola, come rimase poi, a casa d'Austria; cosicche tutta Italia ne sarebbe rimasta in breve tempo indipendente, e divisa tra principi già italiani o che sarebbero diventati italiani; e (per più dolore) tutta Italia doveva poi stringersi in

lega a mentener quell'indipendenza. Venne il Maillebois. figlio del capitano di Francia, fino a Rivoli, a cinque miglia da Torino, per volgere questi preliminari in trattato definitivo: andò a Rivoli il Bogino, ministro e confidente di re Carlo; ma non si conchiuse, e si ruppe. Fu pretesa prudenza politica per serbar il contrappeso d'Austria? Vergogna, in tal caso! chè anche queste ricercatezze, questi contrappesi sono seicentismi politici; e l'Italia libera di stranieri, piena di principati nazionali, non avrebbe avuto bisogno addentro, ed avrebbe trovati fuori più utilmente que' due medesimi contrappesi di Francia ed Austria, e tutta Europa poi interessata a sua indipendenza, quando fosse stata stabilita. Fu timore, dubbio della sincerità di Francia? Noi non possiamo da lungi giudicare se sosser giusti o no sissatti timori; ma la grandezza dello scopo potea valere alcuni rischii. Fu onestà, impossibilità di conchiudere, rispettando la fede agli alleati attuali? Rispondiamo abbassando il capo, come il giusto Ateniese: non desideriamo, a costo d'un tradimento, nemmeno l'indipendenza. Del resto, io scrivo qui d'un principe, di cui, io più di nessuno, m'allevai a venerar la memoria; scrivo d'un ministro che venero quasi un grand'avo; ma per ciò appunto mi stringe il cuore al rincrescimento, che le venerate destre non abbiano, se era rigorosamente possibile, firmata, or son' cent'anni appunto, in Rivoli, quell'indipendenza d'Italia che non era più stata da dodici secoli, che non fu più nel secolo corso d'allora in poi, che tentammo noi invano pur troppo, che si ritenterà, ma Dio solo sa quando e con qual successo. Povera Italia, non avesti finor ventura? - Continuò poi re Carlo, ottimo alla guerra. Sorprese in bella fazione i nemici in Asti, ripresela (5, 6 marzo 1746), e liberò la cittadella di Alessandria (11). I Tedeschi vinsero in battaglia a Piacenza il Maillebois (16 giugno) e ricuperarono Milano, Lombardia; e quindi Austriaci e Piemontesi, uniti sotto il Botta italo-austriaco, rigettarono i gallo-ispani nell'Appennino e poi nell'Alpi, si presentarono a Genova, l'ebbero a patti (7 settembre) con vergogna di quel governo, e la multarano di grosse somme, e l'oppressero di tirannie e di rapine non pattuite, ma solite contro ai vinti prostrati. Ma, addì 5 dicembre, tirando alcuni Tedeschi un mortaio de' rapiti per una via che sfondò, voller far violenza ad alcuni popolani per ritrarnelo e dieder loro busse all'uso patrio. Sollevaronsi li i popolani, poi di via in via in tutta la città. E per le vie, alle porte, alle mura

combattèssi ne' giorni seguenti tra Tedeschi e Genovesi cittadini, aiutati a poco a poco da' campagnuoli che accorrevano. Al glorioso di 10 dicembre, il popolo cacciò i Tedeschi dalla città. E tra per sè e gli aiuti di Francia e Spagna la difesero poi dagli assalti rinnovati lungo l'anno seguente: finchè assalito re Carlo nel contado di Nizza, e perduta ivi Ventimiglia e minacciato in sull'Alpi Cozie, ritrasse sue truppe d'intorno a Genova; e, a' 3 luglio 1747, gli Austriaci levarono le loro; e così rimase Genova liberata per quel bello ed ultimo sforzo di sua antica virtù. - Fu e rimane sventura che si trovassero colà combattenti Piemontesi insieme con Austriaci contro ai Genovesi: ma l'ingrata memoria dovrebbe rimanere piuttosto in quelli che furono allor vinti, e non rimane. Così si cancelli questa ed ogni simile da quelle due schiatte piemontese e ligure. le quali sono le due (per non dir altro) più operose d'Italia: le quali, quando unite davvero, sinceramente, basterebbero non a compiere, ma a far immanchevole il compimento de' destini d'Italia. - Pochi di appresso successe il minacciato assalto pel Monginevra. Il cavaliere di Bellisle lo conduceva. Addì 19. i Francesi assalirono i Piemontesi. trincerati al colle dell'Assietta, capitanati dal Bricherasco. La fazione fu delle più belle e calde della guerra. I Piemontesi vinsero: i Francesi si ritrassero oltre Alpi. La guerra continuò ma languì d'allora in poi. Tutti erano stanchi; Spagna stessa: dove, morto Filippo V (9 luglio 1745), e succeduto Ferdinando VI figlio di lui e di sua prima moglie Savoiarda, era scemato il credito della Farnese, scemata l'ambizione per don Filippo figliuolo di lei. Adunaronsi prima in Breda poi in Aquisgrana i plenipotenziarii; e addì 30 aprile del 1748 firmaronsi i preliminari, addi 18 ottobre il trattato di pace; per cui rimase riconosciuta la seconda casa d'Austria riconosciuto don Filippo duca di Parma e Piacenza, accresciuta la monarchia piemontese dei due brani dell'alto Novarese e dell'Oltrepò Pavese, e Finale riconfermato a Genova. Facendoci forza, e scartando dalla memoria ciò che avrebbe potuto essere altrimenti, dobbiam conchiudere: che fu pace buona, fu progresso all'Italia, scemando la parte straniera. accrescendo la parte italiana di Parma, Piacenza, e de'brani di Lombardia diventati piemontesi. - Due guerre minori, una delle quali risibile, turbarono altre parti d'Italia ne' tempi or percorsi. L'Alberoni, cardinal legato di Ravenna, invase la repubblichetta di San Marino (ottobre 1739): ma fu disan-

provato dalla corte di Roma, che restituì quello Stato. E continuò, pur risibile in parte, seroce e funesta in tutta, la ribellione de' Corsi, ajutata dalle calamità narrate di Genova. Fin dal 1736, approdò là un Teodoro barone di Neuhof, tedesco. venturiero, cavalier d'industria, come si diceva allora, che trovato modo d'aver denari e munizioni di guerra dal bey di Tunisi, venne a far il re di Corsica. I poveri Corsi erano in così mal punto, in così poco senno, che quasi tutti il gridarono re (15 aprile). Ma, a novembre, il nuovo Teodoro I lasciò i sudditi per andar a cercar nuovi soccorsi, puove venture. Girò Italia, Germania, Olanda, dove su incarcerato per debiti, e donde pur uscì, traendo da quella buona gente nuovi aiuti, nuovi apparecchi di guerra. Con questi tornò a Corsica (settembre 1738), fu riconfermato re, ma cadde d'allora in poi, e parti in breve. Giafferi e Paoli erano i veri capi. Venner Francesi in aiuto a Genova, e fecesi un nuovo accordo nel 1740. Ma ruppesi per la solita causa delle tasse del 1741. e di nuovo si guerreggiò. Nel 1743, Teodoro tentò riprendere il regno, ma non fu nemmeno lasciato approdare, e se ne fu per sempre. Nel 1744 vi fu nuovo accordo. Nel 1745, ardendo la guerra contro Genova, si ridestò la sollevazione aiutata da Sardegna ed Austria, combattuta da Francia e Spagna, fino alla pace d'Aquisgrana.

28. Pace e progressi di quarantaquattr'anni (1748-1789). — Seguirono, tra questa pace e la rivoluzione francese, due altre guerre europee, anzi dell'intiero mondo. La prima, detta de' Sette anni, si cominciò dall'Austria insolitamente unita a Francia per abbattere la nuova potenza di Prussia in Germania, ma s'estese in breve a guerra d'emulazione marittima nelle colonie, e nelle Indie principalmente, tra Francia ed Inghilterra: e finì colla conferma della potenza prussiana in Germania, della britannica nell'Indie, destinate amendue a molto maggiori accrescimenti. La seconda, fu la guerra d'indipendenza delle colonie inglesi-americane contro a lor madre patria; e finì coll'indipendenza compiuta. Narrata dal Botta in una storia, la cui traduzione rimane in grande stima appresso a quegli Americani, è gran danno per noi che sia scritta con modi antiquati, i quali vi fanno men popolare e meno utile lo studio di quel grande esempio. Ad ogni modo quelle due guerre apparecchiarono il mondo cristiano qual è al presente, tanto e forse più che non facessero poi quelle stesse della Repubblica e dell'Imperio francese.

Perciocchè quella de' Sett'anni fece la grandezza, cresciuta poi e crescitura, della Prussia; e quella d'America fu la prima delle grandi guerre d'indipendenza, le quali son succèdute e succederanno alle guerre di libertà. - L'Italia poi non prese parte a nessuna delle due, non alla prima, dove unite Francia ed Austria non era facile, forse non possibile a casa Savoia il continuar ad accrescersi in Italia, non almeno coi modi soliti. E la guerra americana poi era troppo lontana, non fu continentale europea. - Segui dunque all'Italia una pace di quarantaquattr'anni, la più lunga così di quante si trovan rammentate dai primordii della storia di lei. E questa pace fu feconda a noi di riforme governative e di progressi senza dubbio: ma anche d'indebolimenti, forse politici, e certo militari. Perciocchè, così va il mondo, così è la natura umana pur troppo, che quando i tempi son facili e tranquilli oltre al corso d'una generazione, la generazione che s'alleva in essi non impari le difficoltà, e così non quegli atti di vigore, quegli sforzi d'animo e di corpo che son necessarii a vincerle; ondechè quando poi ritornano, che sempre ritornano le difficoltà, gli uomini nuovi si trovano disapparecchiati, incapaci ad esse. E quindi può essere fortuna che sorgano, od anche arte dei principi e governanti lasciare o far che sorgano in mezzo alle paci prolungate, quelle operosità, quegli esercizii od anche quelle difficoltà le quali senza porre gli Stati a pericoli invincibili tengano, pure esercitate le generazioni novelle ai casi futuri. E ciò sentirono forse, per vero dire, i governi italiani di cent'anni fa; tantochè, anche senza aver chiara quell'idea, senza pronunciare quella parola di progresso, che sorsero solamente al fine di quel secolo e si sono fatti ora universali, tutti operarono e progredirono più o meno, indubitabilmente. Ma non è dubbio nemmeno, e i fatti posteriori lo dimostran pur troppo, che que' governi nostri non operarono, non progredirono abbastanza: che la generazione della fine del secolo si trovò oziosa, languida, insufficiente, a' nuovi casi. Innegabile insegnamento, incancellabile, irremovibile esempio a que' posteri dei'settecentisti, che operano e progrediscono ora non più che come quelli, o men che quelli. La lentezza, l'andar a poco a poco, sta bene; è prudenza, è virtù non contrastata. Ma qui sta tutta la questione; vedere il punto giusto fino al quale è virtù, oltre al quale è vizio, è paura. E come di noi giudicheranno i posteri dei fatti nostri, così noi, giudicando degli avi dai fatti loro,

non possiamo se non conchiudere, che quelli non apparec-chiarono questi bastantemente. — Napoli fu quella che progredì più nel secolo XVIII; il passare da provincia straniera a Stato indipendente, fu progresso incomparabile per sè, e fonte poi di altri innumerevoli. Acquistar principe proprio, ministri, tribunali, magistrati, milizie nazionali addentro, ministri e consoli patrii a curar gl'interessi fuori: riversar le imposizioni (sien poche o molte od anche troppe) tutte in casa. son vantaggi superiori sempre a qualunque altro. Naturalmente poi, sorse la necessità di riordinar ad uso proprio quant'era stato ad uso di signori stranieri, e i riordinamenti intrapresi in tempi civili fanno sempre sparire molti residui di barbarie. Così fu operato nel regno, ma timidamente; furono migliorate ad una ad una le leggi civili, criminali, commerciali, ma non ordinate in codici; undici legislazioni erano, undici rimasero. Furono scemati i diritti, cioè le eccezioni, cioè le ingiustizie feodali, ma non tolte di mezzo radicalmente, che era il solo rimedio buono a tal peste. E dalla depressione de'nobili era già nato e crebbe più che mai un altro malanno, la oltrepotenza, l'ingerenza in tutto de' curiali; e chi non creda a me, creda al Colletta, che ciò deplora. E furono scemati i diritti del foro ecclesiastico, gli asili: fin dal 1741 fu fatto a ciò un concordato con Roma. Furono ordinate le finanze, ma poco bene; furon lasciate a impresa le tasse interdette, fu introdotto il lotto. Cacciati dal regno gli Ebrei; tentata introdurre l'Inquisizione da un arcivescovo zelante, e repulsa dall'opinion pubblica, e quindi dal re. Del resto, grandi abbellimenti in Napoli; ampliato l'edifizio degli studii; edificate le ville regie di Portici, di Capodimonte, di Caserta, il teatro di San Carlo (1737); incominciati gli scavi di Ercolano (1738) e di Pompei (1750). Strade magnifiche furono fatte, e dette per le cacce del re, intorno a Napoli : ma poche per il pubblico, e meno per le provincie lontane. Tutto ciò sotto a Carlo I e Tanucci ministro di lui. Morto poi (10 agosto 1759) Ferdinando VI re di Spagna senza figliuoli, succedevagli Carlo di Napoli, e prima di partire regolava la successione ai due regni disgiunti già dai trattati. E perchè de' tre figliuoli suoi il primo era scemo di mente, egli piangendo fece riconoscere tale sventura e dichiarò successor suo a' regni di Spagna Carlo Antonio che era il secondo; e re di Napoli e Sicilia il terzo, Ferdinando fanciullo d'otto anni, con una reggenza finchè non avesse i sedici compiuti. E il medesimo

dì (6 ottobre) salpò per Ispagna, dove regnò poi sotto nome di re Carlo III non senza gloria di riformatore più ardite, eppure anche la insufficiente. Continuò quindi in pace e progressi la reggenza napoletana dal 1759 al 1767; e così poi il regno effettivo di Ferdinando V. Continuò a governar Tanucci: e continuarono le riforme, massime nell'istruzione pubblica e nelle cose ecclesiastiche. Eran secondate più dall'opinione straniera che non dall'italiana o napoletana; ma questa obbediva agli ordini di Spagna, chè, come dice il Colletta, « una servitù vincea l'altra ». Il re fu educato agli esercizii, a forza corporale, ma a rozzezza, grossezza, volgarità, e, come si vide a suo tempo, barbarie e debolezza unite. Ad una carestia dal 1764 fu mal provveduto con troppi provvedimenti e proibizioni; alla calamità del gran terremoto di Messina (1733), molto meglio. Un patto di famiglia (1761) strinse le quattro case borboniche. Nel 1776, cessò l'omaggio della chinea al papa, che protestò poi ogni anno. De'Gesuiti siam per dire. Nel 1777, il Tanucci, dopo quarantatre anni di potenza, fu cacciato dalla regina Carolina austriaca; e furono d'allora in poi potenti e prepotenti essa ed Acton, un inglese venuto per ammiraglio nel 1779 e salito poi a ministro. E quasi ogni cosa si fermò, peggiorò d'allora in poi. La milizia e la marineria furono promosse, ampliate, ma più a pompa che a forza vera, e si vide pur troppo quando venner alle prove.

29. Continua. — Ed ora, risalendo la penisola, veniamo a Roma. Pontificò fino all'anno 1758 Benedetto XIV (Lambertini); papa letterato, protettor di lettere ed arti, restauratore ed edificator di monumenti, non nepotista, pio, intenditor de' tempi suoi, tollerante di essi; e così tanto miglior capo di quella Chiesa, la quale appunto per essere immortale ed immutabile, debb'essere ed è adattabile a tutti i tempi. - Morì nel 1758; successegli Clemente XIII (Rezzonico, 6 luglio), meno arrendevole, più severo, più acre difensore dei diritti acquistati lungo i secoli dalla curia romana. Guastossi con Genova, con Venezia, con Parma, colle quattro corti borboniche. Ma non era tutta colpa sua. È vero che non erano più tempi che tutte le libertà, tutte le colture, tutte le liberalità fossero degli ecclesiastici, venisser da essi; così venendo, fossero aiutate dall'opinione pubblica; è vero che la liberalità già s'era fatta secolare, che l'opinione favoriva i principii alla ricuperazione di molti poteri tolti loro nel medio evo; ed è vero che rilasciarne molti poteva esser bello e liberale nei

papi moderni. Ma era forse poco merito, ed era certo poca liberalità ne' principi l'acquistarli : la liberalità (non si può dire e ripeter troppo) sta nel dare, e non nel prendere o nel far dar da altrui; e la vantata liberalità dei principi del secolo xviii fu tutta nel prendere o far dare, prendere o far dare diritti feodali dai nobili, prendere o far dare diritti ecclesiastici dalla Chiesa. Nè dico che questo non fosse in tutto un progresso: ma dico che non era liberalità di principi; e che essi non diedero mai nulla del proprio, nulla dei diritti o degli acquisti o delle usurpazioni della sovranità, nulla di ciò che sarebbe stato ad essi liberalità e forse utilità il concedere. E dico che dei diritti feodali essi non fecero, non poterono far rilasciar troppi, chè troppo era quanto ne rimanesse. Ma dico (contro all'opinione di molti, lo so), che nella ricuperazione de'diritti di sovranità contro alla Chiesa, molti, quasi tutti i governi del secolo xviii, principi o repubbliche, passarono il segno; come Genova, quando non volle lasciar mandare dal papa un visitatore o riordinator ecclesiastico nella Corsica sollevata; come Venezia, quando volle regolar le relazioni tra ecclesiastici regolari ed ordinarii; come le corti borboniche, quando, sequestrando Avignone, rifecero esse ciò che fu tanto e giustamente rimproverato ai papi, il mescolar le ostilità spirituali e temporali. Col re Carlo di Sardegna, solo forse moderato e rispettoso in tutto ciò, papa Rezzonico non si guastò. - Del resto, tutte queste dispute ecclesiastiche erano inasprite, ingrossate da un'altra, non so s'io dica maggiore, o se anzi non ne sorrideranno i posteri un dì, da una disputa, una sollevazione quasi universale contro a un ordine di frati, o monaci, o conventuali, o religiosi regolari che voglian essere, ed importa poco, contro ai Gesuiti. Se mi fosse possibile schivar questo assunto, io lo schiverei, per non iscostarmi qui da molti miei consenzienti ed amici, e'non parer accostarmi a coloro dai quali io dissento quasi generalmente. Ma io sacrificai testè affetti e riconoscenze molto più strette; e sacrificherò queste, se mai al dovere storico, di non omettere nella narrazione assunta ciò che, bene o male, degno o risibile, fu pure l'affare che più occupò l'Italia, la cristianità in questi anni : ed al dovere conseguente di dirne ciò che credo verità, ciò che, cessati gl'interessi, le parti, le passioni presenti, non parrà forse indegno del nome di liberalità, ciò che sarà forse liberalità de' nostri posteri. Io dissi già la bella idea di sant'Ignazio, la bella istituzione

de' Gesuiti, fatta per servire alla propagazione della cristianità tra gl'infedeli, alla difesa della cattolicità contro a' nuovi dissenzienti. E fecero i Gesuiti l'opera prima magnificamente sempre intorno al globo, la seconda con grande operosità ed utilità da principio. Ma in questo io crederei che si guastassero prontamente: che portati dal loro zelo ne' paesi tiranneggiati dai dissenzienti, v'imparasser troppe arti di nascondersi, di . dissimulare o simulare; troppo ardore, troppa fiducia in sè, troppa ostinazione nella lor parte, indubitabilmente buona nel suo scopo cattolico, ma soggetta a errori, come ogni umana cosa, ne' mezzi, nelle applicazioni. Un cinquant'anni e non più, già il notammo, durò il trionfo, l'ampliarsi della Riforma; ed un cinquant'anni così la bella guerra difensiva dei Gesuiti in Europa. Ma col fermarsi i progressi della Riforma, collo scemare i pericoli che ci venivan da lei, scemò l'utilità europea de'Gesuiti; e scemò la purità della loro operosità. Certo, o mi pare, tra le vicende della Lega in Francia essi non furono già incolpevoli. Nè il furono quando, cessate le guerre religiose, essi portarono le medesime arti, i medesimi fervori alle corti di Luigi XIV, di Giacomo II, e in altre. I conventuali d'ogni sorta furono chiamati per necessità nei pubblici affari, ai tempi che essi erano soli colti, che soli quasi sapean leggere e scrivere. Ma subito che altri furono a saper leggere e scrivere, e i religiosi ebber così perduto questo vantaggio, essi furono naturalmente gli uomini meno atti al mondo, meno educati e conformati a' pubblici affari; le loro solitudini, le loro educazioni, le loro occupazioni ne li rendono incapacissimi. Molti ammirarono, or lodando, or esecrando, le destrezze, l'abilità, la politica de'Gesuiti: ma essi furono forse i più impolitici, i più mal abili degli uomini; mal abili in generale agl'interessi secolari che non poterono imparar ne' loro collegii: mal abili in particolare agl'interessi politici che sono i più difficili della vita secolare; abili soltanto, o poco più, che ai loro interessi proprii famigliari, cioè a quegli accrescimenti di sostanze, di fortuna, od anche di credito e di fama, che sono come si vede nel mondo, la infima delle abilità. Se fossero stati abili, essi avrebbon fuggita non che la politica, ma fin le apparenze della politica, che non era, che non doveva essere loro ufficio, che doveva essere, che fu lor perdizione. La loro inabilità politica li fece cadere in parecchi men colpe che errori: la inabilità loro li fece parere caduti in più errori che non caddero; li fece parer colpevoli delle male intenzioni che non ebber nè potero no aver mai; li fece accattarsi gli odii, le invidie degli altri ordini religiosi, di molti ecclesiastici secolari, degli uomini di mondo e di lettere e d'affari, de' magistrati, de' ministri, e de' principi. Ne' tempi poi di che trattiamo s'aggiunse contro essi un odio onorevole ad essi, quello de' nemici della cristianità, i quali, comunque si chiamino, certo furono allora molti e potenti. Questi si valsero dell'invidie, delle divisioni interne nostre, esultarono di rivolger cattolici contra cattolici: i ministri de' principi esultarono di tal aiuto contro a que' religiosi facce ndieri incontrati ad ogni tratto: una regia meretrice, la Pompadour, esultò di punirli d'una loro severità, che, rara o no, essi rivolser certo una volta contra essa; i principi, più o meno abbindolati, esultarono di far questo passo di più nelle riforme ecclesiastiche tanto allora applaudite, esultarono di parer liberali, progressisti, o, come si diceva allora, filosofi senza costo proprio, ed anzi incamerando collegii, chiese, palazzi, masserie e masserizie, milioni. Insomma, i Gesuiti furono cacciati di Portogallo (1758, anno 1º del pontificato di Clemente XIII) da un Pombal, ministro assolutissimo anzi tirannico d'un re tiranno e dissoluto. sotto accusa di aver partecipato a una congiura contro alla vita di quel re, ove furono implicati e suppliziati i nemici particolari di Pombal. Furono cacciati di Francia nel 1764, al tempo aureo di Luigi XV e sue cortigiane maggiori e minori. di Choiseul cortigiano di esse, e del parlamento allor cortigiano di Choiseul; cacciati in seguito al fallimento d'uno di que' padri in America ed al risarcimento negato dalla Compagnia, a molti errori insomma di questa. Furon cacciati di Spagna nel 1767 da Carlo III ed Aranda ministro di lui, sotto accusa di partecipazione ad una sollevazione popolana fatta per serbare i cappelli ed i mantelli aviti. E furono quindi cacciati nel medesimo anno, per impulso delle due corti borboniche maggiori, dalle due minori ed italiche, Napoli e Parma. E perchè in Portogallo s'arrivò al sangue ed ai supplizii, e in tutti gli altri paesi la cacciata s'effettuò con modi subitani, arbitrarii, crudeli, avidi, segreti, e senza rendere conto pubblico di nulla, ei mi par poco dubbio che i nostri posteri liberali compareranno tutta questa cacciata a quella de' Templarii del medio evo, e si sdegneranno che tanti loro predecessori abbiano accettate come liberalità o progressi così fatte nefandità. Se non che, essi si sdegneranno forse

anche più, che dopo tanti progressi veri, fatti dalla opinione liberale d'allora in poi per tre quarti di secolo, e (che è più e peggio) negli anni appunto che l'Italia aveva per le mani la somma opera della sua indipendenza, ella quasi tutta, e non esclusi molti degli uomini maggiori suoi, si distraesse a simili odii, simili faccende da frati e sacristie. Nè rimarrà nome di liberalità o progressi, nemmeno a quelle paure, che fanno anch'oggi escludere i Gesuiti soli dal diritto comune di tolleranza e di libertà. Ad ogni modo, le cacciate dei Gesuiti occuparono tutto il pontificato di Clemente XIII; ondechè io non mi so meravigliare, se mai in alcuni particolari, che non abbiam luogo a cercar qui, egli oltrepassò i termini di una giusta resistenza. - Morto esso quindi nel 1769, gli succedè Clemente XIV (Ganganelli, 18 maggio). Il quale pressato dalle quattro corti borboniche, come già era stato il predecessore, di abolire del tutto, dappertutto, l'abborrita società, resistette, indugiò d'anno in anno. Ma non su aiutato in tal resistenza dalla società stessa, nella quale si pronunziò, si pose allora quella misura fatale sint ut sunt aut non sint. quella massima forse irreligiosamente superba e non ignaziana, e certo impolitica; irreligiosamente superba, perchè la società sola della Chiesa divinamente istituita è immutabile quaggiù, e mutabili, riformabili sono le società istituite nella Chiesa. e così gli ordini religiosi che tutti si riformarono, salvo questo; massima poi non ignaziana, perchè sant'Ignazio coordinò appunto meravigliosamente la società al secolo suo. ond'è a credere la coordinerebbe ora e si sdegnerebbe di non vederla coordinata a' secoli nostri; massima impolitica finalmente, perchè i tempi sono sempre potentissimi a respingere tutto ciò che non si coordina ad essi. Ad ogni modo, dopo quattr'anni di peritanze, Clemente XIV diede il breve di abolizione (21 luglio 1773). Tale poi era l'andazzo assoluto, tirannico di quel secolo, di quel fatto, che Clemente XIV, il quale lo compiè dubitando ed invito, lo compiè pure tirannicamente e incarcerando il generale ed altri de'Padri. Ma se n'addolorò, ma languì, e in breve morì (1774), e su detto di veleno. Portato a cielo dagli uni, esecrato oltre a ciò che par conceduto dalla carità e dal rispetto cristiano dagli altri, fu in effetto dottissimo, pio, virtuoso, sincero pontefice. - Succedette Pio VI (Braschi, 1774), e libero esso dalla preoccupazione de'Gesuiti, attese al miglioramento dello Stato. Ma, e per quell'indugio, e per la duplice natura di quel governo

spirituale, ed in ciò immutevole, e temporale, e per quella compagnia poco mutevole, ed anche poi per natura personale di Pio VI, che fu ne' suoi principii papa nepotista, protettor. di lettere ed arti, splendido, elegante, pomposo e quasi imitator de' papi del cinquecento; per tutto ciò le riforme dello Stato romano furono molto minori che non quelle degli altri d'Italia. Fece musei, intraprese il risanamento delle Paludi Pontine, fece un viaggio a Vienna per iscemar l'ardore delle riforme eccedente là quanto facevasi da' principi italiani. Ed interrotto poi dalle preoccupazioni delle rivoluzioni di Francia e Italia (nelle quali il vedrem finire non senza grandezza). tramandò cresciute poi a' successori, anche presenti, le difficoltà e necessità delle riforme di quello Stato. Noi lasciam altri (dicevam noi al principio del 1846) invocare un Gregorio VII, che non ci par nè possibile nè desiderabile a' nostri dì, nè a niuno futuro e prevedibile, sulla Sedia romana: ma con tutto l'ardore d'un figliuolo rispettoso e devoto, d'un italiano che desidera la conservazione di tutti i principati italiani, noi invochiamo, noi preghiamo da Dio la grazia d'un Sisto V o d'un Gregorio XIII, od anche meglio: d'un riordinatore conforme ai tempi, di quello che è il più antico, che fu già il più glorioso, che fu e può esser ancora il più benemerito della civiltà cristiana fra gli Stati italiani. - E corsi pochi mesi. Dio esaudi la preghiera italiana e cristiana: e l'Italia e la cristianità alzarono un grido unanime di gratitudine e di amore. Poi, corsi pochi anni, il gran dono di Dio fu sciupato dai soliti eccessi italiani: eccessi d'ingratitudine e scelleratezza da una parte, eccessi di rigore vendicativo dall'altra: vittime in mezzo, Pio IX, l'Italia, la cristianità.

30. Continua. — Or accenneremo più brevemente le riforme non dissimili fatte altrove. — Lente e poche furono dapprima in Toscana, governata da Richecourt in nome del signor lontano e straniero, l'imperator Francesco I. Non passaron guari le materie ecclesiastiche. Ma morto quello (18 agosto 1765), e succedutigli in Austria e nell'imperio il suo figlio primogenito Giuseppe II, e in Toscana il secondo Pietro Leopoldo, questi non solamente continuò le riforme ecclesiastiche, ma nel 1787 convocò un sinodo di vescovi toscani che fu riprovato da Roma. E fece insieme tanti e così varii ordinamenti civili, che sarebbe più breve dire le cose da lui tralasciate che non le ordinate. Ai feudi, ai Comuni, alle leggi civili e criminali, alle finanze, alla libertà dell'in-

dustria e de' commerci, all'agricoltura, all'istruzione pubblica. a quasi ogni cosa si volse e provide così bene, che si potrebbe dire esserne riuscita Toscana lo Stato meglio ordinato di que di, e modello perenne a qualunque principato assoluto. Ebbe. sì, il vizio di tali Stati; una polizia, una smania di sapere e regolare eccessiva, inquieta, incomoda, ficcantèsi ad antivenire il male, non solamente colle leggi generali, che è dovere e possibilità de' governi, ma colla prevenzione d'ogni caso. che è impossibilità. Ma questo fu male piccolo e passeggiero di natura sua. Peggiore e durevole fu che attese poco e male ad ordinar niuna milizia stanziale, che trascurò o disprezzò questa quasi spesa inutile in uno Stato piccolo ordinato ad economia e filosofia, e che tramandò questa trascuranza e questo disprezzo a' posteri principi e popoli, i quali n'han portate le pene, e non se ne correggono per ciò. Del resto, il Botta (lib. L) ha tolto da uno scrittore straniero il cenno d'un governo deliberativo, che si pretende essere stato ideato da Leopoldo per Toscana; e non vedendo effettuata tale idea, il Botta dubita poi se Leopoldo l'avesse veramente, o se la lasciasse, « visti i maji prodotti da quelle assemblee in paesi illustrati da sole caldo ». Ma s'ei l'ebbe e la lasciò, io crederei piuttosto ei la lasciasse per la solita ripugnanza che hanno i principi, che aveano particolarmente quelli del secolo scorso, a far concessioni. Ad ogni modo, morto Giuseppe II nel 1790. passò Leopoldo ad Austria ed all'imperio, e gli succedette in Toscana suo figliuolo Ferdinando III. — In Parma e Piacenza entrò a signoreggiar l'infante don Filippo per la pace d'Aquisgrana (1748), e governò sotto lui Dutillot, un francese. de' filosofi di quel tempo, che anch'egli fece riforme ecclesiastiche e buoni ordinamenti civili, e chiamò letterati d'altri paesi d'Italia e di fuori, fino alla morte del duca Filippo (18 luglio 1765), e poi durante la minorità del duca Ferdinando figliuolo di quello. Ma cresciuto questo e preso il governo, cacciò Dutillot, e rimutò ogni cosa; da grandi contese, a grandi arrendevolezze per Roma; da progressi a timidità. immobilità. - In Modena signoreggiò il duca Francesco III fino al 1742, e gli succedette poi Ercole Rinaldo ultimo degli Estensi, principe buono, e che solo forse de' contemporanei non contese con Roma, ma che fu poco riformatore e gretto principe. - Delle due repubbliche poi, Venezia oziava, poltriva, marciva. Le contese con Roma erano solo moto che agitasse quella paludosa tranquillità. Del resto, pace, beato

far niente, carnovale quasi perpetuo, ozii e vizii. Non più guerre continentali da due secoli e mezzo, non marittime contro a'Turchi dal principio del xviII: non riforme, non mutazioni, non miglioramenti di niuna sorta; commerci cessanti, perchè, da maggiori che erano stati già diventarono, non progrediendo, prima pari, poi minori degli stranieri progrediti. La smania di difender qualunque cosa d'Italia. anche i malanni, fece difendere, lodare questa vergognosa decrepitudine veneziana; i nipoti, se risorti, ne giudicheranno. Dicesi delle aristocrazie che elle sono conservative; ed è vero: ma resta a sapere se sia bene o male il conservar le decrepitudini, e se conservandole si conservino gli Stati. o non anzi si precipitino. — Genova avea conservato più commerci in pace, più partecipazioni alle guerre italiane, senza dubbio; e l'ultimo fatto della propria liberazione era tale. che parrebbe averla dovuta rinnovare. Ma anche di lei si manifestò la vecchiezza all'incapacità di saper reggere e serbare i sudditi. Continuarono dopo la pace d'Aquisgrana le parti in Corsica: rimastivi i Francesi per aiutar Genova a tenerla, incominciossi a parteggiare per essi contro a Genova. e continuossi a parteggiar da altri per la libertà. Capo di questi era il Giafferi; fu assassinato dal proprio fratello (3 ottobre 1753); crebbene, se n'inaspri sua parte; chiamò a reggerla Pasquale figlio di Giacinto Paoli, esuli ambedue al servigio di Napoli. Natura forte, insulare, ma educata a civiltà, come quella poi di Napoleone, Pasquale Paoli avea del grand'uomo: intese a liberar insieme e incivilire i suoi. Eppure (terribile insegnamento a chi anche con buone ragioni cerchi a dividere, o, se si voglia così dire, a liberare l'una dall'altra due parti d'Italia), or vedremo a che riuscisse. Approdò a' 29 aprile 1755; fu riconosciuto da gran parte del popolo, rigettato, combattuto solamente da Matra, uno de' capi che in breve fu vinto e passò a' Genovesi. Paoli ordinò un governo rappresentativo repubblicano, lui capo, e quasi direttore, con titolo di generale del Regno e capo del Magistrato supremo di Corsica; ordinò una milizia non permanente ma che accorreva ad ogni cenno suo, ad ogni bisogno. Con questa mantenne la libertà del paese, delle popolazioni, ma non riuscì a cacciare i Genovesi da parecchie delle città; e fa meraviglia il veder rimasti esso e i Corsi non pochi anni in tal condizione precaria, in sulla difensiva, senza ultimar la cacciata de' lor nemici. E fosse in essi impotenza, o fiac-

chezza o lentezza, ciò fu lor perdizione. Due volte i Genovesi richiamarono i Francesi; la prima, nel 1757 per due anni; poi, nel 1765 sotto Marbœuf per quattro anni, ma fu per sempre. Addi 15 maggio 1768, a Versailles, Genova cedette l'isola a Francia, serbandovi una sovranità nominale. Quindici mesi appresso (15 agosto 1769) vi nascea Napoleone; e quindi per que' patti, per così poco tempo frapposto, resta disputato tra Italia e Francia il grand'uomo. Per tali patti la mala contesa d'Italiani contra Italiani ebbe il fine solito, la soggezione a stranieri; per tali patti resta divelta d'Italia quella nobil'isola. Paoli resistette, perdurò un anno ancora. Ma Francia guerreggiava ora per sè; guerreggiò forte e grosso; e Paoli, vinto, lasciò l'isola addì 13 giugno 1769. Esulò in Inghilterra, onde il vedremo tornare, e di nuovo mutilmente. - Ed ora (trascurando le repubblichette di Lucca e San Marino e i principatuzzi di Monaco e Massa, che porterebbero a dodici la somma degli Stati indipendenti italiani a quell'epoca), or ci volgiamo all'ultimo e più forte e vivo di essi, al Piemonte. Ma la sua vitalità speciale, e allor sola, stava nella guerra; e dal 1748 in poi sempre rimase in pace. Dicemmo che quando s'aprì tra Austria e Prussia la guerra de' Sette anni, avendo Francia presa parte per Austria, quest'alleanza novissima allora tolse a Carlo Emmanuele III l'occasione solita di entrar in guerra. Fu sventura? Ad ogni modo fu cessazione dell'operosità guerriera di Piemonte. L'esercito tenuto in piè, riordinato, esercitato non vi suppli. Nè vi supplirono le operosità di pace, le riforme, i progressi civili fatti qui, del resto anche meno arditamente che non altrove. Furono in tutto progressi di principato assoluto e non più; riforme ecclesiastiche più moderate che altrove; riforme feodali contro a' signori; uniformità, centralità di governo: giustizia retta e severa; severo reggimento delle finanze; e per la prima volta da molto tempo, severi costumi, severa corte. Fu, in tutto, regno più buono che grande; ed uno buono dopo uno grande è forse già decadenza. La Sardegna, rozza ancora, quasi barbara, fu quella che si fece progredir più. per portarla a quel segno delle altre provincie che si voleva arrivare, non oltrepassare. Là furono fondate (1764, 1765) le Università di Cagliari e Sassari. Ma in Piemonte bastò il mantenere, non si vollero forse avanzare gli studii. Ad ogni modo, avanzarono da sè; era giunto il tempo che Piemonte entrasse nelle colture italiane, e v'entrò splendidamente.

come vedremo. Fu grave macchia di questo regno. Giannone esule da Napoli a Ginevra, e di la venuto a Savoia per far sua Pasqua, e così arrestato e tenuto poi prigione nella cittadella di Torino, dove morì il 7 maggio 1748. Tutto ciò per mal compiacere a Roma, a danno altrui, dopo averle dispiaciuto a profitto proprio. Morì Carlo Emmanuele III ai 20 febbraio 1773. Succedettegli suo figlio Vittorio Amedeo III, minore di lui. E su servito da uomini pur minori, sia perchè ogni principe li cerca pari a sè, sia perchè gli uomini eran cresciuti dammeno in tempi più facili. Amò, curò, esercitò molto, anzi esageratamente, la milizia; e per avere, nella pace non interrotta, un grosso ed allestito esercito, scompose le finanze assestate dal padre, o gravolle di grossi debiti, cattivo apparecchio alle guerre future. Istituì l'Accademia di Torino; amò più che il padre le lettere e i letterati, e volle proteggerli; ma non dando loro libertà eguale a quella che già cresceva per essi altrove, fu vergogna del regno suo che i maggiori uomini di esso, Lagrangia, Alfieri, Denina, Bodoni ed altri, si facessoro illustri o grandi, trapiantandosi altrove. Del resto, su principe buono, amato, ma quasi compatito da sudditi e stranieri. - Finalmente, nella provincia straniera, in Lombardia, incominciaronsi le riforme, i progressi sotto l'imperio di Francesco I e di Maria Teresa. Poi. morto il primo (18 agosto 1765), e succeduto lor figliuolo Giuseppe II all'imperio, e fatto fin d'allora co-reggente degli Stati Austriaci dalla madre superstite, e succeduto a questa poi nel 1780, egli fu riformatore più ardito di tutti, principalmente nelle cose ecclesiastiche: nè vi si fermò per le supplicazioni e il viaggio a Vienna che dicemmo, di Pio VI. Frati, monache: ecclesiastici ordinarii, beni di chiesa, asili, immunità, a tutto mise mano. Del resto, migliorò ed ordinò in codici le leggi civili, le penali e quelle di procedura; migliorò gli ordini comunali, ordinò la pubblica istruzione, protesse dotti e letterati. E così acquistò gran nome, su posto in cima de' principi riformatori ed amici di libertà da que' contemporanei di lui, a cui pareva esser liberati, al cader di que' privilegi signorili e religiosi che eran pur diminuzione della potenza assoluta e straniera, al livellarsi di tutto e tutti sotto questa. Il conte di Firmian fu ministro a ciò in Italia, e fece Lombardia invidiata da quegl'Italiani, troppo numerosi sempre, i quali, non desti al sentimento dell'indipendenza, non si curan d'altro che di vivere, tranquillamente amministrati, alla giornata. — E così in tutto s'era progredito incontrastabilmente; i popoli godevano, i letterati lodavano; gli amici stessi di quel progresso universale, di che incominciavasi a concepir l'idea e pronunziare il nome, esultavano, speravano. E come alla fine del secolo xv, così alla fine di questo xviii, l'Italia, poco men che tutta indipendente, pareva avviata a felici destini. Ma in breve si vide una seconda volta, che non è fatto nulla quando non è fatto tutto in materia d'indipendenza; che niun progresso nazionale dura, finchè non è fatto quello il quale solo è guarentigia di quanti son fatti, solo buon avviamento a quanti mancano. E si vide che tutte le vantate riforme del secolo xviii non erano apparecchi sufficienti a ben ricevere l'occasione che si avanzava, l'occasione che avrebbe potuto essere d'indipendenza finalmente compiuta, che fu all'ultimo di cresciuta dipendenza.

31. Le guerre della Rivoluzione Francese fino alla pace di Campo-Formio (1792-1797). — Il nome che rimarrà nelle storie universali future alla Rivoluzione Francese, quando altre passioni, altri interessi passeggeri saran succeduti a quelli che reggono ora l'Europa, sarà probabilmente quello di restaurazione del governo deliberativo e rappresentativo sul nostro continente. Tutte le nazioni figliate dal congiungimento dei popoli tedeschi co' romani ebbero, sì, il governo deliberativo ma non il rappresentativo, assemblee deliberative ma non nazionali. Carlomagno si adattò al governo deliberativo, anzi lo restaurò; e fu così grande poi, che potrebbe bastar l'esempio di lui a provare che sono compatibili tal governo e la grandezza personale del principe. Poi da Carlomagno al secolo xi cadde tal governo imperfettissimo, incapace di reggersi da sè. Sorti i Comuni al fine di quel secolo. ne risultò, nelle numerose città italiane, quel governo repubblicano mal ordinato addentro e peggio fuori, di che abbiam notato a' luoghi loro le origini, le vicende ed il tristo fine: ma risultò, nello stesso tempo all'incirca, quell'introduzione che pur accennammo de' Comuni, cioè dei loro deputati popolari nelle assemblee delibarative delle monarchie europee, delle tre grandi di Spagna, Francia ed Inghilterra principalmente. E allora si può dir fatta la grande invenzione della rappresentanza, allora passato il governo deliberativo a rappresentativo. Ma fu come parecchie altre fatte a tempi immaturi, invenzione precoce, incapace di produrre gli effetti suoi. Decadde essa pure, fu negletta dai popoli quasi inutilità, incomodo e carico; tralasciata dapprima, abolita poi quasi intieramente dai principi come difficoltà ed impossibilità nel governo di loro Stati cresciuti. Tra il primo terzo del secolo xvi e il primo terzo del secolo xvii furono spenti tutti i governi rappresentativi, stabiliti governi consultativi (in breve caduti in assoluti) in tutta Europa, tranne Inghilterra. Nella quale fu fatto, sì, il medesimo tentativo, ma fallì; e del tentativo fallito, dalla vittoria del governo rappresentativo riuscì questo nel 1688 finalmente quasi perfetto; e questa fu la prima. restaurazione di esso, appena attesa allora, appena studiata per parecchi anni sul continente europeo. Un lungo secolo. centun anni dovetter correre prima che si pensasse a niuna imitazione. Vi si pensò, se ne incominciò in Francia nel 1789; e pur troppo il pensiero fu leggiero, l'imitazione breve, i pervertimenti molti, pronti e gravi e non finiti in quella pur essa incostante, pur essa misera nazione. Ma intanto, tra gli errori e le sventure di Francia, il gran pensiero, la grande imitazione dell'Inghilterra, la seconda e maggiore restaurazione del governo rappresentativo, s'è diffusa in Germania, in Spagna, in Grecia, in Italia, in tutto il continente europeo, tranne Turchia. Russia, e non so s'io dica alcuni principati italiani. Quindi non è dubbio che l'anno 1789 è per tutto questo continente una delle epoche più grandi e più atte a segnare e dividere le sue età storiche, è l'êra della sua libertà rappresentativa restaurata. Ma perchè l'Italia non entrò realmente in tal restaurazione se non 59 anni appresso: e perchè poi in quest'Italia, che non ebbe in essi, che non ha nemmen ora l'indipendenza, la stessa questione di libertà non è (per chi senta e sappia virilmente) se non secondaria; e perché, se ciò sia vero, noi abbiamo fatto bene, e se non sia. abbiamo errato con meditata sincerità, e non ci possiamo quindi ricredere; perchè, dico ad ogni modo, abbiamo da gran tempo divisa la storia italiana secondo questo interesse primiero dell'indipendenza, e così chiamato quest'ultima età delle preponderanze straniere; perciò noi non possiamo se non comprendere in essa, ed anzi nel periodo terzo delle preponderanze francese ed austriaca, i 25 anni corsi dal 1798 al 1814. Non e condizione più anormale all'universale civiltà. che quella d'una nazione senza indipendenza, e l'anormalità della condizione trae seco l'anormalità della storia. E il fatto sta che la grand'èra europea del 1789 non introdusse per noi niuna condizione, niuna mutazione, niun fatto nuovo che

sia rimasto grande e durevole. Ne preparò alcuni, è vero: ora incominciamo a saperlo; preparò questa libertà che incominciamo ad avere. Ma non possiamo dire che incominciamo ad avere l'indipendenza. E finche non l'avremo, io sfido chicchessia a dire se sia finita l'età delle preponderanze straniere. Ad ogni modo, il secolo xviii diede uno spettacolo duplice: da una parte, Inghilterra sola progrediente ed in quel governo rappresentativo di che ella aveva allora la privativa, ed in ogni sorta di felicità e grandezze interne ed esterne; dall'altra parte, l'Europa continentale incompiutamente progrediente in quelle riforme che noi accennammo per l'Italia, riforme ecclesiastiche e feodali, ma non riforme del principato, non restaurazioni di libertà. Molti dissero allora o poi di queste riforme che elle furono imprudenti, ed io credo che dican bene: imprudentissimo fu al principato riformar tutto, salvo se stesso: esser liberale de' dritti altrui e non de' proprii; insegnar a' popoli tutte le libertà, e negar loro quella civile e politica che essi desideran più e che comprende l'altre. Non ci è mezzo; o non bisegna educare i popoli, o bisogna compier loro la educazione; o non bisogna invogliarli, o bisogna dar loro ciò di che si sono invogliati e che prenderan male da sè; non bisogna voler parere, e non esser liberali. - Luigi XVI, re di Francia, fu il solo principe del secolo xviii che abbia voluto veramente essere e sia stato liberale. E su detto e si dice che ei su imprudentissimo in ciò, e ne portò la pena egli, e la fece portar a' popoli suoi. Ma io dico all'incontro, che Luigi XVI non fu imprudente nell'intenzione, ma solamente nel mezzo adoperato, ma appunto nel non dar da sè tutto quello che voleva dare, e nel lasciarlo prendere: fu imprudente in quell'atto imprudentissimo fra tutti gli atti politici, di dare o lasciar prendere ad un'assemblea numerosa, popolare, l'ufficio regio straordinario, dittatorio, di mutare lo Stato, di fare una rivoluzione, una costituzione. Gli antichi repubblicani greci e romani, tutti quanti. sospendeano la repubblica, il poter popolare, quando aveano a ricostituir lo Stato: concentravano per a tempo il governo legislativo in un solo uomo o pochissimi, un Licurgo, un Solone, un dittatore, i decemviri. I repubblicani italiani del medio evo, benchè tanto dammeno, seppero pur sovente fare. il medesimo, crear balle di pochi, per le moltiplici mutazioni di Stato che vollero fare e fecero. Fu riserbato ad un'età che era progreditissima, sì, in molte cose, e si credeva ma non era

nella politica interna dismessa da due secoli, il cader nell'errore grossolano di dar a fare una mutazione di Stato, una rivoluzione, una legislazione o costituzione ad un'assemblea popolare, di creare, nome novissimo un'assemblea costituente. Questo errore trasse a tutti gli altri, alle colpe, ai delitti, ai scempii, alle nefandità che tutti sanno, che tutti i buoni aborrirono e vituperarono già, che ora è venuta una colpevol moda di lodare o scusare, o almeno non vituperare. La bontà dello scopo ideato da principio, ed arrivato all'ultimo, fa quest'inganno nelle generazioni presenti, dimentiche de' fatti intermediarii; e così noi liberali prendiamo quel brutto vizio che condanniamo pure in altrui, di scusar i mezzi dallo scopo. Ma, mi si perdoni o no, io non mi vi arrenderò; brutto è già l'arrendervisi tra le concitazioni della pratica. ma più brutto nella tranquillità dello studio; qui sarebbe premeditata adulazione per un po' d'applausi. L'assemblea costituente del 1789 discostituì lo Stato, se stessa; fecesi governo solo, onnipotente, prepotente. L'assemblea che le succede nel 1792 con nome diverso, di legislativa, e facoltà minori ma poi esagerate, discostitui più, fece o lasciò cadere quella monarchia deliberativa che sola era voluta da principio. E. nuova vergogna di quella nazione a que' tempi, la terza assemblea, la Convenzione, aboli poi la monarchia senza nemmeno costituir la repubblica. Dal 1792 al 1795 che si costitui il Direttorio o governo esecutivo repubblicano, non vi fu nè monarchia nè vera repubblica rappresentativa; vi fu incredibile esempio in questo secolo, una gran nazione non costituita, non governata, se non alla giornata, da pochi che si trova ono a caso in Parigi; ora quel Comune, or le sezioni di esso, ora una pluralità, ora una minorità dell'assemblea. or quelle di altre assemblee non legali, or l'uno or l'altro membro delle une o delle altre; un vero caos politico, un tal cumulo di scelleratezze e barbarie, da far forse scusar l'error contrario a quello detto poc'anzi, di aborrire lo scopo di liberta in memoria de' mezzi che l'instaurarono colà. Ma il sommo e più pazzo delitto di quella rivoluzione fu senza dubbio l'uccisione del re. Non solo l'uccisione, ma il giudicio stesso d'un re è sommo delitto politico in qualunque regno: in uno assoluto, perchè ivi il re è la legge viva, lo Stato; ma forse anche più in uno costituito ad assemblee deliberative. perchè ivi il re è guarentito irresponsabile, incolpevole, dalla legge. E quindi, senza dubbio, gran delitto era stato già nel

secolo addietro il giudicio e la morte di Carlo I d'Inghilterra. Ma Carlo I non era buono e virtuoso principe come Luigi XVI; ma Luigi XVI era non solamente principe buono, ma liberale, e solo liberale de' tempi suoi; ondechè la morte di lui fu insieme delitto di lesa maestà, lesa sovranità, lesa nazionalità, lesa liberalità, lesi progressi, lesa civiltà; la morte di lui ritardo, chi sa di quanto tempo, i progressi di tutte le altre nazioni cristiane: la morte di lui fece e fa scusabili le paure. se sono queste scusabili mai, di tutti i principi d'allora in poi. - E quindi non solamente scusabile ma lodevole, a parer mio. fu il sollevarsi e confederarsi di tutta Europa, prime Austria e Prussia a Pilnitz (27 agosto 1791), poi via via il resto di Germania e Russia, Svezia, Inghilterra, Olanda, Spagna, Portogallo, e pur troppo non tutta Italia, contro quella rivoluzione diventata antiliberale e anticivile. Ed anche qui so di oppormi a molti, i quali giudicando da' tempi presenti, da rivoluzioni minori, e tutto diverse, sentenziano non dover gli stranieri, ne per diritto, nè per prudenza, frammettersi alle volontà di niuna nazione. Ma là non era, non dovea, non potea supporsi volonta così anticivile in una nazione civile; oltrechè forse la civiltà e la libertà de' popoli non iscapiterebbero nemmeno adesso o mai, se si venisse al principio di non soffrire nella cristianità niuno evidente e scandaloso delitto, venga di giù o di su, di lesa civiltà o cristianità. Del resto chiunque esaminerà (come si farà poi senza dubbio) attentamente i fatti di que' tempi, vedrà che le aggressioni vennero allora per lo più da' rivoluzionarii francesi, assalenti tutti i principi europei come illegittimi o tiranni, tutti gli Stali come illegittimamente costituiti finchè non fossero liberi, cioè sconvolti, a modo di Francia. - Se niuni poi, certo erano i principi ed i popoli italiani in diritto, in dovere di difendersi da tali a salti: aggiungevasi, ad essi deboli e vicini, il pericolo sommo che ne veniva a lor indipendenza nazionale. Eppure, vergogna italiana simile a quella del 1494, come allora era stata lasciata quasi sola Napoli minacciata dagli stranieri, ed aveano titubato o barcheggiato gli altri, Savoia, Venezia, Firenze, ed Alessandro VI, così ora fu lasciato solo Piemonte all'aiuto straniero austriaco, e barcheggiaron Genova, Venezia, Firenze, Napoli e Pio VI, tutti quanti. Ciò i governi; ne furono migliori, più sodi o più politici i popoli nostri; gridaron gli uni pace, sempre pace, cioè ozio, finchè la guerra non si fu appressata a poche miglia, e così affievolirono, invilirono i

governi già fiacchi e vili; e gli altri, i liberali di quell'età (e diciam pure a consolazion nostra, che non portavano per anco tal nome, ma quelli di repubblicani o giacobini), fecer turpe alleanza di desiderii, di grida e di congiure colla turpe libertà, cioè colla mostruosa tirannia popolare francese. Diciamolo d'un tratto, non fosse altro, per abbreviare e non tornarvi: principi e popoli, governanti e governati italiani della fine del secolo xvin furono (salvo pochissime e tanto più onorevoli eccezioni personali) insufficienti alla terribile occasione, mostrarono l'insufficienza delle riforme fatte lungo il secolo.

32. Continua. - Nel 1792 (morto già Leopoldo imperatore al 1º marzo, e succedutogli suo figliuolo Francesco II), si mossero gli alleati contra Francia dal Reno. Ma furono reapinti a Valmy, a Jemmapes, e perdettero il Belgio e la riva sinistra di quel fiume fino a Magonza. E in Italia, mentre erano per via gli Austriaci in aiuto a re Vittorio Amedeo III di Sardegna, furono tolte a questo d'un tratto, senza buona resistenza. Savoja e Nizza (settembre). - Nel 1793 (21 gennaio) salì sul palco Luigi XVI. Entrarono allora nell'alleanza molti principi che non v'erano ancora, e fra gli altri il papa e Napoli; e si sollevarono la Vandea, Lione, Marsiglia e Tolone, data poi in mano ad Inglesi, a Piemontesi, a Napoletani (27 agosto). Quindi i repubblicani guerreggiavano infelicemente dentro e fuori; e perdean Belgio, Magonza e la sponda sinistra del Reno, fino alla fin dell'anno, che sotto Hoche ripresero le linee di Weissembourg e Landau. In Italia una flotta francese tentò la Sardegna, ma fu respinta (24 gennaio). Corsica si risollevava contro Francia sotto Paoli. tornatovi da qualche tempo; e vi venivan poi gl'Inglesi, ed eran ricacciati all'ultimo; di che, come di provincia oramai tutta francese, non diremo altrimenti. Intanto i Piemontesi ed Austriaci tentarono riprendere Savoia e Nizza, e dar la mano a Lione e Tolone. Combatterono non senza vigore (8. 12 giugno) al colle di Rauss nelle Alpi Marittime; ma furono respinti in ogni altro luogo; e caddero poi Lione (9 ottobre) e Tolone (19 dicembre). A questa ripresa di Tolone, Nanoleone contribuì come ufficiale d'artiglieria. Quest'anno 1793 fu il bruttissimo della storia interna di Francia. Ma confessiamolo a gloria di quel popolo; quella bruttezza fu ricompra dalla magnifica difesa della indipendenza. Salvo i regii, tutti s'unirono a tal difesa. Nè serve attribuirla, come fanno alcuni.

chi a Carnot, chi al terrore di Robespierre e consorti: nè Carnot nè il terrore non avrebbon valuto, senza quel sentimento d'indipendenza che fu solo buono rimasto allora ai Francesi, che su tanto più forte forse perchè solo buono lor conceduto, e che bastò a ricondur poi la nazione a poco a poco a tutti gli altri, salvo la costanza. Alla quale pure essi verranno; che quanto più si scorron tempi o paesi, più si vede confermato che questo sentimento genera, tosto o tardi, tutti gli altri buoni. - Nel 1794 poi, mentre cessava (28 luglio) per il supplizio di Robespierre e de' suoi complici principali, quella somma tirannia che fu detta il Terrore, gli eserciti repubblicani uscivan di nuovo di Francia da ogni parte, riprendevano Belgio e la riva sinistra del Reno, invadevano Olanda e Spagna. In Italia s'avanzavan meno: trattenuti dall'esercito piemontese, non prendeano che le somme Alpi al piccolo San Bernardo, al Moncenisio, all'Argentiera. Ma tra l'Alpi Marittime e l'Appendiuo violavano (aprile) la stolta neutralità di Genova, e s'allargavano nella riviera di Ponente: e nè per questo si riscuoteva Genova. Nè si riscuoteva Venezia, l'altra decrepita aristocrazia. Quindi i Francesi prendean Saorgio e il col di Tenda ed altri passi, e scendean qua e là in Piemonte. Combattessi principalmente (21 settembre) a Dego, destinato a maggior rinomo. In quest'anno (23 maggio) a Valenciennes fu firmato tra Sardegna ed Austria un trattato che sarebbe stato fatale se non fosse stato stoltissimo allora ed annullato da' fatti poi; un trattato, per cui casa Savoia dovea disfar l'opera de maggiori, riportar sua potenza in Francia, restituendo ad Austria altrettante provincie verso Lombardia. - Nel 1795 finalmente, quando i repubblicani Francesi ebber riuscito a far una repubblica di due assemblee legislative con un Direttorio esecutivo (4 novembre), allora incominciarono a far paci colle Potenze nemiche. E prima (brutto vanto) con Toscana (9 febbraio), che non era mai entrata nè avrebbe potuto entrar seriamente in guerra; poi con Prussia (5 aprile), con Olanda (16 maggio), con Ispagna (22 luglio). Quindi, già non rimanendo essi in guerra continentale se non contro ad Austria e all'Imperio e Piemonte, incominciarono in Germania a passar il Reno; ed in Italia ritentarono gli Appennini, e vinsero a Loano (23, 24 novembre), ma furono pur trattenuti al di là. - Ma l'anno 1796 vide mutarsi a un tratto i modi e la fortuna di quella guerra, l'Italia, l'Europa, per l'elezione di Napoleone Buonaparte, giovane di ventisei anni, al posto di generale dell'armata d'Italia (29 febbraio). Giuntovi appena (26 marzo), si cacciò tra l'Appennino, al centro della linea di difesa nemica, tra Austriaci che vi stavano a sinistra verso Lombardia, e Piemontesi a destra verso Piemonte. Vinse or gli uni or gli altri di qua, di là, a Montenotte (11 aprile), a Dego (12), a Millesimo (14), a Mondovì (22). E lì presso a Cherasco (28), i Piemontesi abbandonarono la guerra, fecero una brutta tregua, mutata poi (18 maggio, a Parigi) in brutta pace; per cui lasciavano l'alleanza; cedean Savoia e Nizza; davano in mano ai Francesi le migliori fortezze dello Stato, quelle fortezze vergini d'assalto, in cui e con cui avrebbon potuto e dovuto resistere, e cui date, si facean servi. Fu incredibil viltà, comparata alla virtù antica dei Piemontesi, di casa Savoia; ma essi avean fatte almeno quattro campagne, una brutta, ma tre belle; avean tenuto lo straniero quattr'anni su quell'Alpi e quegli Appennini, ove eran accorsi con essi pochi Austriaci, non un altro Italiano. Conchiudiamo che allora il migliore Stato Italiano valea poco, gli altri nulla. - Intanto Buonaparte prosegui sua invasione, sue vittorie. Subito passò il Po a Piacenza (7 maggio), concede una tregua con multa al duca di Parma (9), combattè e passò l'Adda a Lodi (9); entrò in Milano (15) trionfante ed applaudito da' repubblicani, o. come li chiama Botta, gli utopisti italiani, esecrato dal grosso delle popolazioni che si sollevarono qua e là. Trattenutone pochi dì, riavanzò, passò l'Oglio, entrò nel territorio della moribonda Venezia, che per la terza o quarta volta deliberò non tra pace o guerra, ma tra neutralità armata o disarmata. e s'appigliò a questa. È vincendo poi a Borghetto (28 maggio), entrò in quel campo di guerra tra Mincio ed Adige, dove egli, il giovane ed arditissimo de' capitani antichi o moderni, vi si fece quasi un Fabio indugiatore, vi si fermò, vi si piantò, vi aspetto quattro eserciti nemici, contentandosi di vincere in una guerra difensiva e lunga di otto mesi intieri, dove poi quella devota vittima di Carlo Alberto non fu rimasto un mese senza che i capitani di bottega, di setta, di piazza, od anche di più autorevoli assemblee, lo spingessero ad uscire, ad avanzare, a correr paese, a dar la mano a chiunque si sollevasse, a guarnir l'Alpi, ad estendersi a perdersi, a perder la più bella occasione che sia stata mai all'Italia. Ed a più dolore e più vergogna si ritenga, che il gran capitano francese aveva, lasciategli da' Veneziani, Peschiera, Legnago e

Verona, mentre l'infelice italiano aveva contro sè queste tre fortezze, l'ultima delle quali accresciuta a tal segno da annullare in paragone l'importanza di Mantova stessa, e da essere il baluardo, la piazza d'armi, il palladio della potenza austriaca in Italia. Così dismessa ogni altra impresa, ogni altra idea, ogni altro pensiero, avesse egli assalita Verona seriamente, lentamente, destinandovi i mesi, gli anni, qualunque tempo! Ma, sinceramente, era egli possibile ciò? forse sì; ma se mai, co' due modi napoleonici; primo, lasciar dire, e ridur la guerra a quell'impresa; secondo, minacciar di far fronte addietro, contro ai perturbatori della patria. Ma non erano nè dovevano essere modi nostri. Vi pensi, sì, per un'altra volta, l'Italia. I campi di guerra dati dalla natura non si mutano per andar de' secoli ; l'arte, rinforzandoli, li fa anzi più importanti. E da Mario e i Cimbri, o forse prima, fino a noi, quel campo di Mincio ed Adige fu, è, e sarà quello ove si combatterà, se mai, la causa nostra. Diavi allora la patria campo libero, e senza disturbi a' suoi soldati. Chi sta al terribile ed onorato gioco dell'armi è suscettivo, concitabile, iroso, e, se sia lecito dire, nervoso. Rispettate i combattenti, non disturbateli; non meno che le loro ire, temete le loro svogliatezze; serbate loro alacrità, lasciateli vincere una volta; e ricompensateli poi, se vi paia, coll'ingratitudine. Non sarà il primo esempio; ma intanto voi sarete stati liberati. - Sei giorni appresso, Buonaparte accerchiò Mantova (3 giugno). Così collocato, diè alcuni giorni, e gli bastarono, ad assicurarsi, a spalla, degli Stati minori italiani. Entrò a Modena (19), poi a Bologna, in Toscana (26); gettò un presidio a Livorno, e firmate tregue con Napoli e col papa, tornò dinanzi a Mantova. Ivi egli era minacciato da un secondo e grande esercito austriaco, che scendea sotto Wurmser per Tirolo, dai due lati del lago di Garda. Al 29 furono assaliti i posti francesi. Al 31, quel già sommo de' capitani moderni abbandonò l'assedio, si volse tutto alla guerra campale; ed in sei di vincendo a Lonato (3 agosto) e a Castiglione (5), rigettò Wurmser nelle Alpi Tirolesi. Ma rifattovisi questo e minacciando nuova discesa, di nuovo Buonaparte prese l'offensiva; e combattendo dal 3 al 5 settembre, risali Tirolo fino a Trento; poi, non trovatovi Wurmser che scendea intanto per Val di Brenta, ve l'inseguì, con magnifica risoluzione, a Bassano, a Legnago, e lo ridusse a buttarsi in Mantova (13). Allora, libero di guerra campale, ricominciò e spinse l'assedio. - Ma

minacciava intanto dal Friuli Alvinzi con un terzo esercito. la terza campagna austriaca dell'anno; bella costanza da svergognare le debolezze italiane. Le virtù degli avversarii son le più importanti a riconoscere, per prenderle e vincerle, Al 10 ottobre Napoli, al 5 novembre Parma firmavan lor paci con Francia. Modena, Bologna e Ferrara, occupate e sommosse da' Francesi, si dichiaravan libere, formavano l'efimera repubblica Cispadana (16 ottobre). Il medesimo di morto Vittorio Amedeo III, succedeva Carlo Emmanuele IV figliuolo di lui, nel regno occupato ed asservito; nel regno che. egli principe buono e pio, tenne pochi anni poi, quasi una sventura, una penitenza, una croce. Il dì 1º novembre Alvinzi passò la Piave, ed in varii combattimenti respinse l'esercito francese sull'Adige, fece pericolar la fortuna di Buonaparte, Ma a un tratto, questi scende da Verona per la destra d'Adige. il passa, prende in fianco Alvinzi, lo sconfigge ad Arcole (15, 16, 17 novembre), e torna quindi all'assedio di Mantova. Tal fu l'anno 1796, che rimarrà famoso sempre nella storia militare, per l'arte innelzata al sommo da la giovanile e meravigliosa facoltà inventiva di Buonaparte. In Germania gli eserciti francesi avanzati oltre Reno, erano sforzati a indietreggiare dall'arciduca Carlo, e facevano una bella ritirata sotto Moreau: ed anche queste operazioni e questi capitani sono gloriosi. - L'anno 1797 s'aprì con una quarta discesa austriaca, una quarta difesa offensiva e nuove vittorie di Buonaparte. Alvinzi ridiscendea dall'alto Adige, Provera assaliva sul basso (12 gennaio). Buonaparte corre al primo, e lo vince a Rivoli (14); corre al secondo già arrivato alla Favorita dinanzi a Mantova. e vince lui e Wurmser uscito dalla piazza, e prende il primo, e far rientrar il secondo (16); ondechè questi, ridotto agli ultimi, in breve capitolò (2 febbraio). Ed ora, ad uno solito ed anche buon capitano sarebbe paruto tempo di riposar l'esercito; ma non a Buonaparte. Mossosi contra il papa, firmava (19 febbraio) la pace a Tolentino, facendosi cedere (oltre Avignone) Bologna, Ferrara, le Legazioni, trenta milioni. Poi, addi 10 marzo, moveva Joubert per il Tirolo, Massena per la Ponteba, se stesso al Tagliamento, per finir la cacciata degli Austriaci dall'Italia, per passare d'Italia ad Austria, quell'Alpi tante volte passate a rovescio; un esercito francese doveva venirne a dar l'esempio. L'arciduca Carlo, il più grande dei capitani che abbiano combattuto Francia fino a Wellington. comandava quel rinnovato e forte esercito austriaco che era

il quinto da un apno. Ma addì 16 Buonaparte vinse al Tagliamento; addi 19 all'Isonzo; e varcate l'Alpi, si trovava addi 31 a Klagenfurth, riunito con Massena, presso a riunirsi con Joubert. Intanto, a sue spalle sollevavansi contro a lui Bergamo (12), Brescia (17), Salò (24), Crema (28); tutte quelle popolazioni veneziane che la vil repubblica non aveva sapute usare contro all'invasore in faccia, che ora ella gli sollevava o si sollevavano a spalle, opportunamente come poteva parer allora, più inopportunamente che mai, come si vide in breve. Buonaparte senti il pericolo, accresciuto dal non saper che gli eserciti francesi del Reno avesser incominciato lor mosse: temè aver tutta Austria dinanzi, tutta Italia addietro; propose negoziati (31). Ma rifintato, riavanzò arditamente, combattendo a Unzmark (3 aprile), e fino a Leoben (7). Allora Austria, minacciata al cuore, domandò essa l'armistizio. Fecesi di cinque giorni. Finiva addi 13 al mattino; arrivarono in quel punto i plenipotenziarii austriaci a trattar pace. Trattossi altri cinque dì: e sirmaronsi i preliminari lì a Leoben, addì 17. Austria cedeva il Belgio, e il Milanese da rivolgersi in repubblica; doveva compensarsi in Germania coi principati ecclesiastici da abolirsi, in Italia cel territorio di Venezia fino all'Oglio, rimanendo Venezia da compensarsi colle Legazioni e Modena, cioè colla efimera repubblica Cispadana: stranissimo ripario della schernita Italia. Ma il di prima de' prelimipari (17), che era un lunedì di Pasqua, appiversario de' Vespri Siciliani, sollevavasi Verona, facevansi Vespri Veronesi, Ridiscese quindi il gran vincitore e mal pacificatore dall'Austria in Italia; mandò sue minaccie, suoi ordini, sua vendetta a Venezia, ed egli, con stupenda arte di perfidia, si scostò dall'esecuzione, fu ad aspettarla a Milano, Addì 12 maggio. in gran consiglio, la vile aristocrazia veneziana abolì se stessa, restitui, diceva, la libertà alla nazione, cioè a una repubblica democratica, cioè a una municipalità alla francese. Questa chiamò gli stranieri addì 16. E. al medesimo dì, le medesime condizioni, i medesimi patti, pattuivansi in Milano, tra i plenipotenziarii venoti e Buonaparte! Talmente a cenni, a dito del vincitore fu consumata quella distruzione d'uno Stato di mille anni. Seguirono moti in Genova, per cui anche quella repubblica fu mutata da aristocratica a democratica francese. e prese nome di Ligure; moti nella Valtellina contro a' Grigioni, per cui Buonaparte, fatto arbitro, tolse quella provincia a' Grigioni e diedela alla repubblica Cisalpina, che stavasi, come

si disse allora, organizzando. E seguirono negoziati, dapprima di pace generale in varii luoghi; poi, rotti quelli, di pace particolare tra Francia ed Austria presso a Campo-Formio: e Buonaparte in persona li condusse, vi tiranneggiò Austria. Francia, Italia a modo suo. Rigettato da Cobentzel il suo ultimatum, ruppe addi 16 ottobre; e addi 17 fu accettato quello, e fattane pace definitiva. Francia (già accresciuta di Savoia, Nizza, Avignone), rimase accresciuta del Belgio e della riva sinistra del Reno: e questi e gli altri ordinamenti germanici rimandati legalizzare ed ultimare a un congresso futuro a Rastadt, Venezia e la efimera repubblica Cispadana sagrificate del tutto: Austria compensata in Italia con Venezia e tutto suo Stato (salvo l'isole) fino all'Adige. Una repubblica Cisalpina (brutto nome che sottintendeva Francia) costituita a Milano, e formata di Lombardia, Modena e le Legazioni. - Napoleone fu incontrastabilmente il più gran capitano di questo e molti e forse tutti i secoli, e l'anno non corso intiero, dall'11 aprile 1796 al 7 aprile 1797, basterebbe a dargli tal vanto. Ma Napoleone fu, senza dubbio, mediocre politico ad ordinare Stati internamente, pessimo ad ordinarli insieme, a rifar quella carta d'Europa che egli tanto pur meditò e rimutò. Negli ordinamenti interni, non badava a libertà : negli esterni, non a nazionalità; nè in quelli nè in questi, ai desiderii, ai voleri, al potere dell'opinione universale. Nei tanti riordinamenti che fece l'Europa, non badò mai a limiti, a schiatte, a lingue, a natura; non ebbe mai l'idea, sola effettuabile durevolmente, di costituir nazioni. Qui non pensò a costituir l'italiana che era pur sua, o del padre e della madre sua: egli non vi lasciò solamente, vi accrebbe fin d'allora la potenza austriaca; egli ve la stabilì in modo da far l'Italia settentrionale campo inevitabile di nuove lotte tra Francia ed Austria, campo di servitù alla prima di queste per pochi anni, alla seconda Dio sa per quanti; egli fu il primo inventore degli ordinamenti del 1814 e 1815. Vero è che vi fu aiutato dall'incredibile stoltezza di quasi tutta Italia, della rimbambita Venezia principalmente, e di quelle popolazioni sollevatesi appunto appunto per autorizzar chi le voleva sacrificare.

33. Segue fino alla pace d'Amiens (1797-1802). — La condizione precaria fatta da quella mala pace all'Italia era questa: Austria dunque fino all'Adige; la novizia repubblica Cisalpina, composta di antichi sudditi austriaci, modenesi, papalini, divisa in parte antica e che or diremmo legittimista

assoluta, e parte democratica pur assoluta, niuna di mezzo; esercito novissimo lentamente sorgente, e vituperato di quel detto di Buonaparte che non avrebbe resistito a un reggimento piemontese; e quindi con tal pretesto e ragione, un esercito d'occupazione francese, e generali e commissarii dittatori, cioè insomma dipendenza straniera assoluta. La monarchia piemontese rimaneva ridotta e stretta tra le due repubbliche di Francia vera e Francia Cisalpina, ed occuputa essa pure attraversata da Francesi. Parma sopravviveva sotto lo scudo di Spagna, Toscana sotto quello d'Austria. Roma travagliata tra suo vecchio governo e la vicinanza della nuova ed invadente democrazia cisalpina. Roma pareva all'ultima agonia: ed eravi per allora, e sarebbe stata per sempre, se non vi fosse il poter temporale appoggiato allo spirituale. E finalmente la regina Carolina ed Acton fremevano da Napoli contro alle novità, cui non avean saputo resistere nel farsi, cui fatte volean disfare. Insomma o per vecchiezza mal sostenuta, o per nuova e cattiva costruzione, tutti gli edifizii degli Stati italiani minacciavan rovina. - La prima fu quella di Roma. Scoppiovvi una sommossa di repubblicani (28 dicembre 1797), così dappoco che non resistettero ai dragoni del papa. Rifuggirono al palazzo di Francia, dov'era ambasciatore Giuseppe Buonaparte fratello di Napoleone, e a lui addetto un giovane generale Duphot. Questo su ucciso nel tumulto. Fecesene scandalo, grida, violazione juris gentium, e via via. Arrivò Berthier, generale in capo de' Franco-Cisalpini, al 10 febbraio 1798, entrò, fu menato in trionfo a Campidoglio; e li sotto, a Campo Vaccino, dinanzi a un notaio, fu proclamata la repubblica Romana. Non sarebbe pregio d'opera anche più distesa riferire le costituzioni, o peggio i subugli, le parti, cioè i pettegolezzi di questa e delle seguenti repubblichette esimere. Più seria, più storica là resistenza del vecchio ed or dignitoso e coraggioso pontefice; il quale ricusò ogni rinuncia, e fu subito portato via a Toscana, ed indi a Valenza in Francia, dove morì (29 agosto 1799). - Intanto cadeva casa Savoia. La repubblica Ligure infrancesata dichiarava la guerra a Carlo Emmanuele. Intromettevasi Francia, ed occupava la cittadella di Torino. E finalmente, a un medesimo di a Parigi e a Torino, dichiarava la guerra (tirannica derisione) al re già spogliato d'ogni mezzo di resistenza; e questi abdicava (9 dicembre) virtuosamente protestando, ed era poi portato via a Toscana, e là imbarcato

per Sardegna. E così, dopo quattro anni di difesa militare, e due di difesa diplomatica (sostenuta principalmente dal Priocca ministro degli affari esteri e dal Balbo ambasciatore a Parigi) cadeva anch'essa non senza dignità casa Savoia. Questa e il papa soli fra' principi italiani ebbero, non avendo saputo resistere, l'onore almeno di aver saputo soccombere. E del Piemonte pure su tentato sare una repubblica: ma non su conceduto dai Francesi, che lo serbarono sotto un governo, come si diceva, provvisorio. - Napoli poi cadde poco-appresso, ma men bene di gran lunga. Carolina ed Acton ministro, e Mack generale tedesco assoldato da essi, e Nelson ammiraglio inglese trionfante della sua recente vittoria navale ad Abukir, immaginarono decidere, romper essi dal loro angolo d'Italia quella guerra, che si riannuvolava già da tutta Europa. Apparecchiato un grande esercito, i Napoletani invasero la nuova repubblica Romana, entrarono in Roma (29 novembre), abbandonata dal piccolo corpo francese di Championnet. Ma battuti i Napolitani fin dal primo incontro ad Otricoli (9 dicembre), lasciaron Roma; e rientrovvi Championnet, e li inseguì ai limiti del Regno ed oltre. Ferdinando Borbone, spaventato, salpò con la moglie e la corte sulle navi di Nelson per Sicilia (31 dicembre). - Al nuovo anno 1799, si avanzò Championnet contro a Capua (3 gannaio), e firmò un armistizio (11) con Mack; ma sollevossi Napoli contro a questo ed al governo del re, e la città rimase in mano a' lazzaroni, sotto al principe di Moliterno, che finì quella confusione chiamando i Francesi (23 gennaio). Ed ivi pure fu organizzata una repubblichetta alla francese, la quale (perchè non erano ancora di moda le caricature del medio evo, ma sì quelle greche e romane) su detta Partenopea. -Scoppiava poco appresso la guerra della seconda coalizione europea; da una parte, Inghi!terra che non avea cessato mai. Austria che ricominciava diciotto mesi dopo la pace mal fatta e peggio eseguita di Campo-Formio, e Russia che entrava or per la prima volta in guerra effettiva; dall'altra, Francia e le sei repubbliche satelliti sue, Olandese, Elvetica testè rivoluzionata, democratizzata, centralizzata e ribattezzata, Ligure, Cisalpina, Romana e Partenopea, Jourdan passando il Reno in Germania (1º marzo), Massena passandolo in Elvezia (6), e l'arciduca Carlo passando il Leck (3), aprirono la campagna. La quale fu condotta colà infelicemente per Francia, ma pure serbando all'ultimo le due linee

del Reno e della Limmath. In Italia poi Scherer e l'esercito francese incominciarono essi passando l'Adige (26 marzo); ma battuti nei di seguenti da Kray, si ritrassero (7 aprile) sul Mincio, e quindi precipitosamente sull'Oglio, sull'Adda. Scherer avvilito lasciò il comando a Moreau, già generale in capo illustratosi in Germania, e qui semplice general di divisione. Intanto arrivava l'esercito russo sotto Suwarow, capitano molto illustratosi in Turchia e troppo in Polonia. E perchè a Championnet, richiamato dall'esercito di Napoli nel-Pitalia superiore, era succeduto Macdonald, buon capitano esso pure, fu bella guerra anche questa. Moreau battuto a Cassano sull'Adda il di appresso a quello in che prese il comando (28 aprile), si ritrasse lentamente a Milano, a Torino; e dato tempo così alla fuga scompigliata de' repubblicani cisalpini e piemontesi, passò il Po, lascionne tutta la riva sinistra, ridisceselo sulla destra, e si collocò al confluente del Tanaro tra Alessandria e Valenza. Suwarow prese Torino. ma esso pure ridiscese il Po a manca, e passatolo, si collocò a Tortona in faccia a Moreau. Questi gli sguizzò di mano, e posesi a Novi tendendo la destra a Macdonald che arrivava da Napoli, Roma, Toscana abbandonate. Verso la metà di giugno eran presso a riunirsi i due. Ma fosse fretta di Macdonald o indugio di Moreau, quegli si trovò impegnato solo contro a Suwarow bellamente cacciatosi in mezzo. Alla Trebbia combatteronsi tre giornate (17, 18, 19). E battutovi Macdonald, si riuni allora a Moreau per l'Appennino; sul quale fu così cacciato tutto l'esercito francese, rimanendo il resto d'Italia in mano agli Austro-Russi. E quindi si vede. come da altri esempi numerosi antichi, nuovi, e novissimi da Annibale fino a noi, che ivi pure tra il Po, la Trebbia e l'Appennino è un altro campo apprestato dalla natura, fortificato poi dall'arte variamente, alle guerre italiane, un campo che è primo o secondo in importanza a quello di Mincio ed Adige, secondochè le guerre ci vengono di Francia o di Germania: campo poi difensivo principale, forse unico, al Piemonte contro Austria. Vergogna a noi, a noi Piemontesi dico. di non averlo saputo adoperare nell'ultima nostra prova. Avrebbe bastato a ciò seguir le patrie tradizioni, e principalmente gli ultimi esempi di Suwarow e Moreau. - Seguirono restaurazioni degli antichi governi non meno efimere che le repubblichette testè cadute. A Napoli tornarono re, regina e il resto, incrudeliti a vendetta dal recente avvilimento, e dal subitaneo e immeritato trionfo. Ivi Nelson sporcò la propria gloria e la bandiera inglese, imprestandola ai supplizii. In Roma, in Firenze, in Torino eran proclamati papa. granduca e re, ma assenti, e governarono intanto gli alleati poco diversi da' nemici, più odiosi. Come gl'italiani repubblicani poc'anzi, così ora i regii poterono imparare che sieno le difese, le protezioni, gli ordinamenti stranieri. Austria aveva allora tutta Italia in sue mani; e mostrò l'intenzione di serbarne molto o tutto; e perdette l'opinione dei proprii partigiani. In Piemonte principalmente crebbe allora l'antico odio ad essa. Che più? Per queste avidità, Austria perdè la guerra stessa; per assicurarsi del paese ridusse la guerra campale ad assedii; furono prese Alessandria (22 luglio), Mantova (30). Allora coll'esercito riunito, Suwarow si avanzò all'Appennino, e vinse in gran battaglia a Novi l'esercito francese capitanato da Joubert, e. lui ucciso, di nuovo da Moreau (15 agosto). Quindi l'esercito francese si ridusse in parte dentro e intorno a Genova, e in parte sul Varo a difendere Provenza. E già, passati in Isvizzera Suwarow e l'esercito russo (21 settembre), Melas coll'esercito austriaco tentava Genova. - Ma mutavasi allora di nuovo a un tratto e del tutto la fortuna di Francia per l'arrivo di Napoleone Buonaparte dall'Egitto, ch'egli avea conquistato da due anni, e che lasciava ora senza ordini, di proprio moto, per venirsi porre a capo della mal condotta e da lui disprezzata repubblica. Addi 9 ottobre approdava a Fréjus; addi 9 novembre (18 brumaire) distruggeva il Direttorio, e metteva invece un governo di tre consoli provvisorii, se stesso. Sievès e Ducos. Elaborata quindi una nuova costituzione con un primo consolo, che naturalmente fu egli, e due minori, Cambacérès e Le Brun; entrarono in carica il di di Natale 1799: mille anni, di per di, dall'assunzione di Carlomagno all'imperio. — Quindi subito, e più poi ne' primi mesi del 1800, seguì sotto a Napoleone quel ricalcare i proprii passi la rivoluzione francese. quella, come si diceva allora, controrivoluzione, tanto temuta da tutti i rivoluzionarii, tanto immanchevolmente destinata a tutti, quel mirabile restaurarsi e riordinarsi dell'amministrazione, della giustizia, delle finanze, dell'esercito di Francia, che ci fu recentemente così ben narrato dal Thiers: ben narrato, dico, perchè nemmen egli, francese e napoleonico, ma liberale, non tace nè vela ciò che vi mancò. la libertà. Lo stupore d'Europa a sì grandi mutazioni, gl'indugi

degli Austriaci che per otto mesi dopo la battaglia di Novi non fecer quasi nulla nè in Italia nè fuori, dieder agio a Napoleone ad apparecchiar la magnifica campagna del 1800. Pose Moreau ed un forte esercito in Elvezia ed Alsazia sul Reno, con ordine di passarlo; Massena e le reliquie degli eserciti d'Italia a difesa di Genova e d'Appennino; e un terzo esercito di riserva sotto Berthier nominativamente a Digione, di fatto qua e là, dove venivan raccogliendosi le divisioni, le brigate via via; cosicchè, tra il grido sparsone e il non trovarsene quasi traccia a Digione, furono ingannate le spie nemiche, credettero finzione e vanto la verità bandita. Gli Austriaci apriron la campagna. Melas assalì Massena addì 5 aprile, e fortissimo contra debole, lo rinchiuse in Genova e lo separò da Suchet che si ritrasse quindi sul Varo, e vi fece una lunga e bella difese, mentre Massena fece la sua bellissima di Genova. Quindi entrò in campagna Moreau (25), passò il Reno su quattro punti da Strasborgo a Sciaffusa; e combattendo e vincendo a Stockach, a Mæsskirk, giungeva al Danubio. ad Ulma, dove riduceva l'esercito austriaco di Kray. Posava quindi, staccata già una forte divisione sua al San Gottardo. per iscendere in Italia in aiuto a Napoleone. Questi poi erasi mosso terzo (5 maggio) da Parigi; e attraversata Digione dove erano appena alcuni depositi dell'esercito di riserva, n'avea raggiunto il grosse sulle sponde, anzi al sommo capo del lago di Ginevra. Addi 14, avea spinto Lannes e sue prime divisioni a passare il Gran San Bernardo; poi l'altre ne' di seguenti fino al 20, che passò egli. Lannes, scendendo per Val di Dora. s'era abbattuto contro al forte di Bard, che la chiude, e passato sulle balze a sinistra, come potè, era pur progredito. Così fece a stento il resto dell'esercito, Napoleone. Addi 22, Lannes sboccò dai monti e prese Ivrea; addi 28, dai colli, e prese Chivasso sul Po, E raccolto là alla pianura oramai tutto l'esercito. Napoleone minacciò a destra Torino, ma piombò a stanca sul Ticino (31), e passatolo, su Pavia e Milano (1º giugno). Entrò egli in questo il di appresso; e pensi ognuno le meraviglie, le gioie nei repubblicani, dei cresciuti nemici d'Austria, degli amici de Francesi e della liberia, pur cresciuti all'ordinarsi apparente di essa in Francia. Nè fermossi guari Napoleone costi. Partendo di Parigi aveva accennato col dito in sulla carta la pianura tra Alessandria e Tortona, come quella ove Melas preso a spalle raccoglierebbe probabilmente l'esercito austriaco, per rompersi una via alla ritratta. E Melas, sorpreso a Nizza mentre guerreggiava tranquillo contro Suchet, obbediva ora al dito fatidico correndo egli e facendo correre sue divisioni disperse al punto assegnato. Massena intanto era sforzato dal difetto assoluto di viveri in Genova, addi 4; e fatta un'onorevole ed utile capitolazione, sbarcava quindi a Savona, dove dava la mano a Suchet già riavanzato, E Napoleone, lasciata Milano addi 8 raggiungeva l'esercito suo che già avea passato il Po a Pavia. Addì 9 incontravansi i due primi corpi nemici a Stradella e Montebello; e vinceva il francese sotto Lannes, che n'ebbe poi il nome. Quindi seguendo e convergendo a destra tutto l'esercito francese trovavasi in Voghera e Tortona, contro all'austriaco raccoglientesi ad Alessandria. Trovavansi così i due eserciti in una di quelle posizioni dove forza è si decidano i destini delle nazioni; l'esercito francese aveva l'austriaco tra sè e Francia. l'austriaco aveva il francese tra sè ed Austria; ma con questa gran differenza, che il francese era venuto costì apposta e credea tagliare l'austriaco sorpresoteneasi per tagliato; ed ognun sa che anche in guerra l'opinione la la forza. Tre di passarono in formarsi assicurarsi l'uno e l'altro. Addi 13, Napoleone, passata la Scrivia, e spiegatosi ne' piani di Marengo e non trovatovi il nemico, temettelo scampato. Ma all'aggiornare del 14, sboccò questo dal ponte della Bormida, e si spiegò nei medesimi piani. E lì da mattina a sera si combattè quella lunga, varia, intensa battaglia, vinta dagli Austriaci quasi tutto il giorno, rivinta da Francesi nell'ultime ore per lor mirabile costanza, per quella principalmente di Desaix che vi morì. Qui sorge più che mai il rincrescimento di non aver agio a descrivere, ammirare, lodare. Insomma, Melas e gli Austriaci furono fermati, rotti, disfatti, ricacciati, riaffolati in Alessandria; e al domani (15) Melas firmava una capitazione per cui gli fu conceduto ritrarsi dietro al Mincio ed al Po; ed egli concedeva Piemonte. Lombardia, Liguria, Parma, Modena, le Legazioni, Toscana; e così la restaurazione della repubblica Cisalpina. Napoleone ripassò trionfando a Milano, a Torino; ritornò trionfando a Parigi. Allora Moreau, concitato da tanto esempio, assalì pur egli in Germania i nemici, e li vinse e spinse fin dietro l'Ian, e firmò pur esso un armistizio (15 luglio). Poche nazioni, pochi nomini ebbero mai un'epoca di gloria e fortuna crescenti, come questa che incominciò qui a Francia, a Napoleone; e pochi uomini ne usarono bene, come egli allora. Continuò, accelerò, svolse riordinamenti interni ed esterni: ripropose paci, e rigettato riuni nuovi eserciti a nuovi trionfi, Addi 28 novembre fu rotto l'armistizio. Addi 3 dicembre. Moreau vinse una gran battaglia a Hohenlinden, e passò quindi l'Inn e la Salza e firmò poi un nuovo armistizio a Steyer (25 dicembre). Ed intanto un secondo esercito francese dalla Svizzera passava la Spluga (5 dicembre). Ed il terzo in Italia sotto Brune passava il Mincio (25 dicembre), e l'Adige (1º gennaio 1801), e firmava pur esso il suo armistizio a Treviso (16 gennaio). Finalmente (9 febbraio 1801) firmavasi a Lunéville la pace tra Francia ed Austria, simile a quella di Campo Formio; Austria dietro l'Adige: Cisalpina formata, come già, del Milanese, Modena e le Legazioni; Piemonte e Toscana abbandonate alle ulteriori disposizioni di Francia. E seguirono quindi, rapide, e quasi appendici di questa, altre paci via via. Per un trattato fatto pochi di appresso con Ispagna (21 marzo) Napoleone facevasi ceder Parma e Piacenza, e innalzava quella casa Borbonica a un nuovo regno d'Etruria pochi altri di appresso (28 marzo). Napoli faceva pace e cedeva Porto-Longone, Elba, i Presidii e Piombino. E finalmente, addi 15 luglio, firmavasi il concordato tra Francia e Pio VII, nuovo papa eletto ultimamente (14 marzo 1800) a Venezia, mirabilmente eletto, come uomo che s'era già mostrato intendente de' tempi, da uomini che così mostrarono intenderli. Poi, adunatasi a Lione una consulta di Cisalpini. mutava sotto la dittatura dell'onnipotente vincitore e paciacatore la costituzione della repubblica Cisalpina, e'gliene deferiva la presidenza (26 gennaio 1802). E qui un grande scritter moderno accenna a non so qual gioia e qual concorso dell'opinione italiana. Ma noi vecchi n'abbiam ancor qualche memoria; e il fatto sta che gioia o no, questa consulta fu poco più che obbedienza al cenno strauiero, e cerimonie. Seguirono altre ed altre paci; ultimate, confermate tutte da quella tra Francia ed Inghilterra firmata ad Amiens (27 marzo 1802). La Cristianità era in pace; ma divisa essa tra due potenze prepotenti una in mare, l'altra in terra; divisa l'Italia tra Francia prepotente e crescentevi, ed Austria ridotta a soffrire. era chiaro a tutti che non potea durare nè questa ripartizione particolare, ne quella generale.

34. Napoleone primo consolo e presidente della Repubblica Italiana, poi imperatore, e re d'Italia (1802-1814). Nei dodici anni di che ci resta a dire, non solamente non furono grandi fatti nazionali, ma nemmeno grandi fatti stranieri in Italia. Le guerre qui rinnovate non furono più, come poc'anzi, principali, ma secondarie in Europa; e le paci furono obbedienze di poco men che tutti ello straniero. Tuttavia, fra i tempi di obbedienza, niuno fu lieto, operoso, forse utile, quasi grande e glorioso come questo. Men vergogna era servire con mezza Europa ad un uomo operosissimo, grandissimo, e che si potea dir di nascita, e doveva dirsi indubitabilmente di sangue, di nome, italiano; e servirlo operosamente, in fatti grandi, moltiplici, incessanti, crescenti, e continuamente mutanti, i quali non si potea prevedere a che avesser a riuscire, e si poteva sperare riuscissero a qualche gran riunione e liberazione d'Italia; men vergogna, dico, che, come in altri tempi, servir quasi soli e languidi in mezzo alle indipendenze e libertà ed operosità universali. Non faccio scuse per coloro che così servirouo, spiego che così servirono allora. Non v'era indipendenza, è vero, ma non ne furono mai speranze così vicine. Non v'era libertà politica, ma n'erano almeno le forme in un gran centro italiano; non libertà civile ben guarentita, ma legale almeno; e poi, v'era quella eguaglianza che a molti, bene o male, fa compenso alle mancanze di libertà. Non libertà di scrivere, certamente; ma non gelosie, non paure d'ogni sorta di coltura, non disprezzo degli uomini colti, non quella separazione tra essi e gli uomini pratici, che è il maggior de' disprezzi, e quasi smentita e scherno delle vantate protezioni. Chiuso poco dopo il mare, non vi fu operosità commerciale; ma v'eran quelle delle industrie, e dell'agricoltura, e della milizia: dico quell'operosità di guerra, che è senza dubbio calamità all'universale, ma felicità suprema forse a molti di coloro che l'esercitano, perchè è supremo esercizio dell'umane facoltà. E allora gl'Italiani, primi i Piemontesi, poi i Lombardi e Romagnoli, e via via Toscani, Romani, Napoletani; corsero a quell'esercizio, e vi furon affratellati a quei militari avanzati e lodati in quegli eserciti vincitori d'Europa; e quegl'Italiani sentivano di fare allora ciò che non avean fatto da secoli i maggiori, ciò che speravano si facesse poi dai nepoti; quegl'Italiani credevano incamminar i posteri alla rinnovata virtù italiana. Insomma, era servaggio senza dubbio, ma partecipante alla concitazione, all'alacrità, all'orgoglio dei signori; non quello oppressivo, compressivo, depressivo di tanti tempi anteriori e posteriori. E così, da quegli anni, dal principio di questo secolo, incominciò a ri-

pronunciarsi con più onore e amore il nome d'Italia: da quegli anni incominciò a mirarsi ad essa tutta insieme, e incominciarono a cadere quelle invidiuzze od invidiacce municipali o provinciali che avean lussureggiato da tanti secoli, e pur testè nelle repubblichette esimire ed utopiste del medio evo e della fine del secolo xviii, e che lussureggiarono più tardi nuovamente. Sottentrò, è vero, quello che i fatti dimostrarono ripetutamente poi sogno del regno unico italiano; ma se, caduto il sogno, saprà serbarsi la realità dello spirito nazionale, se la fine del secolo nostro non sarà del tutto indegna del principio, forse che questa diventerà èra a migliori destini d'Italia. Ma noi dobbiamo affrettarci al termine del nostro assunto. Il resto dell'anno 1802 vide una nuova costituzione della repubblica Ligure (26 giugno), così portata a segno delle ultime, Francese ed Italiana; piccolo affare conseguente agli altri. Ma segui (11 settembre) la riunione a Francia di quel Piemonte, la cui condizione erasi lasciata dubbia fin allora; e incominciò così quell'estendersi innaturale del territorio francese in Italia, che mostra (oserò ridirlo?) la incapacità di Napoleone nella politica vera, grande. fondatrice. Ed io so che mi scosto qui non solamente dagli scritti apologetici di lui Napoleone, ma da uno scrittore recente da me come da tutti molto ammirato; ma egli pure sarebbe certo fin d'ora e rimarrebbe poi forse più lungamente ammirato, se, tenero com'egli è della nazionalità francese, fosse più intendente dell'altre; se cercasse gli accordi di quella con queste, se non avesse voluto rimanere così stazionario (anch'egli!) ai tempi del suo eroe; se avesse voluto progredire a' presenti che tendono a quell'accordo di tutte le nazionalità cristiane. Ad ogni modo, seguì la mediazione di Napoleone in Isvizzera e la rioccupazione di lei; e tra per questi estendimenti della potenza continentale di Napoleone. e quello marittimo di Malta che Inghilterra volle ritenere a compenso, e il volersi ciascuno estender solo e non patir che s'estendesse l'altro, si ruppe la guerra nuovamente tra Francia ed Inghilterra (maggio 1803). Seguirono, la congiura dei legittimisti francesi, George, Polignac e compagnia; la presa sul territorio germanico e la morte del duca d'Enghien, il più vile degli atti di Napoleone (21 marzo 1804); poi l'istituzione e proclamazione dell'imperio francese (18, 20 maggio); e l'istituzione e proclamazione dell'imperio ereditario austriaco (4 agosto); il viaggio di papa Pio VII a Parigi dove con-

sacrò il nuovo imperatore (2 dicembre), e incominciò forse a guastarsi con lui; e il regno d'Italia ricevuto, cioè preso, dal nuovo imperatore (18 marzo 1805), e poi il viaggio di lui qui, l'incoronazione a Milano (26 maggio), e le vane parole « guai a chi la tocca! » pronunciate nel prender la corona di ferro: e Genova riunita innaturalamente, non al nuovo regno d'Italia, ma all'imperio di Francia (4 giugno); e così Parma (21 luglio); e Lucca fatta principato per una sorella dell'imperatore, già principessa di Piombino (23 giugno). — Austria, Russia non vollero tollerar più; fecero la terza coalizione; strinsersi con Inghilterra, la liberarono dalla discesa a lei minacciata da due anni nella Manica. Napoleone levò a un tratto i campi ove aveva ragunate, esercitate, ordinate più meravigliosamente che mai sue vecchie divisioni (27 agosto); e facendole attraversar Francia di corsa, le portò in Germania, dove incominciarono a chiamarsi la grande armata, e grande fu poi veramente ed in numero ed in fatti per nove anni. Intanto Austria ruppe la guerra, passò l'Inn (8 settembre), invase Baviera. Credeva, incominciando essa, assicurarsi l'offensiva; ma questa è sempre de' più forti e più abili, e Napoleone solea lasciar incominciare il nemico per vederlo spiegarsi, e prenderlo sul tempo poi, o, come diceva egli, in flagrante. Così sece. Parti di Parigi (24), passò il Reno (1º ottobre), taglio. ruppe, corpi austriaci qua e là, e li accerchiò da manca, e li fece capitolare ad Ulma (19 ottobre); e. attraversando Baviera entrò a Vienna (13 novembre). Allo stesso tempo l'esercito francese, e già in parte italiano d'Italia, ragunato sotto a Massena, vinceva l'austriaco sotto l'arciduca Carlo a Caldiero (30 ottobre); e spintolo dinanzi a sè, passava il Tagliamento al medesimo di che il grande esercito entrava a Vienna, e combattendo e vincendo univasi a questo addì 24 novembre in Austria. Ma un grande esercito russo ed Alessandro imperatore s'erano pure uniti al resto dell'esercito austriaco, ed a Francesco II. Ed uscito di Vienna Napoleone, s'incontrarono si combatterono ad Austerlitz in Moravia i tre imperatori in gran giornata, al di anniversario dell'incoronazione di Napoleone (2 dicembre 1805). Vinse questi, il gran capitano. naturalmente; e seguì tra pochi di un'armistizio, e tra pochi altri la pace firmata a Presburgo (26 dicembre). Per questa rimasero cacciati gli Austriaci oltre all'Isonzo, e riunita Venezia al regno d'Italia: e rimasero acquistate a Napoleone. ma non riunite a niuno Stato, tenute quasi a riserva per li

suoi disegni futuri, le antiche provincie veneziane in Illirio. Quali erano questi disegni? Certo orientali, contro all'imperio turco, al quale ei voleva così farsi limitrofo, per partecipare in ogni caso a sue spoglie. Ma per li particolari ei se ne rimetteva al tempo, alle occasioni, e loro ispirazioni. Thiers e Mignet ci rivelarono ultimamente due disegni concepiti da due parti contrarie: proposto l'uno da un italiano e dal principe Czartorinski ad Alessandro prima della guerra, l'altro da Talleyrand a Napoleone in mezzo ad essa, combacianti i due nella idea di spinger e ingrandir Austria sul Danubio per liberarsene ad Occidente. Le preoccupazioni, gl'interessi momentanei, ciò che il volgo dei politici chiama sola politica, spinsero a tutt'altro Napoleone vincitore allora, Alessandro vincitore di poi. I tempi avvenire possono soli far chiaro quale fosse men sognatrice, quale definitivamente più duratura, o la politica solamente invaditrice, invaditrice per invadere, senza discernimento, di Napoleone ed Alessandro, o la fondatrice di Czartorinski e Talleyrand. Solea dir questi • esser merito suo, prevedere un po' più presto ciò che tutti dovean veder poi ». Ad ogni modo Napoli avea fatto poc'anzi (21 settembre) con Francia un trattato di neutralità, e Saint-Cyr col corpo che occupava Otranto da parecchi anni s'era quindi ritratto e congiunto coll'armata d'Italia. Ma Napoli avea due mesi appresso (20 novembre) ricevuti Inglesi e Russi, s'era volta ad essi. Era un'altra di quelle stoltezze de' deboli che riescon fortune a' potenti ed usurpatori. Napoleone vincitore mandò ad eseguire il facile castigo un esercito che entrò nel Regno (8 febbraio), in Napoli (15); e casa Borbone fuggi di nuovo a Sicilia. Giuseppe Buonaparte fratello di Napoleone fu primo re dei Napoleomidi, fu proclamato re di Napoli e Sicilia (30 marzo); e regno nella prima, continuando casa Borbone nella seconda. Gaeta si difese bene, non s'arrese se non al 18 luglio. Meglio ancora Calabria, che non fu ridotta tutta se non più tardi (al principio del 1808) e nemmeno allora non obbedi tranquilla. Oh se i principi italiani avessero saputo valersi della devozione e del coraggio nativo de' lor sudditi! riunirlo, disciplinarlo, avvezzarlo! Seguì (5 giugno) l'instituzione di un secondo re Napoleonide, Luigi in Olanda. E segui un grandissimo fatto, appena avvertito allora. Addi 6 agosto di quell'anno 1806, Francesco II, ultimo successore degl'imperatori de' Romani, rinunciò a quel titolo, vano senza dubbio da gran tempo, ma impaccio pure e vergo-

gna nostra, finchè l'udimmo portare da tanti stranieri. -Seguirono poi la guerra tra Prussia e Napoleone, minacciata già l'anno addietro dalla prima, dimessa poi dopo la vittoria d'Austerlitz, rotta ora dal vincitore, vendicativo e guardingo, e precepitato ad ogni modo d'una in altra vittoria, d'una in altra conquista. Seguirono le battaglie di Jena (14 ottobre), di Eylau, di Friedland (8 febbraio, 14 giugno 1807), e la pace di Tilsit (7 e 9 luglio). - Dopo la quale s'avventò, s'inebbriò peggio che mai il conquistatore nella politica stoltamente invaditrice. Egli imperiava in Francia, Italia e Germania, incontrastabilmente; non gli bastarono. Volle Spagna, e almen si capisce, era un gran regno di più; ma volle Roma, e non si capisce, essendo così poca cosa materialmenie rispetto all'imperio che egli aveva, ma così grande rispetto al pericolo, alla perdita d'opinione a cui andava incontro. Il fatto sta che ei non faceva caso di questa opinione; non di Spagna, nè di Roma che credeva avvilite, impotenti a resistere. Ma come volle Iddio. Napoleone s'ingannò: Dio vuol sovente che s'ingannino i prepotenti. Incominciò a metter truppe francesi in Ispagna sott'ombra di conquistar Portogallo: e conquistatolo, entrò in una serie di negoziati e perfidie e violenze, per cui tutta la casa di Borbone rimase spoglia degli antichi regni di Spagna e del nuovo d'Etruria. Fece occupar Toscana (12 dicembre). Poi in breve, inasprito già contro al papa per molte contese, e principalmente perchè questi ricusava entrare nella lega continentale contro ad Inghilterra, fece pur occupar gli Stati di lui, e Roma stessa (1º febbraio 1808). Poi riunì le Marche al regno d'Italia (2 aprile), e Parma, Piacenza e Toscana a Francia (24 maggio) fece passar Giuseppe re di Napoli a re di Spagna (come mutava i prefetti da un dipartimento all'altro); e diede Napoli a Murat suo cognato, prode generale di cavalleria (15 luglio). - Tuttociò ridestava le costanti ire d'Austria: e la resistenza incontrata dagli eserciti francesi, da Giuseppe, e da Napoleone stesso in Ispagna, ridestarono le speranze di lei. Ricominciò la guerra. Era la quarta fatta, e sempre infelicemente da quella potenza contra Napoleone generale, primo consolo e imperatore. Vergogna militare, ma gloria politica di quel governo così sovente sconfitto, così perdurante sempre. In aprile 1809, gli eserciti austriaci invasero a un tratto Baviera in mezzo, il nuovo granducato di Varsavia a settentrione, Italia a mezzodi dall'Isonzo. Napoleone accorse da Spagna a Parigi al Reno, a

Germania. E su quel campo a lui già noto, con operazioni più grandi ma simili (tanto quel sommo inventor di guerre sapeva obbedire al costante imperio del terreno!) ruppe, sbaragliò, vinse l'esercito nemico dell'arciduca Carlo in varii combattimenti e in uno grande ad Eckmüll (22 aprile); e passò l'Inn (26), e prese Vienna (13 maggio). E intanto l'armata d'Italia, più che mai grossa d'Italiani misti con Francesi, e capitanata questa volta da Eugenio Beauharnais figlio adottivo di Napoleone, vicerè e dichiarato erede del Regno d'Italia, indietreggiava dapprima dall'Isonzo fin presso all'Adige: ma si fermava a Caldiero, ed ivi dove aveva vinto poch'anni innanzi, rivinse ora (29 aprile). Quindi riavanzando avea passato combattendo, Brenta, Piave, Tagliamento, Isonzo: presa Trieste (17 maggio), passate l'Alpi, dato mano al grande esercito francese, e poi vinta da sè una bella e gran battaglia a Raab (14 giugno). Quindi si vede quanto sia pur vero che vi fosser consolazioni alla servitù di quei tempi. E allora e poi non poche divisioni italiane, non pochi capitani nostri s'illustrarono nelle guerre di Spagna; ma questi combatteron per far compagna nella servitù una generosa nazione; e perciò non contiamo tali glorie come fortune. - Li da Vienna poi Napoleone consumava quell'usurpazione di Roma, che fu la più leggiera al profitto, la più grave allo scandalo, e forse al danno, di quante avesse fatte. Un decreto imperiale (17 maggio) riuniva Roma ed il resto dello Stato a Francia. Ed ai 10 giugno era proclamata a Roma quella stolta riunione da Miollis e da una consulta governativa composta di Francesi ed Italiani. Al qual fatto giungendo, domando licenza di notare che ad uno di questi, educato da un padre d'incomparabil virtù e precision di principii, la colpa fu tanto più grave che ei vi ripugnava, e cedeva; non iscusata ma scemata forse dall'età sua di diciannov'anni, da lui messa a profitto ad ogni modo coll'imparar là a resistere per l'avvenire. Imperciocchè fu ammirabile la resistenza di quei preti disprezzati; fu la sola bella e grande nell'Italia di quegli anni. Una scomunica fu affissa il di appresso in tutta Roma, a malgrado le truppe, il governo, la polizia che l'occupavano; e quindi si sparse in Francia e tutta Europa; e se non fece certamente l'effetto delle scomuniche del medio evo, scemò pur molto in Italia e Francia e Spagna gli aderenti a Napoleone, fu il sassolino gettato al piè dell'idolo universale. E fu portato poi via il papa (6 luglio 1809) da un generale di gendarmi a Toscana, e di là fatto errare a Francia, a Savona, a Fontainebleau; mentre succedevansi in Roma co' poteri di lui i vicarii pontificii, e portato via l'uno, scoprivasene uno nuovo; e portavansi via cardinali e prelati, niuno cedente, finchè se ne stancò la polizia francese; che non credo sia stato dato mai un esempio così unanime e costante di quel coraggio civile o disarmato, che più d'ogni altro forse tira a sè l'opinione degli uomini, e la toglie agli opprimenti. - Ma come succede, non se ne avvedeva l'oppressore principale tra' successi crescenti. Passato il Danubio, vinse a Wagram (5, 6 luglio), e dettò poi una nuova pace a Schænbrunn (14 ottobre); per cui oltre a nuovi acquisti in Germania, ei fece quelli d'una parte di Gallizia o Polonia Austriaca, ed una nuova d'Illirio. S'egli avesse presa invece Gallizia intiera, e riunitala al granducato di Varsavia, e fattone un bel regno di Polonia, egli l'avrebbe avuto a potentissimo aiuto due anni appresso. Ma il fatto sta, e si conferma ad ogni tratto, che egli non concepì mai la più bella delle ambizioni e delle politiche, quella di liberare e fondare nazioni. Due n'ebbe nella potente destra, e non ne fece nulla: e quando poi spoglio di tutto ei ruminò dolorosamente a Sant'Elena le glorie e gli errori di sua potenza caduta, tentando spiegazioni e scuse ei non seppe trovarne altra quì, se non quella troppo sovente recata da chi non vuole dare, non esser ancor tempo di dare. Il fatto sta che scemava già il grand'uomo, s'impiccolivano più che mai le ambizioni di lui. Ebbe quelle due piccole e da uomo nuovo, di nobilitarsi con un matrimonio e di lasciar al proprio sangue fortuna fatta. Repudiò la donna strumento già di suo primo innalzamento. la compagna di sue glorie giovanili e maggiori; quella che, non per vani influssi, ma colla dolce compagnia, avea dato forse il temperamento giusto e necessario al suo animo eccedente, ed era stata così cooperatrice di tutte le sue fortune. Sposò invece Maria Luisa d'Austria (2 aprile 1810); n'ebbe un figliuolo che intitolò re di Roma (20 marzo 1811). E precipitando nella politica sfrenata e delle riunioni innaturali, riuni Olanda, riuni Germania settentrionale a Francia. Dall'Elba al Tevere, da Amburgo a Roma chiamaronsi Francesi tre schiatte, tre lingue, tre nazioni diverse, e ne rimasero confuse, scemate, quasi distrutte le tre nazionalità, due vinte, una quantunque vincitrice. E già meditava ed apparecchiava un'altra riunione, degli Spagnuoli fino all'Ebro. Ma gli Spagnuoli ebbero allora la gloria di resistere soli sul continente a tutto ciò; gl'Inglesi di aiutarveli, essi che non correan pericolo dalla lor isola; Wellington, d'esser capo militare a tale unica e bella resistenza. E i perduranti ebbero poi l'aiuto che non manca mai, le occasioni; ebbero quello che men di rado manca, l'esagerarsi nella prepotenza, lo stoltizzare del prepotente.

35. Continua. — Tra il 1811 e il 1812, stoltizzò Napoleone non solamente nello scopo, ma ne'mezzi stessi oramai di sua politica. Egli avea fino allora corteggiato Alessandro; ed ora ei sacrificò quell'alleanza e quell'amicizia alla stoltezza del suo sistema continentale contro ad Inghilterra, volle sforzarvi Alessandro, che si ribellò alla prepotenza, e ne segui la guerra. Ed egli avea corteggiati i Polacchi; ed ora ei li sacrificò. non li restaurò per riguardi ad Austria, posseditrice d'una lor provincia. Poi, aggiungendo errori ad errori, fece (24 febbraio, 14 marzo) due trattati d'alleanza con Prussia ed Austria, prendendo un trentamila uomini soli a ciascuna, e così lasciandosele a spalle quasi intiere e mal affette, anzi frementi. Era colmo di disprezzo delle passioni, degl'interessi. delle opinioni altrui: ma fu insieme colmo d'inganno. Ei disse e credette far un'irruzione dell'Europa occidentale contro all'orientale, della civiltà contro alla barbarie; ma la civiltà, l'indipendenza stavano allora per Russia; e così questi vinse. Napoleone (trattenuto oltre all'intento a Parigi da un primo di quegli accidenti del cielo che mostrano più chiaramente il dito di Dio, dal timore d'una carestia) passò il Niemen (23 giugno); entrò a Vilna (28), a Vitepsk (28 luglio), a Smolensko (17 agosto), dopo combattimenti e battaglie via via crescenti quanto più avanzava. E così combattè la maggiore alla Moscowa (7 settembre); e la vinse, ed entrò a Mosca (14). --Ma là, presso all'Asia, fu il termine di sua fortuna. Nè soli noi, pochi sorviventi di quella generazione, ma le generazioni nuove sanno e sapran gran tempo fin da fanciulli, tutti i fatti di quella quasi epopea de' giganti moderni: l'incendio di Mosca, gl'indugi di Napoleone, sue speranze di aver pace; sua partenza (19 ottobre), la ritirata di quelle turbe d'eroi intimoriti, l'inverno precoce, il cielo nemico, i campi nevosi, le vie perdute all'innanzi, segnate addietro da' morti e morenti : i Cosacchi, le orde asiatiche, spingenti è taglianti l'allungata fila: l'eroismo di Nev e tanti altri : Napoleone impavido, e che chiamava demoralizzati coloro che per lui soffrendo, non soffrivano come lui. Al settimo di della ritirata, quando

erano intiere per anco le divisioni, fu la battaglia più ordinata che ancor vi si facesse, quella di Malojaroslavetz (24 ottobre). E fu vinta, tanto almeno da prolungar la ritirata. dall'armata d'Italia capitanata dal vicerè. Ai 28 novembre, i resti passarono la Beresina, combattendo ancora, disperdendosi poi. Napoleone fuggì l'irrimediabile calamità, e fu a Parigi (18 dicembre). Gioacchino Murat re di Napoli indugiò qualche tempo a raccozzar i rimasugli; non un decimo forse dei cinquecento e più mila uomini che avean passato il Niemen. Perironvi, proporzionatamente, più che degli altri, i meridionali, i fratelli nostri; tu vi perivi quasi fanciullo ancora, ed osservato pur per valore da quei vecchi guerrieri, o Ferdinando mio, cresciuto all'arti, alle lettere, ad ogni bellezza, ad ogni amore, a quel d'Italia, per cui non moristi; per cui, del tuo nome, di tua virtù, di tua gioventù, di tua bellezza moriva un altro poi, anche più mio. — Ed anch'egli, Gioacchino, lasciò poco appresso quella trista e quasi inutile ritirata; e rimase il comando al vicerè d'Italia, il quale ordinolla come potè, e condussela per tutto l'inverno tra il 1812 e il 1813 fino all'Elba. Prussia intanto s'era sollevata, venuto il tempo contro all'oppressore di lei, statole più grave che a nessun altro. Austria, sempre più indugiante, s'era solamente ritratta dall'odiato alleato, ed armava e minacciava: e così Germania tutta, a fianco, a spalle dell'esercito francese. Questo fu il bel tempo di Germania, quand'ella seppe valersi dell'occasione per rivendicarsi in indipendenza; quando seppero unirsi a ciò principi e popoli; quando i principi seppero promettere concessioni, e i popoli; fidarsi a quelle promesse, che non è vero sieno state, ed anche meno sien per essere, inadempiute tutte. Gli Spagnuoli pure avean ciò saputo, e v'avevano avuto tanto più merito, che era assente e mediocre il principe loro. Gl'Italiani soli nol seppero; e perciò i figli loro rimangon l'ultima fra le nazioni della cristianità europea; chè in quegli anni di cui narriamo furono poste le fondamenta di quell'edifizio europeo restaurato che ancor dura. - Ai 15 aprile 1813, Napoleone riparti di Parigi per riprendere il comando della grande armata; e pari militarmente o superiore a se stesso, vinse al 1º maggio Russi e Prussiani in gran battaglia a Lutzen; addi 20 e 21 a Bautzen. Fecesitregua, trattossi pace, non fu possibile niun accordo; si ricominciò la guerra, unita ora Austria alla crescente alleanza contra Francia. Addi 27 agosto, Russi, Prussiani e Austriaci

assalgono Napoleone in Dresda, e sono vinti, respinti; e vi muor Moreau, mal venuto dall'esilio d'America a porsi tra le file dei nemici di suo paese. Ma vinto e preso pochi di appresso Vandamme con un grosso corpo francese in Boemia, e riaffollandosi gli eserciti alleati contro a Napoleone, ei potè, sì. tenerli a bada alcun tempo; ma soverchiato finalmente dal numero, fu sforzato a ritrarsi. E concentrato l'esercito a Lipsia, su vinto ivi in una battaglia di tre di (16, 17, 18 ottobre). Questo fu il fine, questa la più bella battaglia della grande armata. Alcuni di que' panegiristi che cercando vanti falsi trascuran i veri, e guastan così fin le glorie degli eroi, vantano la grand'armata quasi non vinta mai, se non dalle stagioni, dal vento o che so io. Fu vinta essa, ma non dal vento: fu vinta dal numero de' nemici, dagli abbandoni degli alleati, dalla spossatezza propria; fu vinta, magnificamente perdurando, che è la più grande delle glorie militari, politiche, umane. Ed io intendo rivendicare parte di quella gloria per li nostri Italiani che la perirono, numerosi, prodi, fedeli. degni di lor maestri di guerra. Sventuratamente, i superstiti credettero essere stati sacrificati da questi, dietro a un ponte rotto nel ritirarsi : e se n'accese lor ira, ed jo scrittore li udii pochi di appresso a Magonza. E questo ed altri disprezzi che credettero aver sofferti da Napoleone e dal vicerè, furono causa dello scostarsi gli animi di molti principali dell'armata d'Italia da que' due principi; e dell'abbandonar l'ultimo pochi mesi appresso mal generosamente, mal utilmente. L'Italia di quei tempi non seppe nè respingere i Napoleonidi come gli Spagnuoli, nè scuoterli a tempo come i Tedeschi, nè serbarli quando sarebber diventati Italiani. E così, dubitando, chiaccherando, tumultuando e non operando all'occasione, ella perdette questa che fu pure delle più belle. Se gl'Italiani avesser saputo non guardar addietro ma all'innanzi, non a vendetta ma a perdonare, dimenticare, ed alle occasioni riunirsi a coloro che le tengono in mano, gran tempo è che sarebbono indipendenti. Quando il sapranno? - Ad ogni modo, dopo la gloriosa ma finale sconfitta di Lipsia, si ritirarono i Francesi poco men disordinati che in Russia, attraverso Germania sollevata, e vinsero un'ultima volta ad Hanau (30 ottobre) i Bavaresi che tagliavano il passo. Passati, si raccolsero dietro al Reno, e Napoleone tornò a Parigi. Intanto era tornato il vicerè al Regno d'Italia fin da dopo Lutzen, Gioacchino a Napoli dopo Lipsia. E il primo avea raccolto un esercito di

Francesi e Italiani, e portatolo oltre ai limiti del Regno pelle provincie illiriche, fin sulla Sava e la Drava (agosto). Ma ivi pure era un forte esercito nemico; ne erano da tutte parti. E così, il franco-italico ebbe a ritrarsi ricalcando addietro lentamente quella via, corsa avanzando tante volte da pochi anni; dalle Alpi all'Isonzo, al Tagliamento, alla Piave (11-31 ottobre), e finalmente all'Adige e Verona (9 novembre). E li si fermava, ed indi riusciva a vincere una volta ancora a Caldiero (15); e lì intorno perdurava poi e guerreggiava tutto quell'inverno. Non così Gioacchino; il quale, giunto a Napoli (5 novembre), trattò con gli alleati nemici di Napoleone, e ragunando un esercito napoletano, occupava Roma, Toscana, Ancona, Bologna, lasciate da' Francesi; mentre una squadra inglese veleggiava minacciando e tentando sbarchi sulle coste di Toscana (dicembre). E parlava Gioscchino d'indipendenza italiana; e di essa pure gl'Inglesi. Ma gl'Italiani non badavano al primo; chè la generosa parola, per farsi ascoltare e trarsi addietro gli animi e le braccia, vuol esser bandita generosamente da uomini generosi: nè era tale certamente Gioacchino in quel momento, che tradiva Napoleone suo creatore. E quanto agl'Inglesi, essi per vero dire, fin dal giugno dell'anno addietro, avean fatto dare una costituzione rappresentativa simile alla loro in Sicilia da re Ferdinando: cosicchè Carolina, nemica di tali novità, se n'era fuggita per Costantinopoli ad Austria, e re Ferdinando avea lasciato il governo a suo figliuolo. Ma, fosse colpo degl'Inglesi dispregiatori talora ed offensori de' popoli che beneficano, o degl'Italiani pregiudicati contro di essi per le continue calunnie mosse loro da Napoleone e da' Francesi di que' tempi, o che in somma non fosse entrato bene ancora il gran pensiero negli animi italiani, il fatto sta che non si mossero questi nemmeno a quel grido d'indipendenza. I tempi, anche vicini, sono talora diversissimi tra sè. Corsi pochi anni, quel grido sollevò l'Italia intiera: corsi pochi altri, ella, forse pur intiera, combatterà. - Finalmente, addì 20 dicembre 1813, gli alleati passarono il Reno; entrarono in Francia; guardinghi e quasi tementi. principi e generali ; ebbre di trionfo e vendetta (ma almen vendetta dopo la liberazione), le popolazioni straniere, massime le germaniche affollate in quegli eserciti. I Francesi. spossati da ventidue anni di guerra, non difesero la loro indipendenza sotto al signore, come avevan fatto nuovi e liberi. Napoleone parti a'25 gennajo 1814 da Parigi: combatte e vinse

ogni di per due mesi con cuore, con mente indomita, con arte degna del giovane generale del 1796. A Brienne, a Champaubert, a Montmirail, a Vaucham furono giornate famose. Ma scemavano via via sue file, stringevasi suo campo di guerra intorno a Parigi; e si rinnovavano, all'incontro, s'accavallavano gli eserciti stranieri, e lo stringevano. Al fin di marzo ideò portarsi a spalle degli alleati, correr Francia orientale, raccogliervi le guarnigioni lasciate colà, l'armata d'Italia. Ma fu preso egli sul tempo; gli alleati precipitarono su Parigi, e addì 30 vinsero sotto alle mure facilmente re Giuseppe e Marmont, e addì 31 entrarono. E così cadde quell'uomo, di cui niuno potrà mai nascer più grande per facoltà naturali, militari ed anche politiche; cadde per l'error solo di non aver fondata sua potenza, addentro, sulla libertà; di fuori, sulla indipendenza delle nazioni; cioè, dentro e fuòri, sull'amor interessato de' popoli. Vantossi egli, vantarono gli adulatori di sua sventura, che egli pure fosse caduto per quel caso imprevedibile di fortuna, quell'inverno precoce, quel vento settentrionale di Russia. Ma il cader per un caso, per un vento, mostrerebbe tanto più che erano poco profonde le fondamenta di sua potenza. È poi, non è vero nemmen questo. Anche Napoleone cadde dopo una perduranza militarmente magnifica. Ma la perduranza, che serve sempre alle nazioni perchè elle si rinnovellano, non serve sempre a un esercito che non si può rinnovellare, e non serve mai a un uomo che non sappia aver seco una nazione. Inutile sarebbe poi moltiplicar qui particolari e date, più o men vergognose a quella nazione vicina nostra. La severità è più ingrala allo scrittore che a' leggitori; nè a ciò è obbligato se non per la patria. Del resto, tutte le nazioni s'assomigliano quando s'avviliscono; e s'avviliscon tutte quando (colpevoli od anche incolpevoli) elle son cadute in braccio a' stranieri, Il Senato, conservatore dell'imperio, lo distrusse (2 aprile). Napoleone abdicò (11), fu portato via. Rientrarono i Borboni, Luigi XVIII. - E intanto, in Italia, il vicerè avea continuata sua bella difesa; Gioacchino suo brutto avanzarsi. Il primo combattendo e talor vincendo contra più forti, s'era ritratto non più che da Adige ad Adda e Taro, in due mesi. Il secondo dichiaratosi contra il vicerè, s'avanzava a Piacenza. Un corpo inglese era sbarcato a Livorno (6 aprile). Finalmente, giunte le nuove di Parigi, firmavasi un'armistizio (16 aprile), per cui le truppe francesi s'incamminarono a lasciar Italia. Rimaneva il go-

verno italiano, il Senato a Milano. Addi 20 deliberava: e molti volean re Eugenio Beauharnais. Una sommossa di quegli uomini che non badano a perder la patria per isfogar un' ira, una vendetta o una invidia, empiè le vie, spaventò il Senato, uccise Prina ministro delle finanze. Dio perdoni a tanta (per non dir altro) stoltezza. Certo, niuna fu maggiore mai, Dicono che il vicerè non era amato, per alcune parole dette contro agl'Italiani; forse quelle parole furono scusate in quel dl. D'allora in poi fu finito il regno d'Italia, lasciato all'occupante, Gli Austriaci entrarono a Milano (28). Murat rientrò a Napoli (2 maggio). Vittorio Emmanuele re di Sardegna (succeduto per la rinuncia di Carlo Emmanuele IV. 22 giugno 1802) sbarcò in Genova (12 maggio), entrò in Torino (20). Pio VII, a Roma (24). E addì 30 fu firmato il trattato di Parigi, per cui, restituito il regno di Francia negli antichi limiti, fu restituita casa Savoia ne' suoi Stati continentali, salvo una porzione di Savoia lasciata allora a Francia; Parma e Piacenza date a Maria Luisa imperatrice, e al re di Roma suo figliuolo; Modena a Francesco arciduca d'Austria, erede di Ercole Rinaldo ultimo duca estense, morto duca del Brisgau (-1803): restituita Toscana a Ferdinando III; restituiti gli Stati pontificii al papa; lasciati Murat in Napoli, Ferdinando IV in Sicilia; lasciata restaurarsi, ma temporariamente, la repubblica di Genova: occupate da Austria e l'antica sua provincia di Lombardia, e Venezia già datale in compenso di quella stessa, or del Belgio; data l'isola d'Elba in sovranità e quasi in , ischerno a Napoleone. I trattati, gli eventi del 1815 mutarono poi tutto ciò in parte, ampliarono casa Savoia di quasi tutti i paesi oltre Alpi lasciati già a Francia, e del magnifico acquisto di Genova; passarono l'eredità futura di Parma e Piacenza al duca di Lucca, e quella di Lucca a Toscana già ingrandita dell'Elba; restaurarono in Napoli Ferdinando IV, e confermarono ad Austria il regno Lombardo-Veneto. Ma già questi fatti appartengono ad un periodo di tempo il quale appunto non fu più di due preponderanze combattute, ma di una sola più largamente, più unitamente stabilita che mai; un periodo che incominciò dunque peggiore del precedente, ma che non sappiamo come nè quando finirà. Ed ai tempi non adempiuti non si può dar nome, ne luogo forse, nelle storie generali.

36. Le colture di quest'ultimo periodo (1700-1814). — Ora, passando da tante e tali rivoluzioni di popoli e d'imperii alle vicende delle lettere, delle scienze e delle arti, scema un'ulti-

ma volta il nostro discorso. Perciocchè vano è l'illuderci di noi scrittori, che ci vantiamo troppo sovente di diriger noi i secoli e loro eventi, che siamo in realtà molto più sovente diretti da essi. Certo che ne' tempi tranquilli, cioè quando posan le guerre e la politica, importanti possono essere gli eventi letterarii, possono allora servire ad apparecchiare i politici e militari. Ma questo, per verità, è quanto dire che importano gli eventi letterarii, quando non ne sono altri più importanti; è dire che dobbiamo servire a quelli con modestia personale, colla coscienza di non essere se non apparecchiatori, coll'intento fermo di servire all'apparecchio. E qui poi di nuovo abbiamo a dir insufficiente l'opera degli scrittori settecentisti, posciacchè non apparecchiarono se non ciò che vedemmo di politica e guerra italiane. Ma qui pure abbiamo ad ogni modo a lodare e forse ad invidiare l'opere di quegli ultimi avi e padri nostri. - Risorsero nel secolo xviii tutte le colture italiane indubitabilmente. E due cause, due motori ne appariscono: l'indipendenza accresciuta addentro, e l'impulso venutoci dal resto d'Europa, della Cristianità; o piuttosto le due cause si congiunsero in ciò, che la caduta della signoria spagnuola fin da' primi anni del secolo ci diede occasioni di ricevere gl'impulsi della politica e della coltura universali. Tale è, per dono di Dio, la costituzione della cristianità che avendo essa (anche la parte errante di lei) un solo Dio, un solo Vangelo, una sola virtù, ella non può avere se non una sola coltura, o, se si voglia, parecchie colture somigliantissime; e che, se chi sforza di tenerle disgiunte, o, peggio, nemiche, farebbe opera empia se non la facesse vanissima; e che, a malgrado di costoro, le colture nazionali diventano di secolo in secolo ben diverse, più simili, più identiche, più una. Così su fin da' primi secoli della cristianità: meravigliosa è l'unità della coltura de' Padri greci e latini; meravigliosa quella degli stessi secoli barbari e scolastici. La coltura italiana, innalzandosi di gran lunga sopra l'altre, rimase in ciò per quattro secoli diversa dall'altre senza dubbio; ma questa quasi esclusività fu propria dell'età del risorgimento e non si può riprodurre. Già vedemmo che nel secolo xvi e nel xvii la coltura italiana si comunicò, si diffuse nelle tre colture, spagnuola, francese, inglese; e fin dal principio del secolo xviii incominciarono tutte queste a ristuire sull'Italia. Ed inslui poi, benchè più tardi e meno, la coltura tedesca, non sorta essa se non molto indirettamente

e parzialmente dall'italiana, non sorta se non alla metà di questo secolo xviii, con Lessing, Mœser, Winkelmann, Bulero, Kant, Wieland, Gœthe, Schiller. L'unità della coltura cristiana si mantenne dunque, si manterrebbe anche senza la stampa; ma sorto, come pur volle Iddio, questo potentissimo, questo umanamente invincibile mezzo di unità, ella s'unificò e s'unifica sempre più, quanto più venne e viene allargandosi e moltiplicandosi questo mezzo. Ancora, venne e viene aggiungendosene un altro: la facilità, la moltiplicità de' viaggi tra l'una e l'altra nazione cristiana, dell'orbe intero. Stampa e viaggi crebbero notevolissimamente nel secolo scorso; stampa e viaggi crescono incomparabilmente a' nostri dì. Quanto poi all'Italia del secolo xvIII, si vede da tutte le memorie, che dal principio di esso e lungo esso s'accrebbe via via l'andare e venire di stranieri colti in Italia, e masssime di colti Italiani al di fuori; e che lo splendore delle colture nostre crebbe via via nella medesima proporzione. E quindi non ci sarà già possibile notare separatamente tutti i nostri uomini di lettere o di scienze che vissero più o meno fuor d'Italia: perciocche sarebbe poco men che notare tutti quelli che avremo a nominare. - E prima, della poesia su detto da alcuni storici letterarii, che ella risorse sin dal cader del secolo xvii, per opera dell'Accademia degli Arcadi allora istituita (1690). Ma, come a molti, così a me priono gli Arcadi aver fatto poco più che mutare una vanità, un'affettazione in un'altra, il seicentismo in un settecentismo poco migliore, i concetti in quelle sdolcinature pastorali che empierono tutto quanto questo secolo. Ma fu gloria di questo, che tra quel pessimo gusto e quella calca sorsero pur molti poeti diversissimi, occupatisi in quasi tutti i grandi generi della poesia, e molto opportunamente in quelli sopra tutti che mancavano per anche alla nostra. Perciocchè, ei bisogna pur dirlo, quell'indulgere genio, quell'abbandonarsi alle volgari ispirazioni, quel venir facendo e rifacendo letteratura facile, che è vantato da taluni, seguito da tanti, massime in poesia, non riesce oramai nè utile alla patria, nè glorioso allo scrittore, nemmeno in poesia; e noi veggiamo all'incontro tutti i buoni e gloriosi del secolo scorso e del presente aver più o meno fatto come Alfieri; cioè essersi messi di proposito, con fatica ed nsistenza, a supplire a una mancanza, a riempire un vuotodelle lettere patrie. Ad ogni modo, fiorirono dalla fine del seicento al 1814 Apostolo Zeno (1669-1750), Niccolò Forteguerri

(1674-1738), Scipione Maffei (1675-1755), Metastasio (1698-1782), Alfonso da Varano (1705-1788), Goldoni 1707-1793), Gaspare Gozzi (1713-1786), Parini (1729-1799), Cesarotti (1730-1808), Alfieri (1749-1803), Ippolito Pindemonte (1753-1828), Monti (1754-1828), Foscolo (1778-1827); una serie magnifica per qualunque secolo, e poco minore, se è, a quella dei poeti del cinquecento; una serie che ci mostra emulata allora l'eleganza de' poemi cavallereschi e didascalici del cinquecento, quasi inventati e insieme portati al sommo i generi dell'opera in musica, della commedia, della tragedia e del poema satirico, e tentato il romanzo, e rinnovate le varietà, la forza, la virilità, la grandezza de' soggetti e dello stile in tutta la poesia italiana. Del resto, fra tutti questi, due principalmente mi sembrano doversi tener cari nelle memorie italiane, Parini ed Alfieri; siccome quelli, il cui merito non fu solamente poetico e letterario, ma morale e politico, e che rimangono del piccol numero de' nostri poeti morali e virili. - Non solamente il Parini si tenne discosto dalle scurrilità e dalle trivialità che deturpano tanti celiatori italiani (fra gli altri il Casti e il Passeroni contemporanei di lui), discosto da que' soggetti filosofici e peggio sacri, dove le celie anche decenti sono inconvenevoli; ma ei seppe opportunamente rivolgere le sue ad utilità, anzi ad uno de' soggetti ov'elle convengono più, a corregger i vizii aristocratici, i vizii di quelle classi le quali, ribellandosi all'altre correzioni, sono più tenere a questa. Il Parini non fu certamente solo correttore di quel vizio, ridicolo al nome stesso, di cicisbeismo, che regnò ne' due secoli xvII e xvIII; ma ei fu certo uno de' primi e de' più efficaci: aiutò l'opera de' fatti e del secolo, che è quanto può sperare qualunque scrittore; e l'aiutò perchè non volle essere nè degli adulatori nè dei copritori, non temette essere degli svelatori ed assalitori de'vizii patrii. Sono di quelli, anch'oggi, che si scandalizzano a queste rivelazioni, e si fanno autorità di quel detto di Napoleone, che bisogna far il bucato in famiglia. Ma Napoleone disse questo del dividersi. nel pericolo, dinanzi agli stranieri; ed io sono, e fui d'accordo con lui. Nè egli, o nessuno de' suoi Francesi, ebbe mai di questi scrupoli, di questi riguardi ai vizii nazionali. Anzi. non è gente che li conceda, che li cerchi, che li sveli più arditamente. Epperciò, dopo tante cadute, da 60 anni in qua. quella nazione ebbe altrettanti risorgimenti; non cadde per lo meno mai in niuno di que' due avvenimenti ultimi e indivisibili, dell'incapacità militare e della dipendenza esterva. Certo che l'Italia non avrà mai Danti. Parini od Alfieri a centinaia e migliaia; ma quando le centinaia e migliaia de' suoi scrittori seguiranno questi uomini suoi quasi soli severi, invece di tener dietro alla turba dei nostri grandi adulatori. scusatori o copritori, allora solamente e finalmente l'Italia avrà una opinione sana e virile che la conduca a virili fatti. Quanto all'Alfieri, io so che ad una adorazione di lui, forse soverchia, succede ora in alcuni una soverchia disistima; che dopo averlo posto sopra tutti i tragici antichi o stranieri, si pone ora sotto ai greci, francesi, spagnuoli, inglesi e tedeschi. Ad ogni modo, ei fu diverso da tutti questi in molte parti; e fu grande abbastanza per fare alla poesia, a tutte le lettere italiane il solenne benefizio di ricondurle (sia pur colla durezza od anche secchezza) a qualche severità. Ed egli poi fece a noi Piemontesi il beneficio particolare di farci entrar nelle grandezze delle lettere nazionali, d'incamminar il secolo aureo di queste nostre provinciali, le quali comprendono già, fra non pochi altri, i nomi di Botta, di Pellico, di Gioberti e d'Azeglio. - Del resto, noi avremmo potuto allungar la lista qui sopra coi nomi di parecchi poeti minori, lirici e didascalici, Manfredi, Spolverini, Bondi, Pignotti, Frugoni, Savioli, Fantoni, Mazza, e del tuo, o ottima e veramente nobile Deodata. Ma le poesie liriche, anche buone, sono forse com'acqua al mare, in Italia; e se taluno s'offendesse di tale opinione, io addurrei l'esempio d'uno de' maggiori lirici che noi abbiamo avuto mai, il quale si contentò pure di far cinque canzoni. Se la lirica può esser utile, certo sarebbe esercitandola, come il Fantoni ed alcuni altri de' nomati, su soggetti attuali e patrii; e ciò pure fu un progresso. E fu un altro, a parer mio, che così pur si scrivesse in varii dialetti nostri, dal Galiani in napolitano, dal Calvi in piemontese. dal Porta e dal Grossi in milanese, dal Meli in siciliano. Voglion altri, lo so, che sia male scrivere ne' dialetti, quasi se ne scemino i cultori e i leggitori della lingua comune; ma io crederei che l'una cosa non guasti l'altra, che tutte le colture, tutte le glorie d'Italiani, s'abbiano a dir buone ed italiane. Che più? porrò fra queste, l'avere il Goldoni scritto una bella commedia, e il Galiani un bel trattato economico, in lingua francese. Siamo compiutamente liberali una volta: non solo verso noi ochi fa come noi, ma verso chi fa diversamente e bene, in qualunque modo. Non istimiamo da noi

alieno nessuno, nulla d'italiano. Certo, che questo scrivere bene in una lingua straniera è facilità, è lode, non ottenuta da niuna nazione come dagli Italiani; ed è gloria che incominciando prima di Dante e Petrarca, dura e forse s'accresce a' nostri dì.

37. Continua. - Ed ora, passando a' prosatori, noteremo del Baretti (1716-1789), che egli pure meriterebbe lode d'acerrimo morditore de' vizii patrii, se, dopo averli perseguitati in patria molto bene, ei non si fosse lasciato trarre a coprirli e quasi giustificarli fuori, per il solito mal inteso amor di patria, per una mal repressa ira contro a uno, fosse pure impertinente, scrittore straniero. Noi porremo poi tutti insieme gli scrittori di storia, di politica, di economia, di filosofia e di critica; perchè, avendo i più scritto dell'una e dell'altra scienza, o di generi intermediarii, essi si potrebbero difficilmente distinguere. E qui pure non sarà ignobile la lista dei principali che florirono dalla fine del secolo xvii al 1814: Vico (1670-1744), Muratori (1672-1750), Scipione Maffei (1675-1755) già nominato fra' poeti, Giannone (1676-1748), Foscarini (1695-1762), Mazzucchelli (1707-1768), Genovesi (1712-1769), Galiani (1728-1787), Tiraboschi (1731-1794), Denina (1731-1813), Lanzi (1732-1810), Pietro Verri (1728-1797), Cesare Beccaria (1738-1794), Mario Pagano (1748-1799), Napione (1748-1830), Filangieri (1752-1788), Gioia (1767-1829), Cicognara (1767-1834), Romagnosi (1771-1835). De' quali è notevole un fatto in generale: che tutti seguirono i progressi fatti fuori contemporaneamente dalla scienza; seguirono dico, i veri e buoni, lasciando (non mi s'oppongano le eccezioni, le proposizioni particolari) i falsi e cattivi. Nè di ciò sia dato merito ai governi, alle censure, quasi esse fossero che abbiano impedite le esagerazioni. Perciocche non pochi degli-scrittori qui nominati e molti poi de' minori vissero fuori d'Italia, ove essi avrebber potuto, al par degli stranieri, passare ogni limite di moderazione e bontà; ondechè, se non li passarono, o li passarono di rado, ei sembra doversi conchiudere, che la natura, o meglio forse l'antichità della civiltà italiana, portino seco quasi uno schermo contro a quelle esagerazioni, le quali sono proprie delle colture più nuove, e più specialmente del secondo periodo di esse, del periodo vago di novità. L'Italia, che era fin d'allora al suo quinto secolo di coltura. amava ciò che amano i vecchi, la ragione; e non essa nemmeno nelle pretensioni eccessive, ma nella giusta modera-

zione di lei. E vegga quindi ognuno, se non sarebbe stato fino dal secolo scorso più utile ed alla italiana ed all'universale e cristiana coltura, torre od alleutare almeno que' freni, che non erano dunque necessarii a moderare gli scrittori nostri. e che, scemando poi lor libero andamento, scemarono senza dubbio lor facoltà, lor potenza. E il fatto sta, che se noi rimoviamo le pretensioni nazionali e massime le provinciali e municipali, due soli grandi troveremo tra' nominati. Vico e Muratori. - Vico ebbe destino contrario al consueto; negletto dai contemporanei ed esaltato dai posteri, ci rimane uno di que' rari esempi che confortano le speranze, per lo più stolte, dei così detti ingegni incompresi. Vico fu incontrastabilmente un grande ingegno: fu tra' moderni, terzo dopo Machiavello e Bossuet, a cercare quelle leggi secondo le quali'si rivolgono e s'avanzano le nazioni, a studiar quella, come che si chiami, ragione o filosofia o semplicemente scienza della storia universale. Ma Vico s'ingannò oltre ai due predecessori in fatto di storia antica, credendo trovar in essa più simboli, più arcani, più profondità che non vi sono. I fatti antichi furono più semplici che non credette quel quasi seicentista della storia, e che non credono molti peggio di lui. E poi, non istudiando abbastanza la storia del mondo moderno e cristiano, ei non concepì l'essenzial differenza che è tra il mondo antico e questo nostro: incamminato questo nella via dell'errore e destinato quindi a progredire in essa, cioè, in somma a peggiorare, a corrompersi anche in mezzo alla civiltà ed alle colture; partito il nostro dalla verità ed incam-, minato quindi in una via di virtà e di progressi indefiniti. E quindi Vico inventò, o piuttosto prese dagli antichi quella supposta idea de' periodi d'accrescimento, colmo e decadenza delle nazioni, legge che non esiste in fatto nè in ragione nel mondo cristiano. Nè ebbe Vico quella bella, ma essa pure non giusta idea del progresso incominciato col mondo, e continuato d'allora in poi, la quale non sorse se non dopo la morte di lui, ed al cader del secolo xvIII. E tanto meno ebbe quella sola giusta, non inventata, ma solamente risuscitata dal secolo nostro, antica quanto i Santi Padri e gli Apostoli e il Salvatore, anzi quanto i Profeti che l'annunziarono; l'idea del mondo rinnovato, ravviato, fatto progressivo veramente e solamente da Lui. Il tornare dall'ultima, anzi dalla penultima di queste idee, al divagar di Vico o degli antichi, è un tornar addietro nella scienza nostra indubitabilmente.

Sappiamo venerare i grandi de' secoli passati; ma imitiamoli nel non rinnegare i progressi veri del nostro. - Del Muratori poi crediamo che non si possa mai abbastanza nè onorar la memoria, nè proporre ai posteri l'esempio. Buono ed operoso ecclesiastico, e parroco e bibliotecario, fece numerosi lavori di teologia, di morale e di critica: ma furono un nulla rimpetto a quelli di storia d'Italia. Egli solo fece più per questa, che non per l'altre qualunque società letterarie, qualunque congregazione di monaci studiosi. Adempiè a tutti e tre gli uffici che avanzano la storia d'una nazione; fu gran raccoglitore di monumenti nell'opera Rerum Italicarum; fu gran rischiaratore dei punti storici difficili nelle Dissertazioni, distese in latino ad uso dei più studiosi, abbreviate in italiano ad uso de' più volgari; e negli Annali fu scrittore del più gran corpo che abbiamo di nostra storia, scrittore sempre coscienzioso, non mai esagerato in niuna opinione, non mai servile, sovente ardito e forte, e talora elegante ed anche grande. Quindi i lavori di lui diedero spinta, agio, possibilità ed a pubblicazioni ulteriori di documenti, ed a storie speciali delle lettere, delle arti, de' commerci, ed altre particolari di provincie e città; e così ai lavori del Tiraboschi e del Lanzi già detti, ed a quelli di Lupi, Fantuzzi, Marini, Affò, Giulini, Rovelli, Carli, Savioli, Pignotti, Marin, Diedo, Filiasi e non pochi altri. Ma tutti questi non arrivarono di gran lunga al Muratori; a pochi grandi toccò come a lui la infelice gloria d'aver seguaci numerosissimi, ma tutti minori. Fra i tanti vanti di che siam larghi a noi stessi, noi ci diam veramente pur questo d'avere una letteratura storica superiore a tutte le altre moderne; ma lasciati i cinquecentisti, che sono grandi per cinquecentisti, la verità è che dal Muratori in poi, che nel secolo in cui ciascuna delle altre nazioni si procacciò non una, ma parecchie grandi storie patrie nazionali, niuna tale fu fatta d'Italia, da niuno scrittore italiano. Eppure quest'opera d'una storia nazionale è forse, è certamente l'opera letteraria più necessaria di tutte a qualunque nazione; quella, la cui mancanza si fa sentir più ed in tutte le colture, e nella politica pratica di qualunque nazione; quella che sola può dar color nazionale, aiuti, soggetti innumerevoli ed opportuni a tutte le composizioni letterarie ed artistiche; quella, che sola può dar esempi, consigli, opportunità e forza agli uomini politici. Come si fa che ad essa non siasi rivolto ancora efficacemente l'ingegno pur

così vario degli Italiani? Certo per due difficoltà, una intrinseca, ed una estrinseca: prima la difficoltà intrinseca di quésta storia così varia, così moltiplice, così piena di fatti diversi di luogo, e concorrenti nel tempo, che sarà forse sempre impossibile renderne facile epperciò piacevole la lettura. Ma insomma, se non è superabile del tutto questa difficoltà intrinseca, ella è fino a tal punto certamente che si possa fare una storia se non piacevole, almeno utile; e il fatto sta che tra il secolo scorso e il presente, fino al 1814 (senza venir più giù), due stranieri intrapresero di darci di que' corpi di storia che non imprendemmo noi, il Lebret e il Sismondi; e l'intrapresero perchè non avevano quella difficoltà estrinseca, che fu per noi la maggiore senza paragone. Le censure comprimono tutte le parti della letteratura, ma nessuna come la storia di gran lunga; perchè le altre parti si possono adattare a trattar dell'una invece dell'altra verità, della verità non compiuta; ma la storia senza verità compiuta non è solamente incompiuta ma falsa, non è più storia; e quando è ridotta a tale, non si tratta più da niun amator vero della verità, da niun ingegno virtuoso e grande, e si tratta allora o dai nazionali mediocri per natura, o dagli stranieri quasi sempre mediocri per difetto o d'informazioni o d'intelligenza delle cose nostre. E qual danno sia stato questo poi per li popoli, e più specialmente per li principi (forse più particolarmente per quello che è principe politico insieme ed ecclesiastico), per tutti i governanti che hanno più interesse che le cose patrie sien trattate dagl'ingegni alti e per conseguenza moderati, io non ho luogo a discorrerne qui, e diventa, del resto, men necessario, ora che è cessato tal danno intieramente, in una parte almeno d'Italia. Troppo forse ho già indugiato qui, ma spero non esser paruto scostarmi dall'assunto mio, nè lodando nell'infimo dei lavori sulla storia d'Italia il più gran cultore di essa, nè chiamando sulle dificienze di essa l'attenzione de' miei leggitori. - Del resto, molto sarebbe ad aggiungere, e su quel grande ma per gioventù ancora incompiuto ingegno del Filangieri; e sulla pochezza degli altri nostri scrittori politici di questo secolo. che fu pure altrove così ricco di essi; e sui nostri economisti numerosi, buoni in generale, e applicatori della scienza alle cose patrie, così i governi avessero seguiti alla pratica più abbondantemente i loro cenni! E sarebbero a notar pure i nostri filologi, ellenisti ed orientalisti, e i nostri teologi: ma

ci stringe il termine del nostro scritto. - E così stringeremo in poche parole ciò che ci resta a dire delle scienze naturali o materiali. Queste furono la gloria massima del secolo xvIII. furon quelle che progrediron più incontrastabilmente allora. E già parecchie volte osservammo che elle son quelle che dipendon meno dalle buone condizioni politiche; tantochè nel seicento stesso furono possibili in Italia un Galileo e i suoi seguaci. I quali si moltiplicarono e progredirono poi nel settecento fino al 1814. Furonvi principali: Eustachio Manfredi nomato sopra fra i poeti (1674-1738), Morgagni (1682-1771), Francesco Maria Zanotti (1692-1777), G. Battista Beccaria (1716-1781), Spallanzani (1729-1799), Lagrangia (1736-1813). Galvani (1737-1798), Volta (1745-1826), Mascheroni (1750-1808), Mascagni (1752-1815), oltre una turba di minori. Fra'quali tutti torreggiano, come ognun sa, Lagrangia e Volta. Il primo, compaesano e contemporaneo d'Alfieri, introdusse il Piemonte alle glorie scientifiche italiane, non meno che Alfieri alle letterarie. Ma è da notare che l'uno e l'altro lasciarono la terra paterna, e la rinnegarono poi in tutto il resto di lor vita. E così più o meno Denina, Baretti, Bodoni ed altri; tantochè niuna provincia italiana diede tanti migrati come questa; tanto che ei convien dire che ferace d'ingegni ella non fosse apparecchiata per anco al loro svolgimento. Ed era, del resto, naturale; quando si dirozza alle colture una terra nuova, vi abbondano quelle invidiuzze, que' timorucci; quelle ostilità di piccoli contro grandi che si trovano ritratte al vivo da Alfieri nella sua Vita. All'incontro di Lagrangia, Volta dimorò quasi costantemente in Lombardia sua patria, e visse onorato nell'università di Pavia. La quale e quella di Torino, ed altre dell'antiche italiane, fiorirono più che mai nel secolo xviii, fino al 1814, e furono 1 migliori centri di tutte le colture italiane. E così è naturale, per vero dire: dove non sono centri di operosità politica, le colture non possono rifuggir meglio che a questi che sono centri almeno dell'operosità d'insegnamento. Qualche viva operosità si vuole a tener vive le colture.

38. Continua. — Già il notammo; uno de' previlegii più indubitabili degli uomini meridionali è la disposizione naturale alle arti helle, a quelle principalmente del disegno. Grecia e Italia produssero, tra esse due, più cose belle che non tutto il resto del mondo; e dopo esse è terza Spagna. Quindi noi, che crediamo possa e debba l'Italia prender molto e delle

lettere e delle scienze straniere, pur notammo che in fatto d'arti ella non ha a prendere quasi nullla; e che, quando prende, ella prende male, quasi contra natura, Ciò si conferma nella storia del nostro secolo xviii. Al principio di esso continuarono l'arti nostre a decader così, che appena vi si possono nominare un Solimene (1657-1747), un Crespi (1665-1747), Zuccarelli (1702-1788), Battoni (1708-1787) fra i pittori; Collino (1724-1793) fra gli scultori; Benedetto Alfleri (1700-1767), Vanvitelli (1700-1773), Temanza (1705-1789) fra gli architetti. - Intanto incominciavano a sorgere in Inghilterra, e risorgevano in Francia e Germania, alcuni artisti migliori, Reynolds, Hogard, Mengs, Angelica Kauffmann, Vien, e David finalmente; e continuavano i più di questi a pur accorrere a Italia, a Roma. Allora per la prima volta i nostri imitarono gli stranieri, e sorsero così Landi (1756-1830), Appiani (1761-1817), Bossi (1776-1815), Benvenuti e Camuccini, ed alcuni altri pittori. Ma questi imitatori dei nostri imitatori, prendendo forse più de' loro vizii che di lor qualità, mostrarono col fatto quanto poco buona sia tal via, quanto migliore sarebbe stato risalire direttamente agl'antichi e larghi stili italiani. Tutto diverso, più originale, più italiano, più grande fu senza dubbio Canova; e se anch'egli non andò libero d'ogni grettezza o secchezza allor corrente, se dopo lui s'aggrandi forse lo stile della scoltura, e s'accostò a que' monumenti del Partenone ateniese ch'ei non conobbe se non negl'ultimi anni; io crederei che sia appunto al presente una soverchia preoccupazione di tale stile quasi unico. e che si tenga quindi da alcuni in troppo poco conto il Canova. Ad ogni modo, ei regnò solo nella scoltura, e sommo nelle arti italiane al tempo suo (1747-1822). Nell'architettura. tra il fine dell'un secolo e il principio dell'altro non sorsero guari, oltre il Cagnola (1762-1833), grandi artisti; e per la buona ragione, che, tranne l'arco di trionfo di Milano, non furono fatti grandi monumenti; e ciò per l'altra buona ragione che l'Italia, sconvolta, non aveva agio nè danari a ciò. L'architettura è, di tutte l'arti, anzi di tutte le colture, quella che ha più bisogno di protezione pecuniaria. - Questo poi fu il secolo aureo della musica; fiorirono tra non pochi altri Porpora (1685-1767), Marcello (1686-1739), Tartini (1692-1770), Durante (1693-1755), Leo (1694-1744), Galuppi (1703-1785), Pergolese (1704-1737), Guglielmi (1727-1804), Sacchini (1735-1786), Paesiello (1741-1816), Zingarelli (1752-1837), Ci-

marosa (1754-1801), Paër (1771-1834); famosi nomi, superati tuttavia da quelli posteriori di Rossini e Bellini; stupenda lista della più piccola fra le grandezze nazionali. Ma così va il mondo: si producono gli uomini come le merci, in proporzione della richiesta, del bisogno, del mercato. Finchè la richiesta fu di musica, e il più bel giorno d'ogni città d'Italia era la prima sera dell'Opera, noi avemmo maestri; quando invece dell'Opera, o piuttosto del cicalio e del beato ozio dei palchi, noi ci compiaceremo di conversazioni socievoli, eleganti, avremo pur queste: ed ora che l'iniziata libertà italiana avrà bisogno d'uomini politici e guerrieri, ella li riavrà certamente. Il suolo d'Italia è incessantemente ferace sempre e dove non si tema la sua fecondità. A voi, giovani, l'augurio: noi fummo ciò che potemmo ai tempi nostri. Il suolo d'Italia fu e può tornar fecondo a tutto, quando si volesse, o sol che non si temesse la sua fecondità.

39. Le sette età di nostra storia. - La storia da noi pereorsa rapidamente, e quasi « con lena affannata », è la più lunga e la più ricca di grandi e varii esempi, che sia di niuna nazione al mondo. Sono intorno a tre mila anni di fatti narrabili. Divisili in sette grandi età. noi vedemmo nella Iº gli stanziamenti primarii dei Tirreni, degl'Iberici e degl'Umbri, e la prima invasione dei Pelasgi; e sollevarsi poi in una bella guerra d'indipendenza que' popoli antichi, gl'Itali ed Etruschi principalmente, e ricacciati al mare quei primi intrusi, sorgerne il nome patrio d'Italia, e l'imperio degl'Etruschi, imperio potente, famoso a' suoi tempi, e oscurato per noi solamente dall'estrema antichità. E succedute primamente l'immigrazione lenta, quasi pacifica, ed incivilitrice degl'Elleni nel mezzodì, poi quell'ultima tutto diversa dei Galli a settentrione: con questa terminammo la lunga e primitiva. — Quindi vedemmo incominciar la II col generoso accorrere alla riscossa contro ai Galli della picciolissima Roma; la quale in ciò appunto si fece grande, ponendosi capo a quel sentimento di nazionalità che è di tutti i tempi, antici come nuovi, rozzi come civili. E non prima, ma allora sì ci parve attribuir a Roma il pensiero di cacciare lo straniero dalla penisola, o di farvisi signora essa, che a quei tempi era lo stesso. Ed ella compiè tal disegno in quattro secoli; e compiè intanto, insieme, quasi per aggiunta, quello di farsi signora del mondo d'allora, di tutte le nazioni all'intorno del Mediterraneo, e del Mediterraneo stesso, diventato

lago italiano. Questa fu la magnifica ricompensa del suo spirito di nazionalità; questa, dico, se il nostro pensiero ci trattiene in terra, si leva a poco volo. Che se noi sappiamo abbandonarci a quelle considerazioni soprannaturali, le quali innalzano il pensiero quasi tra terra e cielo, noi veggiamo aver avuto que' nostri padri una maggior ricompensa, un magnifico destino: quello d'apparecchiare il primo campo della Cristianità. Ma in ciò fare, Roma erasi fatta troppo grande per durar repubblica; anche ai nostri dì, ed inventata la rappresentanza de' lontani ne' grandi consigli nazionali, sarebbe forse impossibile il governo repubblicano a un così vasto imperio; ma impossibile era certamente a quei tempi. quando la partecipazione ai governi, ai consigli, la libertà politica, la libertà compiuta non s'estese mai oltre alle mura o al territorio d'una città; impossibile era che la città signora di tanto mondo non s'arricchisse sterminatamente e così non si corrompesse, non s'arricchisse inegualissimamente e così non si dividesse all'interno suo: ed impossibile poi che dividendosi, e parteggiandone, e combattendone non vincesse alla lunga la parte dei più contro ai pochi, e non sorgesse all'ultimo uno solo sopra a' più, un principe sul popolo, come quasi sempre succede. E allora si compiè la rivoluzione della repubblica in imperio. - Viene dunque l'età III, o di questo imperio; e con poco diletto nella storia, poco utile negl'insegnamenti, essendo essa d'una così sfacciata tirannia, d'una così sfacciata servitù, che non può rinnovarsi nella Cristianità; non pericoli, non accrescimenti all'infuori, non divisioni, non parti, non vita addentro, non operosità fuori nè dentro, salvo che di lettere al principio, ma per poco; finchè tutto su ozio e vizii e corruzione, finchè il popolo romano, che aveva vinte nazioni su nazioni incivilite, prodi e grandi, non fu più pari a difendersi contro alle genti sparse e barbare che l'assalirono, l'invasero, lo distrussero. Una consolazione, una bellezza sola ma suprema sorge in tutta questa età; il sorgere dapprima oscuro, poi ad un tratto splendidissimo della Cristianità; la Cristianità sollevantesi tra le rovine dell'imperio, ed ivi aspettante i barbari. - S'empie quindi tutta di questi barbari la IV età. E di nuovo, nulla quasi di bello; salvo forse Teodorico gran re d'Italia e d'altre provincie all'intorno, che parea dover essere gran fondatore di una nuova nazione italiana, come furono le contemporanee francese, spagnuola ed inglese; che non fu se non d'un regno

di pochi anni, grazie all'inquieto desiderio dell'imperio e del nome di Roma che s'apprese agl'Italiani, che fece chiamare i Greci, cadere i Goti e sottentrare in un dieci anni i Longobardi. Seguono dugent'anni di questi, incapaci di conquistare tutta Italia, incominciatori del dividersi di essa fino a noi, fino ad ogni avvenire prevedibile; incapaci di governar le provincie occupate, di serbarle, contro ai capi-popolo di Roma, ed ai loro patrizii ed amici, i Carolingi di Francia. Poco rincrescimento rimane della caduta di quei Longobardi, che, mischiati poscia con noi nella sventura comune, lasciaron il sangue più abbondante che sia forse in nostre schiatte. - Segue la V età, di Carlomagno e de'suoi discendenti e successori, imperatori e re stranieri; imperatori, per lo stolto piacer presoci di gridar un imperator romano; re per quelle invidie che ci fecero sempre parlare, piangere, adirarci contro agli stranieri, ma in fatto anteporli ai nazionali; quelle invidie di sotto in su, e di sopra in giù che diedero l'Italia a quell'Ottone pur troppo grande, dal quale in poi, salvo le due brevi eccezioni d'Arduino e di Napoleone, sempre rimase tedesca la corona veramente ferrea d'Italia o di Lombardia. E naturalmente questa fu la peggiore, l'infima, la più corrotta delle nostre età; corrotti principi e signori, uomini e donne, sacerdoti e vescovi e papi; tutto l'ordine feodale secolare, e quasi tutto l'ecclesiastico sottopostosi simoniacamente a quella feodalità; sorgente si il popolo, che deve quindi credersi men corrotto; sorgenti qua è là alcuni monaci studiosi, zelanti, riformatori, riformati, e fra e sopra essi Ildebrando, Gregorio VII. - E quindi, da questo pontefice, non incolpevol forse, ma gran riformatore, gran santo, grand'uomo politico, gran rivendicatore d'indipendenza ecclesiastica, grande aiutator d'indipendenza politica, e, senza saperlo, forse di libertà, noi incominciammo l'età VI, la maggiore delle nostre moderne, l'età de' nostri Comuni, di quel nostro secondo primato che fu più veramente di colture che di civiltà; e così facemmo deliberatamente, risolutamente a malgrado gli odii già vivissimi, or morenti contro a quel grande; vivissimi al tempo che non si perdonava nemmeno a un papa d'aver mancato di rispetto alle potenze temporali, e massime all'imperiale e reale; morenti dacche s'apprezzano tutti i rivendicatori di tutte le libertà. E continua quindi questa età nostra, forte, crescente, splendida, magnifica in tutto, in difesa d'indipendenza, in progressi di libertà, in progressi di

tutte le colture, tutti i commerci, tutte le operosità tutte forse le virtà pubbliche, salvo una ; salvo quella vera, somma ed ultima liberalità che consiste in vincer le invidie, dico anche le invidie derivanti dalle condizioni speciali di ciascuna età. Nell'età precedente, de' grandi. I grandi italiani s'erano invidiati tra sè, ed avean data la patria ai grandi stranieri, in questa. nell'età dei Comuni, delle città, del popolo, s'invidiarono città contro a città, cittadini contro a cittadini, piccoli contro a grandi, grandi contro a piccoli, piccoli rimasti soli tra sè; e così distratti da quella che è la più inquieta e la più perseverante, la più meschina e la più tiranna, la più operosa e la meno operante delle passioni, non rimase tempo a quei miseri, non mente libera al pensiero, non cuore al sentimento dell'indipendenza; non si compiè l'acquisto di questa quando s'ebber l'armi in mano a propugnarla, non si mirò ad essa nelle paci, non si riprese quella rivendicazione mai più; si attese a tutto fuorche al più necessario, fuorche a ciò che fa una nazione; e così poi meritamente, si riperdette quella libertà interna a cui s'era sacrificata l'esterna, si riperdettero quelle tirannie aristocratiche, democratiche, a cui s'era sacrificata la vera, equilibrata e non invida libertà; si riperdette ogni buona operosità militare o politica; e s'apparecchiò la nazione a qualunque signoria o preponderanza straniera fosse per venire. - Venne Carlo VIII, da cui dunque incominciammo l'età VII ed ultima, e che dura, delle preponderanze straniere: ma non istette. Venne Luigi XII, e non istette nemmeno. Ma venne insieme Ferdinando il cattolico, e stette in Napoli e Sicilia, e tramandolle a Carlo V imperatore; il quale, come tale, diede a se stesso il ducato di Milano, e così tenne Italia dal collo e dal piè, e tramandolla ai suoi discendenti di Spagna, coi Paesi Bassi, con America, colle Filippine, colonia anch'essa da farne pro per la madre patria. Ma immenso esempio, non fece pro di noi, più che di quell'altre superfetazioni, la madre patria; languì anzi e decadde tra esse. Non fecene pro nemmen quella casa regia che degenerò e cadde; non ne fu fatto pro se non da pochi vicerè, governatori ed impiegati minori. E così tra tutto quel languire, languimmo noi pure, Italia quasi tutta, salvo talora Piemonte; per li cento quarant'anni del seicento, in nullità politiche, in corruzioni di costumi, in cattivi gusti di lettere e d'arti, in ogni cosa, salvo che in filosofia materiale sollevata da Galileo. martire di essa. Finì poi quel marciume colla fine della mar-

cia schiatta regia austro-spagnuola all'anno limitrofo tra i due secoli xvII e xvIII; e si sollevò questo per le guerre, che si fecero forti e grosse nei dodici anni della contesa della successione di Spagna; per li trattati d'Utrecht, che fondarono un secondo regno italiano a casa Savoia ingrandita; e più per quella guerra della successione di Polonia e quel trattato di Vienna, che liberaron da Austria e rifecero indipendente l'antico regno di Napoli e Sicilia, non lasciando allo straniero che Milano e poca Lombardia all'intorno. Ed allor tentò, allora incominciò a risorgere Italia; e si riformò, migliorò, progredi incontrastabilmente, benchè non abbastanza pur troppo: non nell'essenza dei principati italiani, che rinnovaron tutto salvo se stessi: non nell'indipendenza, che rimase incompiuta. E così mal, apparecchiata all'impreveduta occasione dell'invasione francese (come già a quelle di Carlo VIII. di Carlo d'Angiò, di Federigo I e tante altre), si trovò la lenta Italia del 1792. E come disapparecchiata, lasciò i Piemontesi combattere e soccombere soli nel 1796, e si divise in parti di regii e repubblicani, di Francesi ed Austriaci per diciott'anni: lango i quali caddero le ultime repubbliche del medie evo, caddero, si restaurarono, ricaddero e si restauraron di nuovo i principati; e si finì collo stabilimento raddoppiato, contiguo, più sodo, più forte che mai, almeno in apparenza, del regno lembardo-veneto, dal Ticino all'Adriatico. Ne sia per nulla, poi, che abbiamo così ristretto a poche pagine questo già tanto, e forse troppo, breve sommario de' fatti nostri. Sappiamo restringerli anche più nella mente nostra, sappiamo veder d'uno sguardo le nostre sette età, e discernere fra esse tre belle, grandi, gloriose e virtuose, quelle dei Tirreni ed altri popoli primitivi della Repubblica romana e dei Comuni: ed all'incontro, quattro brutte, dappoco, corrotte e miserande d'ogni maniera, quelle dell'imperio romano, dei barbari. degl'imperatori e re stranieri, e, quantunque meno, essa pure quella delle preponderanze straniere. È ella caso tal differenza? Ovvero, ha ella cause moltiplici nelle diverse età? Ovvero, forse una sola e costante e comune? - lo vorrei non dirlo: i leggitori saranno stanchi oramai di udirmi pronunciare in poche parole delle maggiori questioni nazionali: e più stanchi forse di udirmele risolvere poco men che tutte in una sola conchiusione. Ma non è colpa di mia volontà: sarà forse del mio intelletto, se, quanto più vario o combino aspetti dei fatti nostri, più mi si riaffaccia quella conchiusione stessa. E riaccolte qui in un pensiero le diverse età di nostra storia, io non so non vedere nelle tre grandi un medesimo fatto, nelle quattro dappoco un medesimo difetto: il fatto o il disetto dell'indipendenza rivendicata. E lasciò trarre le conseguenze storiche od anche pratiche a ciascuno. - E trentadue anni noi vivemmo d'allora in poi, il tempo appunto che nelle storie si suol chiamar d'una generazione. E questo è indubitabilmente principio d'un quarto periodo di quella lunga età delle preponderanze straniere. Ma appunto, una generazione non basta a nominare, a qualificare un secolo, un periodo di storia: nome e qualità dipenderanno dalle due o tre generazioni che seguiranno, forse da una, forse da questa che vien su dopo noi. Ad ogni modo, una distinzione parmi potersi far già in questi pochi anni, una quasi suddivisione di capitoli della storia futura; noi avemmo un tempo di errori universali, incontrastabili; ma mi par sorgere un tempo di ricominciati progressi. Da principio, i principi italiani restaurati, chi più chi meno restaurarono i governi antichi, quali ei li avean lasciati un quindici o sedici anni addietro: non tenner conto nè dei fatti intermedii, nè degli uomini, nè degl'interessi, nè delle opinioni nuove ; e fu errore incommensurabile, riconosciuto ora da tutti, salvo forse pochi sopraviventi a difendere ciò che fecero. E allora si sollevarono l'opinione, gl'interessi popolari, nazionali contro ai principi. E fu naturale, fu giusto senza dubbio, ma fu infelicissimo, fu fatale questo alienarsi di principi e popoli italiani tra sè; e fu più fatale quando scoppiò in congiure, che son sempre fatti immorali e pervertitori; fatalissimo quando in sollevazioni, che son fatti impotenti contro a governi forti, imprudenti contro ai titubanti che fanno titubar tanto più; impotentissimi e imprudentissimi in faccia a uno straniero più interessato di gran lunga a comprimerle, che non gli stessi principi nazionali; posciacchè questi, in somma, resterebber principi, e forse più forti principi colle libertà così domandate, mentre i dominatori stranieri san bene di non poter rimaner dominatori nostri così. Questo, dico fu un primo tempo d'errori vicendevoli di principi contro ai popoli di popoli contro a' principi; tempo fatalissimo di divisioni, più o meno simili alle consuete vecchie, antiche ed antichissime. — Ma da alcuni anni (e s'io m'ingannassi ei sarebbe non solamente con sincerità, ma a malgrado lo studio più grave ond'io sia capace), da alcuni anni sembrano indu-

bitabili due progressi: quello dei principi e governanti che vanno lentamente migliorando, secondo le opinioni dei popoli, i loro governi; quello de' governati che vanno lentamente smettendo le congiure e le sollevazioni contro ai principi. Noi progrediamo da una parte e dall'altra, non parmi dubbio; ma noi progrediamo da una parte e dall'altra molto troppo lenti, non parmi dubbio nemmeno. Ciascuna delle due parti vede, dice questa lentezza dell'altra; io la dico di tutte e due; questa diversità è tra me e l'una o l'altra parte. Ognuna vuole che incominci l'altra ad accelerare il buon moto. Che non incomincia, come certo il può, ciascuna da sè? Sembra agli uni aver tempo libero ai miglioramenti, agli allargamenti governativi, ad acquistarsi l'opinione universale: sembra agli altri aver tempo libero a fare e finire congiure e rivoluzioni. Ma rimarrà egli libero tal tempo? Questa è la questione, e tutta la questione d'oggidi. Non pochi eventi sopravvennero già nei trentadue anni corsi, che avrebbono notuto esser utili, che furono inutili a noi disgiunti e disapparecchiati. Altri ne sorgeranno indubitatamente prima che si compia questo operosissimo fra' secoli cristiani. L'Europa è ordinata, è vero, ad Occidente; ma è ella ad Oriente? Non s'ordinerà ella pure là in qualche modo? Cadendo Turchi, o sorgendo Slavi, o sfasciandosi questo o quell'imperio? che poco importa insomma, se sappiamo apparecchiarci, cioè se sappiamo unirci. - E finalmente se qui pure ci rivolgiamo dai fatti agli scritti, alle colture, di queste pure noi osserveremo due tempi molto diversi negli ultimi trentadue anni. Uno primo di compressione, maggiore forse che non sia stata mai, per parte de' governi; e quindi un tempo di nullità quasi universale negli scrittori, salvo pochi che scrissero allora con incomparabile, due con immortal mestizia. Ed un periodo secondo, in che dai nostri compatrioti fuor d'Italia ci vennero dapprima parole esagerate e furenti, ma a poco a poco parole forti di moderazione e sapienza; e in che poi i nostri principi incominciarono a tollerar più o meno che così pur si tentasse scrivere dentro Italia. — Sappiamo riconoscere il bene anche troppo lento, se vogliamo accelerarlo, sappiamo benedirne chi ce ne dà, se vogliamo averne più; sappiamo ringraziarne Dio, di cui non parmi invocar invano il nome qui; sappiamo, come Italiani e come cristiani pregar Lui che ha in mano gli animi italiani, di unirli ed acquistare i destini ch'Ei ci apparecchia; e sappiamo come già i maggiori nostri di Legnano, risollevarci dopo la preghiera, ad operar per la patria fino alla morte, ciascuno secondo tutte le proprie facoltà. Che se fu in un secolo mai, certo è evidente nel nostro, Dio suol proteggere coloro che operano così.

## **APPENDICE**

(Anni 1814-1848).

40. Il periodo quarto dell'età settima, o della preponderanza Austriaca (1814-1848). - Io dissi già le ragioni che mi facevano nel 1846 terminare questo ristretto all'anno 1814. Ora poi. passati questi anni in che avemmo in tutti la parte nostra di epera e di dolori, ed accresciutosi naturalmente il numero degli uomini « a me non ignoti nè per benefizio nè per ingiuria » (Prefaz. all'ediz. III, 1846), sarebbe più ripugnante che mai alla mia coscienza storica giudicar di esse con questi modi brevi, epperciò assoluti, che non sono nè convenienti verso amici od avversarii, ne giusti poi verso coloro, vivi o morti, di che non sia fatto ancora il giudizio in altre storie più distese, più entranti nei particolori di ciascuno. Nè quando io potessi vincere tal ripugnanza, mi sarebbe nemmeno materialmente impossibile il tesser qui una narrazione segulta degli anni corsi dal 1814 in poi, finchè non sarà preceduta qualche storia più distesa di essi. Chiunque abbia mai messo mano a storie, contemporanee o no, ma non iscritte da altri, sa quanti documenti sparsi, quante lettere diverse sieno indispensabili alla loro composizione. E (mi si faccia lecito accennare ad un particolare a me personale, il quale, del resto, può scusare il presente volume d'altri difetti lasciativi) la luce degli occhi mi si è scemata poc'anzi a segno. da farmi materialmente difficile lo scrivere, poco meno che impossibile il leggere. E trovai impossibile finora il supplirvi sempre coll'aiuto d'altri, quantunque benevoli.

Servano questi cenni a farmi scusare da coloro che mi espressero il desiderio di veder prolungato di questi 35 anni il presente volume; e vogliano essi contentarsi delle poche parole generali, con che estendendo i cenni preventivamente dati nel 1846, tento ora collegare la nostra storia passata con

quella contemporanea e futura.

I trentaquatiro anni, dal 1814 al 1848, furono all'Italia evidentemente parte della sua età settima delle preponderanze straniere, periodo quarto, o della preponderanza austriaca indisputata. Mentre l'Europa tutt'intiera progredì (lentamente secondo è desiderio di quella parte generosa, che appunto allora incominciò a chiamarsi liberale, ma rapidamente, magnificamente, se si consideri l'andamento normale delle grandi rivoluzioni umane), progredì dico, nella restaurazione continentale de' governi rappresentativi estesisi così da Francia a Spagna, a Prussia e quasi tutta Germania, ed a Grecia, l'Italia rimase restaurata tutto contrariamente sotto ai governi assoluti, sotto alla preponderanza dell'Austria, capo dell'assolutismo, capo francamente professatosi della resistenza alla rivoluzione liberale europea. I principi italiani restaurati, tornarono tutti con affetti, con pregiudizii di fuorusciti, cioè del tempo in che erano usciti; si riadattarono quindi volontieri a quella preponderanza austriaca, che consentiva con essi, e prometteva difenderli. Tutti restaurarono le forme antiche, assolute: il buon re piemontese peggio che gli altri. Promossero pochi progressi, o come, le chiamammo poi, poche riforme; ne effettuarono anche più poche da principio, per tutti que' primi vent'anni, che furono, bisogna dirlo, de' più oscuri o più sciocchi vivuti mai in Italia. Alcuni uomini non mediocri furono talor chiamati al governo; ma pochi e per poco tempo; i più, i soliti, i mediocrissimi. I popoli all'incontro, i governati che avevano fatto poco o nulla sotto a Napoleone, se nen lasciarsi splendidamente governare da lui. e si sarebbero adattati a lasciarsi governare da altri, per poco che si fosse fatto con qualche splendore, od onore di liberalità, si adontarone fin dal 1814, e via via più ad ogni anno di essere i popoli d'Europa piu male, più oscuramente, più illiberalmente governati, senza nulla di quella libertà e quell'indipendenza che udivano lodarsi, vantarsi, estendersi altrove. Così fu e serà sempre, così si adempiono i progressi umani decretati dalla suprema Provvidenza; ciò che non si pensava o pareva appena difetto ai padri, diventa bisogno ai nepoti, e così appunto si desiderò, s'estese la libertà. si desidera e s'estenderà l'indipendenza tra le nazioni cristiane. Ed in Italia venivano crescendo sì tali desiderii, ma confusi tra sè indeterminatissimi ne' mezzi di effettuarli. Confondevansi libertà ed indipendenza nell'odio ad Austria, confondevansi le varie forme di libertà ne' desiderii indeterminati

ed ignoranti delle monarchie rappresentative all'inglese, o alla francese del 1814, o alla spagnuola del 1812, o delle repubbliche a modo moderno americano, o del medio evo italiano od antico greco-romano; era un caos di brame incomposte, come succede tra ineducati ed inesperti, che non hanno a decidersi nè scienza nè esperienza. Ed era poi un caos anche maggiore dei mezzi immaginati. Di resistenze, opeggio, conquiste legali, non ci era idea: di sollevamenti popolari, molta; ma più principalmente di congiure, il modo più ovvio e pur troppo tradizionale già in Italia; se non che, congiurare a modo del quattrocento o cinquecento, quando gli Stati erano piccolissimi e mal fermi, non era possibile. S'inventò, o s'era già poc'anzi inventato, un modo nuovo. adattato al secolo; un estendimento delle congiure, proporzionato all'estendimento degli Stati e della civiltà; le sètte o Società segrete. E la terra classica delle congiure rozze. diventò classica delle perfezionate. Vennerci di fuori, per vero dire, le prime sêtte del settecento (o forse più antiche se si creda alle loro genealogie), i Franchi-Muratori, gl'Illuminati, e non so che altre. Poi sotto a Napoleone ed alle sue molteplici polizie (parola nuova anche questa che bisogna ora introdurre) dicesi fossero o quelle od altre sètte nel suo esercito. Ma la potenza di tutte queste, se fu, non usci guari dall'ombra, non produsse effetti grandi alla luce del dì. Produssene sì quella detta Tugendbund, nata e cresciuta in Prussia negli anni di sua servitù a Napoleone, dal 1808 al 1812, trionfante dopo le sventure francesi del 1812, aiutante il sollevamento e l'indipendenza di Prussia e Germania intiera nel 1813 e 14: rimasta poi là con nomi e scopi mutati e minori. E sorse con iscopo simile, benchè più ristretto, in que' medesimi anni la setta dei Carbonari, fomentata, dicesi, contro ai napoleonidi di Napoli da' Borboni di Sicilia. Ma se è vero tal fatto, questi non tardarono a portar la pena della pericolosa invenzione; che restaurati nel 1815, la setta amica diventò nemica loro e degli altri principi restaurati ad assoluti, amica della parte liberale, di cui erano quasi vanguardia. o bersaglieri, sregolati, ingovernabili, cui pretendevano anzi condurre. Io non ho luogo, nè notizie, nè genio a dir di lor forme, lor modi, loro divisioni e suddivisioni, e mutazioni e moltiplicazioni di nome. Questo solo noterò qui, che ho notato altrove, ed è più importante: che queste sêtte o congiure nuove, non meno che le più antiche, si mostrarono al fatto

sempre il peggior modo che possa essere ad effettuare qualunque rivoluzione; il peggiore quanto a moralità, perchè non è possibile avanzarle senza quei segretumi, quelle falsità, quelle insidie e quei tradimenti che sono, insomma l'essenza delle congiure; ed il peggiore quanto ad efficacia e buona riuscita, perchè appunto quella immoralità fa sì, che molti non vedendola vi si mettono, ma vedendola se ne ritraggono, e i pochi rimastivi perdono la fiducia e si dividono, e chi fa una cosa, chi l'altra, nulla mai di unanime o peggio di grande. Ancora, in questi convegni segreti continui, e di uomini così diversi, naturalmente si parla molto, più che non s'opera, e si prende il vizio del parlar senza pro; si fanno progetti fondati non sulla pratica degli affari umani, che i settari non hanno, ma sulle teorie; non sulle possibilità, ma sulle desiderabilità all'infinito: ondechè, appena incominciata l'esecuzione salta fuori l'impossibilità, e tronca tutto. Insomma le congiure, quantunque progredite a sètte, rimangono il mezzo di rivoluzioni più contrario che possa immaginarsi a tutti i mezzi della progredita civiltà; il loro segretume alla pubblicità; la loro relativa pochezza, all'universalità dell'opinione pubblica; i loro disegni teorici, a quella pratica di governo che si diffonde a poco a poco nelle stesse popolazioni: ed i loro mezzi d'eseguimento, a quella moralità, a quella mitezza, che essa pure, essa più d'ogni cosa si diffonde naturalmente tra la cristianità. - Ad ogni modo questo grand'errore de'liberali (che così chiameremo, per abbreviare. anche le sètte delle quali se avessimo luogo noi distingueremmo i fatti ultraliberali ed anzi illiberali), quest'errore dei governati liberali, figlio già dei primi errori de' principi e dei governanti, ne produsse altri nuovi. E primamente, che questi governanti assoluti imitarono questo stesso errore: fecero contro alle sètte liberali altre e varie sètte governative, assolutiste, e che su peggio, religiose: Calderari, Guelsi, Ferdinandei, Sanfedisti, e che so io; alle quali poco o molto, esplicitamente ed implicitamente, in un modo o in un altro, in qualunque modo, parmi innegabile che s'aggiungessero alcune congregazioni che avrebbero dovuto rimanere religiose. E certo io credo, io son persuaso, che molti di tutti questi non vollero adoprare, non si sarebbero piegati mai ad adoprare mezzi chiaramente immorali, scelleratezze, peccati; ma, dal più al meno, io son persuaso che molti delle sètte liberali non vi si sarebbero piegati nemmeno essi; e concedendo in ciò il

vantaggio alle sètte pretendenti nome e scopo religioso, io veggo in esse per altra parte un grande svantaggio, un più grave scandalo, quello d'avere abusato, più che le sètte liberali (le quali ne abusaron pur esse), della mistura delle cose divine colle umane. Nè bastò a' nostri governi questo nuovo mezzo contra i liberali; usarono e portarono al sommo quel modo già vecchio che dicesi inventato o perfezionato da Leopoldo di Toscana, usato molto da tutti i governi rivoluzionarii di che parliamo, in tutta Europa, ma forse più che altrove in Italia, la polizia politica. Della gnale non occorre dire che è chiaro come sia l'esagerazione dello stesso governo assoluto, come antipatica alla presente civiltà, come perciò vano, inutile, o nocivo mezzo di quello in questa. Insomma l'esiglio e il modo di restaurazione, e la preponderanza od anzi la prepotenza austriaca nel 1814, produssero il primo errore dei governanti italiani del 1814, l'assolutismo retrogrado; questo produsse ne' governati la parte liberale, e contemporaneamente l'error secondo delle sètte liberali, e queste poi furono madri, sorelle'o figlie (che non ne disputerò) delle controsètte assolutiste. Austriache, e pretese religiose, e le polizie giunte al sommo. E così di sètte, controsètte e polizie, e quindi di scoppii or falliti in sollevamenti di un giorno, ora riusciti a rivoluzioni di poche settimane o pochi mesi, seguite sempre di persecuzioni, purificazioni, esigli, carceri ed anche supplizii, si riempiè la storia di trenta e più anni che seguirono il 1814; è una brutta storia segreta, sotterranea, ma pur troppo reale, e più importante che non la pubblica e non bella nemmen essa : ed è storia quasi unica de' primi venti, fino al 1834 o 85.

Nel 1815, fu temuto e represso uno scoppio nel Lombardo-Veneto, nen saprei dire se anteriere, contemporaneo o posteriore all'impresa di Murat. Il quale minacciato dal Congresso di Vienna, ed allettato dall'impresa di Napoleone, e probabilmente dalle sètte, uscì di suo regno, invase l'Italia fino al Po, si fermò ai primi incontri coll'esercito austriaco di Bianchi, retrocesse, combattà a Tolentino, fu vinto, fuggi di Napoli, tornò fra breve in Calabria con pochi, vi fu preso, giudicato e fucilato in poche ore dalla gente dei Borboni così restaurati. —Nello stesso anno fece miglior figura il Piemonte, che dicemmo il più mal restaurato fra gli Stati italiani, ma dove re, popolo ed esercito fanno sempre buona figura ad ogni occasione militare. Furono i soli che prendesser parte

alla guerra di tutta Europa contro a Napoleone; ebbero un bell'affaruccio a Grenoble. - Dal 1815 al 1820, nulla, nemmen riforme, impedite dalla paura delle sètte mal liberali. dall'influenza delle controsètte illiberali e lor alleati. - Nel 1820, scoppiata la rivoluzione militare di Spagna, scoppiò una militare nel regno di Napoli, vi proclamò, vi stabilì in fretta la costituzione spagnuola del 1812, cioè la francese del 1792: un re senza veto nè libertà di re nè di cittadino: una sola camera, una commissione permanente ne' recessi di questa, una così detta monarchia con istituzionire pubblicane; la peggiore delle monarchie e delle repubbliche; la forma di governo rappresentativo la più contraria a tutta la scienza rappresentativa. Sicilia volle serbare la sua costituzione all'inglese; si separò, guerreggiò, su vinta al solito. Al principio del 1821, scoppiò una rivoluzione piemontese imitatrice dell'imitazione napoletana; durò un mese; fu vinta dall'intervenzione austriaca, in poche ore; produsse la mutazione del buon re Vittorio Emmanuele I, che da un anno o più accennava volgersi ad uomini e riforme liberali; in Carlo Felice; e intanto un esercito austriaco, attraversando tranquillamente l'Italia dal Po al Garigliano, disperdeva la l'esercito napoletano, riconduceva il re che avea giurata e stragiurata la costituzione, ed or la spergiurava e distrusse. -Seguirono nove anni di pace e tranquillità, cioè supplizii alcuni, carceramenti non pochi; purificazioni, persecuzioni. esigli, moltissimi; sètte reppresse addentro, moltiplicate fuori; controsètte polizie trienfanti, fino al 1830. In luglio di questo, rivoluzione in Francia, caccista dei Borboni; rivoluzione in Belgio, separazione indipendenza di queste provincie, di quelle schiatte francesi, dalle tedesche d'Olanda; rivoluzione minacciata nella vecchia e sapiente ed esperta Britannia, che se ne salva con una concessione della parte e aristocratica e conservativa; colla riforma parlamentare: rivoluzioni varie in Germania, ed estensione piccola della monarchia rappresentativa; rivoluzione in Polonia per l'indipendenza ammirabilmente propugnata coll'armi da quel popolo armigero, perduta tra e forse per le dispute di libertà. Ed in mezzo a tanto moto di rivoluzioni quasi tutte buone e tutte vere, che fece, che potè l'Italia? che poteron le sètte? Io non so. So che poterono più le polizie e controsètte; so che il moto italiano si ridusse a scoppii e sollevamenti piccoli qua e là, in Romagna, nelle Marche, a Roma, quetati in parte dal pincipotto

di Modena e dal nuovo papa Gregorio XVI, spenti da una invasione austriaca già terza in quelle provincie, e da una prima francese. Furono male spenti, è vero; il fuoco usci dalle ceneri in fiammelle nel 1833 in Modena e Piemonte. ma a spegnerle di nuovo e più durevolmente, bastarono colà poca truppa austriaca, qua la polizia del paese; seguita poi l'una e l'altra di più numerosi supplizii che non si fosser usati fino allora. E questo fu il culmine, o piuttosto il più bassofondo di quella guerra, quella politica, quella storia sotterranea; fu l'epoca della maggior divisione tra governanti e governati italiani. Invece della quale, invece di stabilirla da principio ed accrescerla sempre più con orrori avvicendati, se avessero saputo i governanti accostarsi ai popoli con riforme liberali; ovvero i governati ai governi, per suggerire, insistere alle riforme ed aiutandovi con mettervisi essi, non è, non può rimaner dubbio che que' venti anni sciagurati, invece di essere di peggioramento, sarebbero stati di un miglioramento di un principio ed aiuto qualunque a ciò che che seguì.

41. Continua (1833-1843). - E la maggior prova di ciò risulta appunto da quanto seguì. Il paese d'Italia più importante senza contrasto in Italia fu fin dal 1814 il Piemonte. L'Italia non è da rimproverare di non aver ciò veduto, e piuttosto d'averlo veduto troppo, di aver fidato nel Piemonte solo, non ciascuno pure in se; non solamente tutti i forti sperarono in lai, ma tutti i fiacchi si riposarono in lui, e quasi tutte le mene dei cattivi si volsero a lui. L'uomo poi, fin dalla medesima epoca, più importante in Piemonte e in Italia, fu senza contrasto Carlo Alberto. E quindi a lui più che a nessuno mirarono, lui cercarono, circondarono, travagliarono e tormentarono variamente buoni, forti, fiacchi, cattivi d'ogni sorta; ed aggiungendosi alla varietà degli uomini la varietà della fortuna, n'uscì quella varia natura, che tutti seppero, molti calunniarono, pochi conobbero, e più pochi sanno apprezzare. Il più degli uomini perdono ad essere studiati; questi ha bisogno d'essere studiato, per essere, cosa rara, compatito insieme ed ammirato. E perciò, perchè questo non può che guadagnare a ciò che se ne parli, e come centro che fu d'Italia per 35 anni, val la pena che se ne parli con qualche particolare, perciò mi scosto dal mio proposito, e mi vi fermo. Nato nel 1798 d'un ramo staccato da presso a 200 anni. e così discosto dal trono di casa Savoia, era di pochi mesi

quando cadde questo trono in Piemonte; e cacciata la famiglia regia per Sardegna, suo padre e sua madre rimasero in Piemonte, privati fra que'repubblicani. E morfogli poco appresso il padre, e passata alcuni anni appresso la madre a seconde private e feconde nozze, egli s'allevò in quella nuova famiglia. ed in parecchi convitti di giovani in Parigi, in Ginevra, tra cattolici, protestanti, repubblicani, imperialisti; ed in quella condizione tra principe e privato, che è già ambigua e difficile per sè, che gli si faceva più ambigua d'anno in anno. non essendo nato e vivuto niun erede maschio a casa Savoia in Sardegna, e rimanendo egli così erede a quel regno, e pretendente agli Stati di terraferma. È noto come questa condizione di pretendente sia la più ambigua, la più infelice in che si possa educar un principe. Stava per uscirne ed entrar nell'esercito di Napoleone, quando questi cadde. E chiamato allora a un tratto alla reggia retrograda ed assoluta di Torino. e circondatovi insieme di vecchi assolutisti e di giovani liberali, pendè facilmente, naturalmente, a questi, e per le memorie di sua educazione, e per la sua gioventù, e per il suo sangue stesso, avverso ad Austria, ed avido d'imprese, e anche venture militari, di generazione in generazione. Nel 1820 e 1821, fu tra quelli che avrebbero aiutata la rivoluzione liberale, se si fosse fatta co' mezzi legali, con riguardi agli obblighi suoi verso il suo re. Ebbe egli e ruppe bene o male impegni presi? non è qui il luogo di charirlo; nè io scrivo un panegirico o una difesa. E sarebbero forse mal difendibili tutti gli atti durante o dopo la sua breve reggenza, ed il suo mutar poi, o sembrar mutar opinioni e modi durante il regno di Carlo Felice. Questo dico e so, che le opinioni sue nel 1821 erano sinceramente liberali; per la libertà, senza gran cognizione e discernimento di essa; per la indipendenza, con quel ardore, quel cuore, quella devozione di sè e de' suoi, fin d'allora, che gli vedemmo ventisette o vent'otto anni di poi. E quindi non rimane a me il menomo dubbio, che se si fosse lasciato svolgersi ed afforzarsi da sè quell'ardore, quello spirito, quell'animo primitivamente liberale, e che niuno oramai può non dire naturalmente generoso; se non si fosse alienato con disegni, che a ragione o a torto non gli parvero generosi; se fosse rimasto duranti i due regni intermediarii circondato da quegli uomini liberali e generosi, che furono essi pure perduti in tutto quell'intervallo per la patria; non è dubbio, dico per me, che il suo accedere al trono nel 1831, subito dopo alle grandi ri-

voluzioni Europee, sarebbe stato principio di un regno fermamente, uniformemente liberale nel principe, e liberalmente aiutato da' compaghi ed amici di sua gioventù. Fu invece un regno di titubanze continuate fin presso al fine. - Incominciò con alcuni atti liberali, ma piccolissimi, i quali dimostrano insieme, e che il suo animo vero, i suoi disegni erano liberali, ma che ei dubitava, voleva tentar quella ch'ei prendeva per opinion pubblica, ed era solamente della Corte, dei servitori, degli impiegati del suo predecessore. I quali naturalmente si scandalezzarono di quei principii, vi si opposero, lo fermarono, lo determinarono ad atti opposti e via via cresciuti fino a quelli deplorabili che accennammo della repressione, giusta in sè, ingiusta nelle forme e negli eccessi, della congiura del 1833. Si fece poi, e si fa un gran chiasso dell'aristocrazia piemontese, quasi ch'ella fosse che producesse, nutrisse e mantenesse questo pervertimento delle buone intenzioni di Carlo Alberto. Ed io non mi faccio nemmeno difensore di quell'aristocrazia; ma mi par da osservare fin di qua, che quando in qualche storia distesa si verrà ai particolari ed al novero dei nomi veri aristocratici piemontesi, se ne troveranno molti più nelle vittime del 1821, nelle opposizioni legali dal 1821 al 1848, o nella parte che aveva nome di liberale nella corte stessa, che non nella parte stazionaria, retrograda o persecutrice di guesta; e che i veri persecutori poi furono di tutt'altro che di quella vera aristocrazia. Perchè dar nomifalsi alle cose pur troppe vere? perchè non chiamare semplicemente e veramente parte retrograda, residuo del regno precedente, effetto delle triste persecuzioni e purificazioni del 1821, quel cumulo di governanti che sviarono i primi anni di quel regno, il quale doveva finir poi, forse ancora il più utile, certe il più glorioso che sia stato mai a casa Savoia. e, niuna classe esclusa, a tutta la nazione, a tutto il nome piemontese?

Lo dicemmo; il 1833 fu l'anno più basso, più oscuro di tutto questo periodo. D'allora in poi, più o meno prontamente si risali, si rischiarò il cielo d'Italia. Gli storici distesi, accenneranno essi più esattamente i fatti, i principii, le continuate opposizioni, le nuove titubanne, le fermate, i ritorni indietro, la vittoria ultima dell'opinione liberale, progressiva, giusta, naturale al secolo, alla civiltà cristiana, ai decreti evidenti della Provvidenza. Io accennerò solamente quello che mi pare prime principio, e, se non causa, occasione,

mezzo usato da Dio, in tutto ciò. Carlo Alberto fu negli ultimi anni suoi sinceramente pio, intimamente, forse scrupolosamente coscienzioso. Ed io credo che la sua coscienza primieramente liberale si sollevasse contro agli stessi atti suoi del 1833, fosse l'origine di quell'austerità de' suoi atti, di sue parole, di tutti i suoi modi, di tutta sua vita, che incominciò appunto negli anni che seguirono l'origine del suo fermarsi nella via antiliberale, del chiamare uomini meno estremi. massimamente in fatto di persecuzioni e polizia del suo camminar più fermo nelle riforme. Fecene molte d'allora in poi; il suo Stato era rimasto più retrogrado tra gli Italiani; fecene il più progredito, il meglio ordinato. Riformò tutta la legislazione civile, e ridussela in codici; riordinò, ampliò la magistratura; ordinò le opere pie, le finanze dello Stato, che furono le più fiorenti d'Europa; e con cura speciale l'esercito; protesse le lettere, le arti, le scienze, la società d'agricoltura, le accademie, le università, i congressi. Tutto ciò indubitabilmente, tutto ciò, a parer mio, troppo lentamente insufficientemente come se avesse a durar sempre il regno assoluto o se avessero seceli a far passi alla libertà. E quindi, quando venne questa, ed insieme l'occasione dell'indipendenza, il suo Stato ed egli stesso si trovarono apparecchiati all'una ed all'altra poco più che se non si fosse fatto nulla; e tutte le riforme fatte da lui ebbero od han bisogno d'esser riformate. tutte le opere fatte con previsione, mancanti nella mira principale non poterono durare. Insomma il Piemonte non fu portato a segno d'entrare così bene come avrebbe potuto nell'occasione, non o mal preveduta, del 1848. Ma il Piemonte. ultimo degli Stati italiani, dal 1814 al 1833, fu da quell'epoca. all'incirca portato da Carlo Alberto a segno d'entrar prima, più e meglio degli altri Stati italiani, quando scoppiò, quanfungue mal preveduta, quell'occasione.

Negli altri Stati non si progredì parimente per due ragioni; la prima, che, qualunque sia la grandezza che la storia futura compiutamente informata e scritta sarà per concedere a Carlo Alberto, non è dubbio gli altri principi assoluti contemporanei suoi furono di gran lunga inferiori; e perchè poi alcuni di questi altri Stati, meno male restaurati nel 1814, erano fin d'allora a quel punto di bontà a cui Carlo Alberto voleva portare e portò il Piemonte, a quel punto che è compatibile col principato assoluto. Napoli e Parma avevano conservati i codici e l'amministrazione di Napoleone con poche

novazioni: avevano ordine sufficiente nelle finanze: è Napoli aveva di più un esercito ed una marineria militare quasi fiorenti. La polizia v'era dura, intrigante, preoccupata di sètte e controsette; ma quando le prime non iscoppiavano, essa pure rimettendo de' suoi rigori, ne pareva tollerabile. Della Toscana già dicemmo che fin dalla seconda metà del secolo xviii essa era stata portata a vera perfezione di principato assoluto, e fu restaurata in essa fin dal 1814: e mantenutavi poi da due principi miti, ella sarebbe rimasta lo Stato più avanzato, il meglio governato, in tutto, che fosse in Italia, se non fosse di quella negligenza ed anzi di quella repugnanza ad avere un esercito, di che son forse ad accusare meno i principi che i popoli, e forse i liberali, gli stessi, i migliori uomini di quell'imbelle od avara regione. - Quanto a Roma e Modena, mai restaurate nel 1814, elle rimasero peggio governate d'anno in anno in tutto questo tempo: cattiva polizia e persecuzioni furono comuni ai due Stati, speciali al pontificio i disordini di finanze, armi straniere, governo ecclesiastico nelle cose più laicali, ed in che il sacerdozio perde più di sua dignità. - Finalmente, il regno lombardo-veneto, anch'esso (cioè il suo nocciolo di Lombardia) non mal governato come parte d'imperio assoluto nel secolo scorso, non mal restaurato nè mantenuto come tale, avrebbe potuto vincere al paragone di Toscana e Piemonte, se in teoria nè in pratica fosse possibile far paragone tra qualunque governo anche pessimo nazionale, e qualunque anche ottimo straniero. Se io scrivessi per istranieri che hanno da secoli il sommo bene dell'indipendenza, e non conoscono per prova il sommo male della dipendenza, io accennerei almeno ad alcuni particolari che dimostrano la realità di questo sommo male, le differenze di schiatta, di lingua, di costumi, di sentimenti, d'interessi; la lontananza del centro, governativo, la lentezza d'ogni decisione, i 50 o 60 milioni tolti annualmente al paese, l'ozio naturalmente invadente, i vizii conseguenti, l'avvilimento universale inevitabile. Ma scrivendo ad Italiani che han provato e provano quel sommo male per sè, o nei compatrioti e vicini, ogni cenno che io ne dessi qui, sarebbe inferiore al vero che ne hanno concepito essi. - Insomma, a chi consideri ora tutta questa condizione comparata de' diversi Stati d'Italia, è chiaro che se mai doveva venire qualche miglioramento vero, qualche impulso grande al progresso italiano, ei doveva venire dal

Piemonte: gli altri Stati erano, anche in ciò che avean di meglio, stazionarii; il Piemonte anche in ciò che aveva di peggio, progrediva, aveva già il moto ascendente; e il moto ulteriore non si poteva sperare se non dal moto. E così credevano, speravano allora gli Italiani; tutti gli occhi eran rivolti al Piemonte, a Carlo Alberto. E le speranze comuni non furono ingannate.

Niuno di coloro che scriveranno la storia distesa, o qual siasi compendio di questo periodo, non potranno dividere, come facemmo noi fin qui, la storia politica dalla letteraria. L'una e l'altra ebbero sì sempre molte relazioni pur troppo; ma in questi ultimi anni elle n'hanno tante, che ne rimangono continuamente frammiste. - Ne' primi anni dopo le restaurazioni, sopravivevano (tranne Alfieri, Parini e Cesarotti) gli uomini principali delle rivoluzioni repubblicane e dell'imperio, Foscolo, Botta, Monti, Denina, Lagrangia, Volta, Canova. Ma lasciando qui le scienze e l'arti, che continuarono con isplendore, ma senza grandezze comparabili a quelle: e delle lettere stesse contentandoci a dir ciò che più si connette colla politica, noteremo che niuno dei nominati non produsse più nulla di gran conto, tranne il solo Botta. Il quale, all'incontro, rimasto in Francia, vi compose e pubblicò le due storie d'Italia dal 1530 al 1789 e dal 1789 al 1814, le quali sono forse non solamente le due opere sue migliori, ma i due più lunghi e più belli corpi di storia patria che sieno stati scritti da niun italiano. Scritti, a malgrado i difetti, in istile ammirabilmente chiaro, largo, vivo, caldo e naturale, si ·leggono come una novella da chicchessia dotto od indotto, che è il sommo dell'arte storica. Disettano sì di scienza storica, e più di scienza politica, a tal segno, che non solamente il vecchio liberale, anzi repubblicano, vi comparisce scrittore scettico, indifferente alle diverse forme di governo, e non persuaso se non della malvagità degli uomini e dei tempi in generale; ma che nell'ultime pagine da lui scritte in conclusione della storia dal 1530 al 1789 egli ci lascia quasi un progetto di governo a modo suo, che non rimane nè monarchico nè repubblicano, ed anche meno rappresentativo, ch'ei descrisse ma non intese nè ammise. E quindi l'opere sue contribuirono a mantenere sì, e diffondere, ma non a determinare le opinioni liberali, anzi le indetermi-- narono e dispersero peggio che mai. Una pubblicazione mensile pubblicata per poco tempo in Milano, proibita poscia.

dalla polizia, ebbe, s'io non m'inganno il medesimo vizio il medesimo effetto. Vennero poi due scrittori, de' quali non credo sia stato mai dacchè si scrive niuno più amabile, più simpatico ad ogni cuor gentile, perchè niuno acrisse con più soavi tinte di gentilezza che questi due. Manzoni e Pellico. ammirabili e parchi poeti amendue, e scrittori di prosa tanto più ammirabili, quanto più seppero scrivore italianamenta con semplicità. Manzoni, milanese, s'illustrò con cinque canzoni, che riuscirono nuove e forse superiori a tutto, dopo il canzoniero accumulato nei sei secoli della poesia italiana; seguì con alcune tragedie storiche, o come si diceva allora, romantiche, e con alcune note ad esse ed alle storie del Sismondi: giunge al suo colmo in quel racconto dei Promessi Sposi, che fu, che diede il genere del romanzo alle lettere nostre, e lo portò d'un tratto a segno da superar forse in fatto d'arte e certamente in utile morale, quanti furono scritti mai in qualunque lingua antica e moderna. Pellico, piemontese, era già amato per la Francesca, ed altre tragedie, quando implicato nello scoppio del 1821, fu tratto allo Spilberg, vi rimase intorno a dieci anni, n'uscì poi per grazia implorata dall'Italia, dall'Europa intiera, e pubblicò nel 1833 quel rendiconto delle sue prigioni, de' suoi patimenti, che diffuse in Italia, in Europa, nel globo intiero, i particolari della tirannia austriaca, tanto più scandalosi, quanto più semplicemente e pazientemente descritti. Ambi questi scrittori furono accusati di rassegnazione politica; ma il fatto sta che questa era religiosa, e non entrando in quelle distinzioni tra l'una e l'altra, che sono difficili a farsi in pratica e più difficili in teoria, lasciavan pure a ciascuno la libertà delle applicazioni; e che anzi il sentimento profondamente religioso insieme e liberale, che presedeva a tutte le opere di Manzoni e di Pellico, servì anzi molto meglio che niune delle contemporanee a determinare anche politicamente il liberalismo italiano; servì, anzi riuscì a torlo dalle vie empie e perciò stolte ed incivili del filosofismo del secolo xviii, fece cattolici molti liberali, e liberali molti cattolici, accrebbe così e rinforzò la parte liberale, preparò la pace tra essa e la Chiesa, tra governati e governanti. Non dirò de' contemporanei che continuarono l'opera di questi due grandi; vengo subito a chi l'accrebbe e determinò anche più.

42. Continua. La rivoluzione delle Riforme (1843-1848). — Dalla metà del 1843 corsero all'Italia quattro anni e mezzo

di operosità oramai disusata, e che fu primamente non più che letteraria, ma a poco a poco pur di pratica e di riforme. politiche, rapidamente crescenti fino a quello scoppio del 1848, il quale comunque sia per essere giudicato, fu incomparabilmente dappiù che non tutti i precedenti da 34 anni. od anzi da parecchi secoli, il quale fu certamente principio o d'un nuovo periodo, o forse d'una nuova età nella storia italiana. Parecchie delle rivoluzioni continentali moderne iniziarono dalle lettere, quella di Francia del 1789, quelle della Germania principalmente; ma nessuna forse così evidentemente come questa italiana. Ma se vogliamo essere compiutamente sinceri ed imparziali ne' nostri giudizii, noi dobbiam dire che tra gli scrittori e gli operatori di politica suol essere sempre un continuo intercorso, ma di fatti crescenti a vicenda; ondechè poi chi cerca sinceramente gli uomini iniziatori delle rivoluzioni, ne suol trovare due serie diverse. una di scrittori, ed una di operatori. Nel caso presente poi, le due serie sono rappresentate principalissimamente da due nomini, Carlo Alberto, di che già dicemmo, e Vincenzo Gioberti. - Torinese questi, sacerdote, filosofo, teologo, di grande altezza, scrittore fecondo e magniloquente oltre ogni esempio italiano, fu illustre tra' compagni ed in sua città fin dai banchi universitarii, fu implicato nelle persecuzioni che seguirone la congiura del 1833; esigliate, incominciò a scrivere opere miste di filosofia e politica, e tendenti ad accrescere anzichè guarire la divisione tra governanti e governati, tra principi e popoli italiani. Ma tra per candore e grandezza mativa, e per sincerità o gravità di studii che gli fecero scorgere insieme e la nuova moderazione di Carlo Alberto, e l'util diretto che ne veniva all'Italia, e quello maggiore che ne verrebbe quando tal moderazione di principato si contracambiasse ed accrescesse colla moderazione de' popoli, il fatto sta che nel 1843 egli pubblicò quel libro del Primato civile e morale degli Italiani, nel quale, esule generoso, egli si rivolse a lodare, a spiegare, a promuovere quella reciproca moderazione e farne nuovo sistema di politica italiana. Gli si rivolsero contro naturalmente i più degli esuli e perseguitati, incapaci di accedere a questa bella iniziativa di perdono, il volgo de' liberali, le sètte principalmente invecchiate nel loro metodo di congiure e solievamenti. Carlo Alberto all'incontro protesse il libro, lo lasciò correre ne' suoi Stati, onde si diffuse in tutta Italia. Seguirono altri libri, altri scrittori che io mi proverei forse ad apprezzare con imparzialità, entrando in particolari, ma che non mi sento in poche e proporzionate parole; alcuni libri di Durando, d'Azeglio, di Galeotti, e di nuovo di Gioberti e di me: oltre alcuni scritti minori di Capponi e di altri nell'Ausonio pubblicato dalla Belgiojoso in Parigi. Osserverò solamente che i primi in tempo e più fecondi di questi furono quattro Piemontesi, due esuli e due tollerati in patria da Carlo Alberto, ondechè si volse a questo più che mai ogni attenzione, ogni speranza. Le sètte erano soverchiate, respinte nell'oscurità, fuor del moto e dei modi presenti. Provarono due imprese; a Rimini ed in Calabria; fallirono, furono seguite quella di persecuzioni ed esiglì, questa di supplizii, al solito. Gioberti ed Azeglio tuonarono contro ai persecutori, compatirono ma ammonirono i perseguiti. Tutto ciò fino al principio del 1846, quando d'una contesa di dogane prese occasione Carlo Alberto d'entrare in pratica di que' principii d'indipendenza, che lasciava oramai predicare apertamente. Austria domandava cessasse certo passaggio di sali per Piemonte a Svizzera. Non ottenuto l'intento, raddoppiò, a rappresaglia, il dazio de'vini Piemontesi in Lombardia. Carlo Alberto lasciò dapprima discutere liberamente nella Gazzetta ufficiale; poi fecevi uscire una dichiarazione governativa anche più libera. Erano grandi novità. Se ne commosse a festa il popolo di Torino, e fu la prima di troppo simili dimostrazioni fatte poi. — Ma come succede quando cresce un'opinione buona ed universale in una nazione, sorse fra pochi mesi una nuova e molta maggiore occasione, la morte di Gregorio XVI, l'elezione del successore. Grande l'aspettazione, divise le parti e brevissimo tuttavia il conclave, fu eletto addi 6 giugno il cardinale Mastai, Pio IX. Dubitavasi di che parte fosse; egli lo chiari in breve: addi 16 luglio pubblicò la più bella, la più larga, ed anzi la sola che meritasse il nome di amnistia fra le tante fatte in questo secolo, fecondo d'ogni cosa buona, cattiva e dubbia.

Da quel giorno la rivoluzione italiana, che era stata fino allora più nelle lettere che nelle opere, uscì dalla teoria, entrò in pratica, entrò in quel secondo periodo che fu detto bene delle riforme, e che fu pure di un'unione, un'unanimità, un intendersi quasi tra Stato e Stato d'Italia, tra divisioni e suddivisioni della parte liberale, non escluse (almeno in apparenza) le stesse sètte, e di tutti quanti poi col compatito popolo di Lombardia e Venezia, solo in disaccordo col principe suo

stranfero; un periodo poi di speranze esaltate, di lodi e adulazioni reciproche, di feste avvicendate colle riforme, e così continue. È tutte le rivoluzioni incominciarono così, per vero dire; e son famose, tra l'altre, le epoche di letizia e speranze del 1640 in Inghilterra, e del 1789 in Francia. Ma niuna arrivò al paro di questa italiana, che durò diciotto mesi di matta letizia. Del resto, fu naturale; i miseri Italiani non erano avvezzi più ormai che a due serie d'idee e d fatti: congiure, repressioni, supplizii, esigli e di nuovo congiure di tempo in tempo, teatri, canti, amoreggiamenti, feste ne' tempi ordinarii. E cessando i supplizii e lor paure, si precipitarono pelle feste. Accrebberle molti liberali per arte; volevano impegnar i principi, di che pur dubitavano; ed i settari ed altri repubblicani, che prevedevano non aver a rimaner contentati dalle riforme spontanee, apparecchiavano coi moti festosi quelli ostili della piazza. E questo, per certo. fu gran danno venuto da tale stoltezza delle feste, ma non il maggiore. Il quale fu, che questi miseri popoli italiani, disavvezzi, dico, da ogni civile opera politica o militare, se ne disavvezzarono sempre più tra l'opera puerile delle feste, vi si contentarono, vi si sfogarono; non concentrarono, non risparmiarono, non serbarono all'occasione vera, seria, grave, fatale, tutti que' pensieri, quelle passioni che non si concitano se non dopo frenate, che son necessarie a concitarsi fine all'ultima loro potenza, per produrre effetti buoni e durevoli. E gl'Italiani, sciupati, stemprati dalle feste, non ne seppero più produr di tali; niuno grande, dico, pochi durevoli, molti piccoli: diversi dispersi, inutili o nocivi. Ad ogni modo, fa un vero baccanale di dimostrazioni festive nelle piazze, di festive passeggiate per le vie, banchetti in sale, banchetti all'aria, canto di giorno e di notte dappertutto, cantate per li -teatri, coccarde, nastri, bandiere, catene di pezzuole e veli femminili che si chiamavano d'unione nazionale, o che so io: poesie, prose, vaneggiamenti, pazzie. - E ad ogni modo questo fu il seguito, la serie de' fatti, la quale domando licenza di por qui cronologicamente, non soltanto per abbreviare ai leggitori ed a me un'angosciosa fatica, ma perchè parmi che riesca così più chiaro e quasi parlante da sè, il cenno di questi diciotto mesi, operosi, se si riguardi indietro, sprecati in gran parte se si guardi innanzi, o, per parlar più esattamente, produttori di libertà e di licenza, improduttivi di quell'indipendenza, che è anche più da desiderarsi, dell'indipendenza

che avrebbe dovuto essere la prima e la sola mira degli Italiani. All'8 agosto fu fatto segretario di Stato il cardinal Gizzi. popolare allora. S'incominciò con riforme piccole, accademie. scuole e simili, e commissioni per preparar le più grandi. All'8 settembre nuova e gran festa popolare a Pio IX, seguita da altre piccole, ogni volta che usciva egli a visitare una chiesa. un ospedale o una villa. Intorno a' medesimi giorni congresso di scienziati a Genova: era il sesto di que' convegni annui, vera celia quanto a scienza, veri preparativi quanto a politica, e che perciò erano stati ottenuti a stenio sotto i governi assoluti. Questo fu libero oltre al solito, e naturalmente fu occasione di feste. La più strana delle quali fu poi senza paragone, quella pur fatta in Genova addì 5 dicembre, per il centenario del medesimo giorno dell'anno 1746, quando i Genovesi cacciarono di lor città Austriaci e Piemontesi, allora male uniti. Se servisse tal festa ad unire o disunire que' due popoli italiani, forse poteva giudicarsi fin d'allora, certo fu poi giudicato dai fatti. Ai 14 gennaio del 1847, il papa fu complimentato di tutti questi iniziamenti del suo pontificato. conformi alla civiltà universale cristiana e fino extra-cristiana. da un ambasciatore straordinario del sultano; il quale era stato qui preceduto da un figlio del re di Francia, e fu seguito in breve dal principe Massimiliano di Baviera, e Maria Cristina regina di Spagna, ed un ambasciatore del Chill e congratulazioni degli Stati-Uniti d'America. E dell'Irlanda si parti per Roma O' Connell; ma morì per via e fu occasione di altre feste e discorsi funebri. E continuando intanto altre riforme piccole in Roma, seguì a' 12 marzo la prima grande. e tanto grando che in meno di un anno riuscì compiuta la rivoluzione rappresentativa in Italia, dico la riforma della stampa. Non che le fosse conceduta la piena libertà; ma tra ciò che ne le fu conceduto e ch'essa se ne prese a poco a poco in aggiunta, il fatto sta che bastò a quel gran risultato. Ma allora parve troppo poco, ed incominciarono le feste a diventar tumulti. Sorsero e moltiplicaronsi giornali in Roma e negli Stati, come poi, quando vi furono concedute le medesime libertà, in Toscana e negli Stati Sardi. E come succede sempre negli Stati liberi, dove la popolarità è come il favore nelle corti assolute, ma come succede tanto più negli Stati che sono in rivoluzione di liberarsi, perchè la popolarità vi è allora come il favore delle corti tiranniche; chiunque corteggiava popolarità, si pose fatalmente a spingere innanzi la

rivoluzione, e pochi vollero od osarono tenerla ne' limiti della prudenza e della moderazione, pochissimi professaron apertamente queste due ingrate virtù: e di questi pochissimi perseverarono poi nell'impopularissima professione. - Ai 14 aprile segui una riforma che parve allora e fu festeggiata come maggiore, e fu nulla; un sistema di governo che parve forse ad alcuni poter tener luogo per sempre del rappresentativo, che sarebbe certo stato bene ne tenesse luogo finchè fosse finita la conquista dell'indipendenza, ma che, ad ogni modo, nol tenne nemmeno sin al principio di essa nemmeno un anno. Questo sistema era il consultativo; cioè una Consulta (così si chiamò allora in Roma), o di un consiglio di Stato, od anche di parecchi corpi di diversi nomi, i quali in qualsiasi forma consigliassero il principe nella elaborazione e pubblicazione delle leggi, senza avervi tuttavia niun voto impeditivo o realmente deliberativo. E questo sistema non era nuovo, anzi vecchio ed invecchiato sul continente, dov'era stato approvato fin dal secolo xvi quasi dappertutto. In Italia era stato riprovato in Napoli e Torino, ma in ombra: ondechè non aveva mutato il governo assoluto. Ma provato ora più realmente in Roma (e poi in Firenze e Torino), e coll'opinione ferma in desiderare governi deliberativi e rappresentativi, ed insieme coll'altra novità della stampa di fatto libera, egli produsse prontissimamente ciò che doveva produrre in tali condizioni; ciò ch'ei produrrà sempre più o men prontamente ma inevitabilmente ormai, il desiderato governo rappresentativo. Perciocchè insomma, questi governi consultativi, è una forma ibrida che potè durare due secoli nella civiltà dei secoli xvii e xviii, e senza la libertà nè la diffusione della stampa; ma che con queste, e nel nostro secolo xix, non avrà forse mai più tant'anni di vita, quant'ebbe secoli; che non uscirà mai più di questo dilemma di fatti: o rivoluzione retrograda al governo assoluto, o rivoluzione progrediente al rappresentativo; e così sempre rivoluzioni. Ai 14 giugno, riforma minore ma più durevole, come quella che è logica, e s'adatta ad ogni forma di governo; un primo ordinamento razionale del ministero per ordine di materie. Ai 16 di giugno, anniversario dell'elezione dell'adorato Pio IX; e, naturalmente, festa maggiore. Ai 17, anniversario dell'incoronazione, e seconda festa. Parve troppo finalmente; e con bando del 22, Gizzi sgridò il popolo dolcissimamente; e il popolo se n'offese e gridò a Gizzi, quasi uno de' retrogradi gregoriani,

oscurantisti, sanfedisti, gesuiti, austro-gesuiti; nomi che incominciarono a prodigarsi da chiunque voleva andare innanzi alchiunque andava un passo meno che lui. - E sì che Gizzi e il papa andavano pure non poco, forse troppo. Al 5 luglio. istituzione della guardia civica, istituzione ottima anche questa. anzi indispensabile negli Stati rappresentativi, stolta in quelli che volevano rimanere consultativi. — Al 7, rinunzia di Gizzi: al 10. nomina di Ferretti. Addì 16, anniversario dell'amnistia, doveva esser gran festa; fu invece gran tumulto addi 14 e 15, che sparsasi, naturalmente come succede in tali concitazioni, o ad arte come succede de' concitatori, o l'uno e l'altro insieme, la voce d'una gran congiura retrograda. sanfedista e via via, si affiggono a' muri i nomi de' supposti congiurati, poi si cercano; si entra in lor case, s'arrestano, si serrano in Castel S. Angelo, si dà lor caccia per le campagne, e fino oltre i confini, e se ne istituisce, annuente il governo, un gran processo che non riusci a nulla mai. Intanto. tumulti qua e là nelle provincie. - E intanto (che diede ombra di verità ai sospetti popolari), addi 17, escono gli Austriaci dalla cittadella di Ferrara che occupavano dal 1814, s'acquartierano in città. Proteste quindi del cardinal Ciacchi governatore addi 6 agosto, e Ferretti addi 12. Ma addi 13 gli Austriaci occupano i posti militari della città; riprotestano Giacchi e Ferretti, risponde il gabinetto di Vienna. Ne seguirono poi negoziati ufficiosi ed ufficiali a Roma, a Vienna ed a Milano, e finirono in dicembre colla restituzione della città alle truppe Pontificie, con poche e piccole concessioni alle pretese dell'Austria, con grande scapito di sua dignità e tranquillità in Italia; essendosene accesi intanto contro lei, e non domati, gli animi di tutti gl'Italiani, popoli e principi, Pio IX con gli altri, e Carlo Alberto più di nessuno. Fu minaccia senza effetto, o ciò che equivale, fatto piccolo con grande scandalo; grande errore. - E ne fu agevolato un affare che sarebbe stato grave, se avesse potuto durare l'effettuazione di quella lega doganale tra gli Stati indipendenti d'Italia. la quale era stata già più desiderata, che sperata dagli scrittori precedenti le riforme. Mandato monsignor Corboli Bussi da Roma e Firenze, Torino e Modena, se ne stipularono le basi tra le tre prime corti, addi 3 novembre in Torino; e non accedendo Modena austriaca, dichiarò pure non fare ostacolo per il suo territorio di Massa, frapposto fra Piemonte e Toscana. Intanto al 2 ottobre, ordinamento del municipio Romano in

forma più liberale, e feste più che mai in quel giorno, ed alla dimane e cinque di appresso; e poi al ritorno del papa da sua villa di Castel Gandolfo, e per il viaggio a Porto d'Anzo e per il ritorno, e per una sua visita alla chiesa di san Carlo, e per un nuovo motu-proprio sulla Consulta, e per l'installazione di lei addi 15 novembre, e per quella del municipio addì 24, e per la vittoria degli Svizzeri contro il Sonderbund, addì 30. Nè quest'ultima fu tutta festa: insultaronsi i Gesuiti, e fu il primo di que' tumulti che fecersi poi in tutta Italia contro a quella compagnia, e furono seguiti dalla cacciata di lei pochi mesi appresso, quando appunto sarebbesi dovuto attendere a cacciare gli Austriaci, e non a dividere Italiani da Italiani, preti o non preti, Gesuiti o non Gesuiti, scandalezzando, incominciando ad alienare Pio IX. — E finì l'anno in Roma (30 dicembre) con un nuovo e migliore ordinamento dell'ordine delle materie nel ministero. Ed io non so ciò che ne parrà ad altri: so bene che l'avere qui concentrate quelle numerose riforme, que'grandi passi fatti in diciotto mesi dal governo assoluto qual era stato lasciato da Gregorio XVI, a questo governo così largo di Pio IX, mi fa, non che ingiuste, parere ingiustissime le lagnanze allora di tanti, e duranti in alcuni ancor oggi, che egli andasse troppo lento in esse. E tanto più che molto più lenti andavano gli altri principi italiani.

In Toscana, la rivoluzione delle riforme non si può dire incominciata se non un 10 in 11 mesi dopo che a Roma, quando, addì 8 maggio, uscì una legge che rallentò le censure della stampa. Seguirono feste in Firenze e tutto lo Stato, insulti al console austriaco in Livorno; e poi giornali numerosi, liberi oltre la legge, liberissimi ed alcuni licenziosi. Poi, commissioni a preparare altre riforme; e il governo consultativo che già esisteva là in ombra, riordinato, praticato, poi ai 4 settembre, istituzione della guardia civica; e nuove feste, in cui appari per la prima volta, fra altre innumerevoli, la bandiera tricolore. Intanto, feste e tumulti in Lúcca; paura dei due duchi padre e figlio; e addì 1º settembre, concessione di tutto ciò che era stato conceduto in Toscana. poi fuga dei duchi, e cessione al granduca dell'usufrutto che tenevano finchè morisse Maria Luisa, e lasciasse loro Parma. E così Lucca fu riunita a Toscana.

In Piemonte poi s'incominciò anche più tardi; e fu fatale che quel paese e quel re, i quali avean date le prime mosse

alle riforme, e dovevano poi prendere la prima e massima. e quasi sola parte all'impresa d'indipendenza, entrassero così ultimi in tutto ciò che ne era apparecchio. Ma il fatto sta che Carlo Alberto, vivissimo all'indipendenza, era lentissimo alla libertà, nè, io credo forse e potrei dire so, per odio o vil paura ad essa, ma per nobilissima paura che questa nocesse a quell'acquisto d'indipendenza che era insomma il primo, il grande, il supremo de' suoi pensieri. E certo, che questo spiega e le antiche e le intermediarie e le ultime azioni di lui, e le sue virtù e i suoi errori, le sue lentezze, le sue titubanze, le sue ostinazioni. Ad ogni modo, dal principio del 1846 al settembre del 1847, non s'era fatto un passo, non una riforma in Piemonte. Ne una festa o un tumulto, che fu gran vantaggio a tener nuovi gli animi all'opere reali. Nè a settembre stesso ed ottobre fu altro che una lettera confidenziale, ma confidenzialmente fatta pubblica, dove Carlo Alberto diceva che « se la Provvidenza mandava la guerra d'indipendenza co' suoi figli a cavallo se ne farebbe capo ». Il mondo sa come essi adempissero la parola. Ma allora non fece grand'effetto, L'opinione era alle riforme, di che il re non faceva ne diceva nulla. Sorsero, si rinnovarono frequenti tumulti, i più pacifici rispettosi siensi veduti mai. Finalmente, addl 29 ottobre, fu pubblicata una notificazione in che si promettevano tutte insieme le riforme che dovevano portare e portarono il Piemonte al paro dei due altri Stati riformati Roma e Toscana: governo consultativo, cioè consiglio di Stato, riordinato, corroborato di membri previnciali, nuove attribuzioni ad esso ed a' consigli provinciali e comunali, larghezza alla stampa che in breve ne diventò qui pure liberissima, cercatrice di popolarità licenziosa; e guardia civica (?). E allora pur qui i tumulti piccoli diventarono feste grandi, ma così ordinate, che fu una meraviglia ed un'eccezione. E tutte queste promesse vennero effettuandosi poi con sincerità e proutezza. Il re si era deciso oramai; non diè indietro, non titubò mai più d'allora in poi. Ma fu certo gran danno che si fosse incominciato così tardi, che le riforme non avessero tempo ad effettuarsi. a preparare il paese, quando si venne ai due scoppii della libertà rappresentativa e dell'indipendenza. E fu danno maggiore, che entrando appunto nelle vie della libertà, egli si rallentasse nel pensiero dell'indipendenza a tal segno, che, anche dopo le minaccie testè pronunciate, non facesse un apparecchio di guerra, non una riunione, non un collocamento militare di truppe, nulla, salvo la chiamata d'uno dei 14 contingenti che erano a lor case. Miseria umana! negli uomini come nelle nazioni, una preoccupazione caccia l'altra. Napoleone stesso diceva non potersi fare che una cosa alla volta.

Nei due ducati di Parma e Modena, niuna riforma, pochi tomulti, sufficienti passioni. E così in Napoli e Sicilia: salvochè i tumulti scoppiarono in Reggio di Calabria e Messina (settembre); ma furono repressi. Ferdinando Borbone si vantava di non aver bisogno di dar riforme; esser date da gran tempo là : ed era vero, in ombra. Non gli venne in pensiero che si domandava e rimaneva a darsi la realità. E così vantava il governo austriaco in Lombardia e Venezia: ed era vero poi, non solamente in ombra, ma in parecchie realità. Se non che, costà il gran desiderato era di ben altro che riforme, e l'Austria nol poteva effettuare. Festeggiossi, tumultuossi in Milano per l'instaurazione d'un nuovo arcivescovo (settembre), e festeggiossi e parlossi in Venezia in occasione del congresso scientifico. Ma il governo, la polizia d'Austria reprimevano ben altrimenti che quelle de' principi italiani. La repressione più efficace fece poi, al solito tanto più efficace lo scoppio.

Questa era la condizione d'Italia, questo il progresso della rivoluzione riformativa al principio del fatale anno 1848. E in men di tre mesi era compiuta la rivoluzione, era incominciata l'impresa d'indipendenza. Al 1º gennaio gran festa in Roma, non per altra occasione che del cano d'anno. Se ne spaventa la corte, apparecchia armi, il popolo se n'offende, e la corte cede, scioglie gli armati; e il papa esce il di appresso per le vie, e il popolo trionfante. Ciceruacchio capo solito di esso, acclama, inghirlanda, imbandiera la vittima sua. - Addì 2 e 3 moti in Milano . . . . e feste funebri in tutta Italia. Addi 12 poi, moti anche più gravi in Sicilia, e poi Napoli. Dove essendosi tumultuato, e represso e l'uno e l'altro invano da parecchie settimane, finalmente i Siciliani appuntarono pubblicamente quel giorno per sollevarsi davvero, se non fosse fatto nulla dal governo. E non essendosi fatto, si sollevarono così in Palermo. Resistettero le truppe regie, e vinte due volte si ritrassero, e fu fatto là un governo provvisorio, a che aderì Sicilia tutta. E addì 16, domato il re finalmente, fece a un tratto e inutilmente tutto ciò che non aveva voluto fare a tempo ed agio; concedette libertà di

stampa, governo consultativo, amministrazione separata per la Sicilia. Non servì più; il popolo tumultuava peggio che mai addì 17. Cede il re, muta il ministero, chiama a capo di esso Serra-Capriola, promette costituzione. Addi 29 ne pubblica le basi, addì 10 febbraio ne pubblica il testo. Fu egli ridotto a tal passo ulteriore che finì la lenta (finchè non fosse fatta l'impresa d'indipendenza) pendente rivoluzione riformativa, ed iniziò la rappresentativa, da quella necessità appunto e sempre dall'imprudenza di coloro che non seppero essere prudentemente operosi? Ovvero da qualche gelosia, dalla vanità personale di far più a un tratto, che non gli altri principi italiani fin allora; di essere conseguente a se stesso, che s'era vantato di non aver a far riforme già fatte nel suo regno? sono questioni intenzionali che non si potrebbero sciogliere, se non in una storia fatta da Dio. Ad ogni modo, in quell'anno, in quei giorni, in quelle condizioni d'Italia, che qualunque favilla anche minore scoppiata in un luogo serpeva quasi lampo in ogni altro; non era possibile oramai che questa gran parola, questo immenso e desiderato fatto d'una costituzione rappresentativa, compiuto e proclamato in uno degli Stati italiani, rimanesse esclusivo in quello, non facesse sorgere fatti simili in tutti gli altri. I particolari delle feste e tumulti che già non si potevan distinguere, delle domande legali od illegali, opportune od inopportune, coraggiose o cedenti, e delle cedenti resistenze, sarebbero troppo lunghi per questo cenno, e cadrebbero in quei giudizii che non voglio qui promuovere. Ondechè mi accontenterò di dire, che la costituzione rappresentativa fu pubblicata in massima addì 8 febbraio, sancita in statuto addì 4 marzo: la costituzione Toscana promessa addì 7 gennaio, e data in statuto addì 17 febbraio, e la costituzione Romana promessa addì 14 febbraio, e data in statuto addì 14 marzo. Così, quattro Stati, cioè tutti gli Stati grandi indipendenti d'Italia, cioè 17 dei 23 milioni, due terzi degl'Italiani, entrarono nella gran rivoluzione rappresentativa europea, ebbero rappresentativi statuti. E se ne applaudirono a vicenda principi e popoli, quando in quegli ultimi giorni di febbraio scoppiò la rivoluzione repubblicana di Francia. E se n'applaudivano principalmente i liberali più moderati ed amici della monarchia. La concessione degli statuti, dicevano, n'avea salvi dalla repubblica. Pochi sapevano ricordare che già due volte alla fine del secolo xy e xviii, Francia ci aveva interrotto

l'assestamento, il progresso riformativo d'Italia; sapevano temere che la nuova libertà italiana e la nuova repubblica in Francia, fossero due ostacoli invincibili alla guerra d'indi-

pendenza che tutti vedevano imminente.

43. Continua l'appendice. Principio d'un'età ottava della storia d'Italia? La guerra d'indipendenza 1848-1849. - Se non m'inganni quell'illusione troppo frequente che fa a ciascuno parer grandissimi que' fatti, quelle sventure in che visse, operò o soffrì, io credo che l'anno 1848 sia per rimanere uno de' più notevoli nella storia non solamente della gran rivoluzione rappresentativa, ma forse anche di quella che non può non seguire delle nazionalità europee. Quattro grandi desiderii politici, o, se così si vogliano chiamare, idee, scoppiarono insieme qua e là in Europa, la sconvolsero in quell'anno. 1º Il desiderio della democrazia assoluta. esclusiva, sotto i due nomi poco diversi di comunismo e socialismo. 2º Il desiderio della libertà rappresentativa. 3º Il desiderio delle indipendenze nazionali. 4º Il desiderio delle così dette unità delle nazioni, o riduzioni di esse a un governo solo o centrale.

La rivoluzione francese di quell'anno fu prodotta non più che dal primo e più stolto di questi desiderii; la germanica, dal quarto e più vano di essi, l'italiana sola fu l'effetto di quei due che non si debbono dir solamente più legittimi e più santi di quei desiderii o sentimenti, ma principii imperituri dell'esistenza d'ogni nazione civile i due sentimenti, desiderii, o passioni, o principii della libertà e dell'indipendenza. Sventuratamente l'Italia ebbe a propugnare i due insieme, e sventuratissimamente (dando retta di nuovo a consiglieri scartati negl'ultimi anni) ella v'aggiunse il vano desiderio dell'unità, o sogno settario. Chi vuol arrivare, non può avere che uno scopo solo; due, o peggio tre vie, sono impossibili a seguire. La mente umana non è infinita, anzi è misera; più misera la mente di un popolo, dov'è la difficoltà di riunir tante menti in una. Napoleone stesso, una delle meno misere fra le menti umane, e mente unica assoluta di una gran nazione, si vantava di non far mai che una cosa alla volta. Finchè l'Italia farà imprese di due o tre scopi alla volta, ella le perderà sempre, quand'anche avesse occasioni più belle che non quelle del 48, che è difficile, e quando anche avesse a capo un Napoleone, che non è possibile, senza quell'unità, la quale non si può (quando si dovesse) cercare senza l'indipendenza; la quale appunto si tratta d'aver prima ed anzi sola.

Tuttavia, a malgrado la sua importanza, l'anno 1848 non rimarrà per le altre nazioni êra di niuna nuova età.

La democrazia assoluta tentata in Francia, e l'unità governativa tentata in Germania, sono già state vinte una volta; e perchè quella è assurdità contraria a tutte le presenti e crescenti civiltà, questa vanità e almeno utilità non propor zionata a sue difficoltà, elle saranno probabilissimamente vinte altre volte. - Ma, all'incontro, perchè due dei tre motori della rivoluzione italiana del 48, sono, non che conformi, ma necessarii a questa medesima universale e cristiana civiltà, perciò non credo debba rimaner dubbio a nessuno, e non rimane almeno a me : questi due scopi continueranno a concitare le menti italiane, a far nuove rivoluzioni, finchè non sieno pienamente ottenuti. Dopo il fatale ma grande nostro 48, non sono più possibili nè i vili ozii del seicento, nè le stentate riforme del settecento, nè le guerre sotterrance, gli scoppii inutiti, le sètte inefficaci della prima metà dell'ottocento; nè per conseguenza quella preponderanza straniera che oltre tre secoli durò già tranquilla con tali servi, poco inquietata da tali nemici. Dopo lo scoppio pur infelice, ma tutto diverso dei precedenti del 48, rimangono e rimarranno, Dio solo sa quanto, gli stranieri in Italia materialmente, nè più nè meno che prima. Ma non sono più essi che possano dare lo spirito ai fatti, nè i nomi alla storia d'Italia; sono, saranno le memorie del 48; e, sarà quella libertà rimasta in risultato e ricompensa degna ai propugnatori veri dell'impresa del 48. Durerà dieci, cento, mille anni la nuova età? Si chiamerà essa della libertà e dell'indipendenza conquistate? ovvero della conquista della libertà e dell'indipendenza? ovvero anche (che non credo, e Dio pietoso nol voglia) dell'inutile tentativo alla libertà e all'indipendenza ? Io nol so: ma questo so dagli esempi di trentasei secoli noti alla storia, dalle condizioni di questo nostro in tutto il mondo; che le rivoluzioni (non le congiure) di libertà, una volta iniziate, possono retrocedere sì, ma non cessare; che la libertà interna è incompatibile colla servilità al di fuori : che potrà quindi essere in Italia un'età forse lunga, forse terribile. forse infelicissima, di lotta tra servi e padroni, ma non più un'età di servilità da una parte e quindi di preponderanza dall'altra. Sarebbe, così Dio non voglia, più possibile un'età

di servitu, che di servilità o preponderanza. Questa è finita oramai; incomincia dal 1848 un'età nuova, che io numero viii della storia d'Italia, che i posteri battezzeranno essi secondo che saranno più o meno buoni della generazione nostra iniziatrice.

Qui giunto, cresce la difficoltà di quest'appendice. Potrei scusarmi di finirla qui. Ma poichè (bene o male) io superai già quella di parlarle dei fatti a cui preser parte gli amici ed avversarii miei, io mi proverò e superar pur quella che qui si aggiunge di parlar de' fatti in cui ebbi parte anch'io. E supererolla al medesimo modo, solo possibile in questa brevità, di giudicare sì i fatti, ma non la parte che v'ebbe ciascuno. E faccio e domando quindi per me la medesima riserva, che mi par giustizia. Quand'io loderò o condannerò un fatto in che ebbi parte io, come altri, non vuol dire che io lodi o condanni me. A un fatto moralmente cattivo è cattiva qualunque partecipazione per certo; ma un errore politico, pur rimanendo errore al complesso di quella nazione e di quelle persone che il fecero, può essere, non che scusabile, ma bello e generoso in chi il fece per iscansare errori maggiori. Gli errori del 48 sono certi, poichè fallimmo l'impresa; ma quali sono? Chi vede gli uni, chi vede gli altri, io ne vedo forse più che nessuno; e noterolli, anzi non vo incontro all'ingratissima fatica se non per notarli, perchè credo possa essere più utile ciò che tutto il resto del mio volume. Ma il giudicare qual parte abbia avuto ognuno in quegli errori, sarebbe materialmente impossibile qui; e non sarebbe poi anche in opera più lunga possibile a me. Delle cose a cui si partecipò io credo che sia più bello, più franco farsi non giudice, ma più modestamente avvocato; scrivere non storia, ma memorie. E queste detterò poi, quando io abbia tempo e voglia; chè non credo aver nè l'un nè l'altra.

Dicemmo, gli Statuti, la libertà essere stata data a Napoli addì 11 febbraio, a Torino addì 4 marzo, a Firenze addì 17, a Roma, addì 14 marzo, — addì 18 incominciò il sollevamento de' Milanesi; al 19 Carlo Alberto diè ordine di adunare l'esercito al Ticino. Nella notte dal 22 al 23, dopo cinque giornate di sollevamento, inopportunamente fatto, meravigliosamente proseguito e finito, Milano fu libera dai Tedeschi. E nel medesimo dì, cinque ore prima che ne giungesse nuova a Torino, la guerra d'indipendenza era dichiarata dal piccolo re di Piemonte, cioè di 4 milioni e mezzo d'anime, senza

un'alleanza, nè politica, all'imperator d'Austria, cioè di 36 milioni, appoggiato dall'alleanza d'Europa dal 1815. Non importa; si gridò in tutta Italia alla tardanza, alla titubanza piemontese. - Addì 25 un primo corpo piemontese entrò in Milano, addì 26 il re partì di Torino, addi 3 aprile entrò in Pavia, e proseguì poi a Crema, con soli 25,000 uomini contra l'esercito austriaco di 70,000. Questi, fuggenti dalle città sollevate, si raccoglievano al campo di Montechiaro. Il re lo minacció, lo sloggió piegando a destra, e scendendo il Po. L'operazione era bella, la guerra era portata d'un tratto sul Mincio. Addì 8 aprile, si combattè a Goito, si prese e si passò quel flume; addi 9 si combattè e si passò a Monzambano, addì 10 e 11 a Valeggio. Allora la guerra era necessariamente in que' campi tra Mincio ed Adige, dove quando non era se non la fortezza di Mantova, Buonaparte giovane e vittorioso dimorò e vinse per otto mesi, dove ora era il terribile quadrilatero di Peschiera, Mantova, Verona e Legnago, apparecchiate e rinforzate e studiate ne' trentaquattro anni di pace dai sospettosi stranieri, dove ora il re conduceva un esercito nuovo di 25,000 uomini, contro 60 o 70 mila Austriaci. Il grido d'Italia cioè de' settarii, dei tribuni di piazza, degli oratori di circoli, degli scrittori di giornali, del governo · provvisorio di Milano, forse senza eccezioni, e quello stesso de' ministri e consiglieri del re con pochissime eccezioni, era che si passasse attraverso i due fiumi, le quattro fortezze, i 60 mila nemici, per dar la mano a Venezia. Vicenza e l'altre città, e si portasse la guerra agli sbocchi, anzi alle cime dell'Alpi da Como a Trieste. Nè fa meraviglia che la povera Italia inesperta di guerra anche più che di politica, gridasse siffatte stoltezze; sì il può fare che rimangano queste in alcuni libri di uomini anche militari. Quand'anche fosse stata vera, generale ed armata insurrezione in Lombardia e Venezia, sarebbe stata inutilità, fanciullaggine, correre a dar la mano a' Veneti, prendendo piede in Lombardia, che è la solita perdizione di tutte le guerre d'insurrezione. Ma questo poi non era, nè poteva essere in Lombardia o nè in Venezia non y'essendo armi colà, nè potendone dare il Piemonte, che non n'avea, pur troppo, il corredo suo intiero per il proprio esercito; ondeche chi accusa Lombardi e Veneti di non essersi levati ad insurrezione armata, è poco meno ingiusto che chi accusa il re di non esser corso a congiungersi (quand'anche fosse stato materialmente possibile) con quell'in-

surrezione che non esisteva. Il fatto sta che gli eventi tutti di questa guerra dimostrano ora facilissimamente ad insegnamento (che Dio voglia non disperdere) delle generazioni future, che la somma, che il tutto di questa prima, ardita, forse temeraria generosa guerra d'indipendenza, era, doveva essere, non poteva non essere se non nell'esercito piemontese; che questo doveva dunque serbarsi, salvarsi, mantenersi, accrescersi, aiutarsi, incoraggiarsi, lodarsi, amarsi, e quasi adorarsi unicamente da tutta Italia; e tenersi perciò dal suo capo, coraggiosamente inalterabilmente sulla difensiva, ogni volta che non venisse un'occasione quasi sicura di offensiva; e prendersi questa allora solamente, e finchè durasse l'occasione, tornando poi alla difensiva, dando tempo alle popolazioni di procacciarsi armi ed esercitarvisi, ed ai principi italiani di mandar aiuti, ed ai popoli di accorrervi; dando tempo insomma, a quel tempo che è il più grande alleato di tutte le guerre d'insurrezione, e che era allora il solo nostro. Ma le stelte grida fecero fare una guerra tutta opposta, una guerra in furia, una guerra che volevasi corta e grossa; e questo fu l'errore che perdette tutto, che il perderà, se occorre, altre volte: perchè da questo nacquero tutti gli altri, piccoli o grandi, numerosi, di rado interrotti, sempre risorgenti, e finalmente fatali. Nè io conto per tale l'aver tentata con poca e piccola artiglieria Peschiera fin dal 13 aprile, Mantova fin dal 19: questo era necessario per tastare il nemico, per vedere se era veramente o no scoraggiato, se appunto si poteva fare o no una guerra tumultuaria, senza o contra regole. Ma la vanità dei due tentativi provò appunto il contrario; e su errore non vederlo subito, e non chiamare fin d'allora il parco d'assedio, per una guerra che doveva essere evidentemente d'assedii, numerosi, ripetuti, continuati o lasciati, centrali a tutte le operazioni eventuali, alla Buonaparte. Ad ogni modo, fecesi bene, molto bene, ne' di seguenti. Arrivava, ordinossi l'esercito di 60.000 nomini Piemontesi e de' ducati : fecesene un corpo di due divisioni sotto Sonnaz a sinistra, uno di due altre sotto Bava a destra, una riserva di una divisione sotto il duca di Savoia. Questo era l'esercito di operazione; ma alcune migliaia varianti in numero di volontarii Lombardi guardavan l'Alpi a sinistra, sulla sponda occidentale del lago di Garda; cinque in sei mila Toscani arrivavano, furono posti poi a guardia contro a Mantova; 17,000 Pontificii varcavano il basso Po, e invece di unirsi co' Veneziani, e chiamare a sè tutti i

Veneti per fare un grosso esercito minaccioso da Padova e il Bacchiglione, corsero tutto il Veneto, chiamati da tutte le città, inutilmente allora, fatalmente poi : e in ultimo era arrivato un migliaio, e s'aspettavano 25,000 Napoletani. Con tali forze presenti, tali sperate, il re fece passare il Mincio a tutto l'esercito d'operazione, addi 26 e 27, occupò addi 28 e 29 quei colli che salgono da Valeggio per Somma-Campagna e Sona fino alla sponda destra dell'Adige, e quindi si collegano almonte Baldo, alle storiche posizioni di Rivoli e delle Chiuse d'Italia. Così investiva Peschiera; ma gli Austriaci mostrarono volersi difendere a Pastrengo. Il re ve li assalì addì 30, e li vinse in bella giornata, che sarebbe stata forse più bella se si fosse spinta per qualche ora di più. Ad ogni modo su quei colli era il luogo di fermarsi, di fortificarsi, di radicarsi, per far l'un dopo l'altro l'assedio di Peschiera addietro, di Verona poi all'innanzi. Delle quattro terribili piazze non erano necessarie a prendersi se non queste due, per portare, non più stoltamente ma sicurissimamente l'esercito nella Venezia, per far cadere forse od annullare per certo le altre due. Questo era non solamente precetto, regola d'arte, ma senno o senso volgare o comune. Ma le grida non permettevano senno e regole: volevano, dettavano sregolature, colpi di genio, miracoli, Si tentò uno di questi addì 6 maggio. S'assalì Verona, la gran piazza d'armi d'Austria in Italia, con fanti, cavalli e pezzi di campagna: riuscì come sogliono tali miracoli; fu respinto l'esercito piemontese da Santa Lucia dove ora giunto, fu salvo nel ritirarsi dal bravo duca di Savoia. Allora si ricorse alle regole; e riuscirono a bene. In regola si fecero venir le artiglierie grosse; in regola si camminò per le trincee, si fecero parallele, si costrussero batterie, si aprì il loro fuoco (18 maggio) contro Peschiera, sotto gli ordini del duca di Genova; e in regola si propose una capitolazione, addì 26, ed in regola fu ricusata. Intanto Radetzki, l'insultato ma ammirabil vecchio di 86 anni, si moveva da Verona addì 27, per far levar l'assedio con bella operazione. Veniva a Mantova (28). assaliva il mattino appresso con 40,000 i 5,000 Toscani e pochi Napoletani, staccati, od anzi, pur troppo, sacrificati a Curtatone e Montanara; e i Toscani mostrarono costi non essere la mancanza di valor naturale, e nemmeno quella della disciplina che impedisca di diventar militare, ma solamente la colpevole trascuranza de' loro governanti, o forse l'avarizia del paese che non vuole avere esercito per non ispendervi.

Ad ogni modo, si fecero uccidere al loro posto, gloriosamente. Nè su forse inutilmente del tutto : chè, sosse Radetzki indugiato da tal resistenza od altro, il fatto sta ch'ei non proseguà in quel giorno, e non giunse se non alla dimane (30) all'attacco disegnato sulla punta della destra piemontese a Goito. Ed ivi con bella e pronta riunione di sue truppe già stava Carlo Alberto. S'appiccò la battaglia poche ore prima della notte; su diretta bene, in buona regola e vinta da Bava. No era finita del tutto, quando giunse sul campo la nuova della resa di Peschiera, conseguita il medesimo dì. Questa giornata del 30 maggio a Goito fu la più bella di quella campagna, che fu la più bella che siasi fatta mai dagl'Italiani da sette secoli. Quel nome e quella data, ed anzi quei due mesi e mezzo dal 18 marzo al 30 maggio, quella prima nietà della campagna del 1848, rimarranno, che che sia per succedere poi, cari e sereni nella memoria degli Italiani che vi parteciparono o li videro, ed in quella pure dei posteri. E non già che non vi fosser fatti di quegli errori che si fan sempre in tutte le guerre, e più in siffatte subitance e disapparecchiate; ma perchè vi furono piccoli e grandemente riparati.

Ed all'incontro quelli che succedettero furono gravi, non riparati, forse irreparabili. Radetzki respinto e rotto a Goito, s'era facilmente coperto e rifatto in Mantova. Questo è il vantaggio incommensurabilmente grande, ma nemmen veduto dagl'ignoranti, del guerreggiare tra grosse fortezze proprie; poter esser battuto ma non sconfitto, mentre il nemico in aria è sconfitto appena battuto. E da Mantova Radetzki spingeva vanguardie, ricognizioni, fin all'Oglio. Allora a gridare che si sagrificava Lombardia, Milano, da quelli stessi che pochi giorni addie: ro pretendevano s'andasse nel veneto, a Venezia, all'Isonzo. Si die lor retta, s'indugiò, si rimase a Goito, vi si raccolser tutte le forze piemontesi per quattro giorni intieri. Finalmente, addi 4 giugno, si volle assalire Radetzki; era scampato nella notte. Si spinse fin sotto Mantova, non si trovò ancora. E allora, ancora eran due cose a fare; ovvero inseguire il nemico tra Mincio ed Adige, ed anche oltre Adige, chè allora soltanto fu forse possibile; ovvero assalir Verona, la gran Verona che ha forse bisogno d'un esercito a guarnigione ed allora non l'aveva, e così forse prenderla, certo minacciarla in modo da richiamarvi in fretta e così in disordine l'esercito austriaco. Non si fece nè l'un nè l'altro, nè nulla per sei giorni, e addi 10 fecesi peggio che nulla, quel che

non si doveva fare, ciò che era lungi dal vero campo di quelle operazioni, lungi dal vero nemico: si corse alla somma sinistra sull'Alpi, a Rivoli abbandonato. — Intanto Radetzki faceva la più bella forse delle operazioni sue, trasse profitto della sua stessa rotta. Ritiratosi per Legnago, piombò su Vicenza dove Durando s'era raccolto dopo avere invano tentato d'opporsi alla congiunzione di Nugent con Radeztky. Ora giungeva un secondo gran rinforzo d'oltre a 15,000 sotto Welden per Tirolo. Radetzki chiamò anche questo contra Vicenza. Durando ed i suoi ed i cittadini resistettero addì 10 gloriosamente, ma inutilmente; capitolarono alla sera. Ed alla medesima sera solamente da Garda, il re si rivolse a marciar contro a Verona. Addì 12 fu concentrato l'esercito a Villafranca; addi 13 fu portato presso alla gran fortezza. Ma vi si seppe il ritorno di Radetzki poc'ore innanzi da Vicenza presa; mancarono alcune intelligenze coll'interno della città, si rinunziò all'impresa, si ritrasse nella notte l'esercito, contento di non essere inseguito. - Segui dal 14 giugno al 13 luglio un mese intiero di ozio, di silenzio, militarmente inconcepibile, inudito, non interrotto che da alcuni colpi di fucile e cannone da Rivoli e la Corona che s'era presa dopo Rivoli. Ne fu risoluzione, appiglio a guerra difensiva. Così fosse stato! Trincerandosi sui colli tra Valeggio e Bussolengo, aspettandovi rinforzi di Piemonte e Lombardia che venivano alla sfilata, che furono in un mese d'un 25 mila uomini; che avrebbon potuto essere fra pochi altri d'oltre a 100 mila (come fu dimostrato poi al principio del 49 dall'esserne sorti oltre a 50 mila nel solo Piemonte esausto), sarebbesi dato quel tempo al tempo, che ridiciamo esser il più grande aiuto alle guerre nazionali, che avrebbe qui posto alla nazione italiana l'interpellanza, se voleva o no davvero ajutar Piemonte che veniva indipendente esso ad aiutarla all'indipendenza. Ma non fu tal risoluzione; furono trenta irresoluzioni di giorno in giorno; non si mosse una zolla di terra sui colli difensivi, poche s'alzarono sulla strada da Verona a Peschiera; non si pensò ad assalir Verona con buona artiglieria, e buona pazienza, in regola, in faccia a sè, dove s'era mal tentata due volte; si pensò assaliria per la manca d'Adige, ficcando l'esercito tra esso e l'Alpi, che era una stoltezza, e non si tentò nemmeno; si pensò, forse più strano, ad assalir Legnago, forticello piccolo, flancheggiato dalle due fortezze grosse, e non si tentò; e si pensò finalmente, e pur troppo si tentò e

incominciò, l'assedio di Mantova. In quella stagione, non v'era aria cattiva, ond'è probabile che se fosse durato quell'assedio sarebbe finito colla perdizione dell'esercito intiero. Ma se fosse finito colla presa di Mantova, non era fatto nulla, o poco; rimanendo intiera agli Austriaci la linea dell'Adige. Legnago, e massime la gran Verona, quella Verona che è la vera rôcca d'Austria, il vero freno d'Italia. Ad ogni modo, addi 13 s'investi la piazza; due divisioni (si noti bene) un 20,000 uomini, a destra del Mincio: il resto dell'esercito, un 60 mila uomini, a scaglioni tra Sacca e Marmirolo fino a Rivoli e la Corona; cioè in somma una linea sproporzionatamente lunga, una grossa testa intorno a Mantova, una lunga coda fino all'Alpi. Sorrideva finalmente la fortuna saputa aspettare dal vecchio maresciallo austriaco; colsela, accarezzo, aggravo l'errore nostro, e piombò ardito poi a punirlo. Fin dal 14 spinse a Ferrara un corpo minacciante i Ducati, Bava si mosse verso questi : gli Austriaci si ritrassero : e Bava, non volendo perder sua mossa, si distrasse a prender Governolo addi 18. Allora, estesa così più che mai ed assottigliata la linea dei Piemontesi, e fermata tutta l'attenzione loro a lor somma destra, Radetzki li fece assalire addì 22 a somma sinistra, alla Corona. I nostri vi si difeser bene, anzi vinsero. Ma Sonnaz. giudicando bene non esser ivi la somma delle cose, ripiegossi. quantunque vittorioso, verso Peschiera. E difatti. all'alba del 23. Radetzki assali Sona e Somma-Campagna, con grandi forze, le prese, ne cacciò i pochi nostri che pur si ritrassero a Peschiera, ed esso spinse sino al Mincio, a Salionze, a Monzambano e Valeggio. Addì 24, Sonnaz rinunciò a raggiungere il grosso dell'esercito nostro per la manca del Mincio. anzi a difender questo seriamente, mosso per la destra fino a Volta, Radetzki non fece passare se non ricognizioni; e facendo anzi fronte addietro, collocò egli l'esercito suo in quella bella posizione difensiva dei colli da Valeggio a Somma-Campagna. Il re intanto avvertito fin dalla mattina inpanzi a Marmirolo, aveva levato l'assedio di Mantova, raccoltene tutte le truppe che erano a manca di Mincio, portatele nella notte a Villafranca. Ardita, magnifica mossa, che potè far credere a chi udian da lungi, essere destinato il nome di lui ad accrescere la breve serie de' grandissimi capitani, esser destinata ed oramai compiuta l'indipendenza italiana. Sventuratamente la mossa fu incompiuta, titubante, era senza disegno; il re lasciò due divisioni a destra del Mincio, due

divisioni, 20,000 uomini oziosi, mentre andava a combattere il tutto fra Villafranca e Valeggio. E perchè il tutto fu dubbio in quel giorno, e perduto di poco al di seguente con quei 20,000 uomini di meno sul campo, certo è, matematicamente certo, che s'egli avesse avuto quel così grosso soprappiù, avrebbe vinto invece d'essere appena vinto. Ma così è della guerra; la sorte di lei, il destino delle nazioni v'è deciso da una ispirazione, anzi un pensiero facile; e questo, facile, volgarissimo per sò, era facilitato ancora dall'esempio così contrario di Buonaparte su quel medesimo terreno. Oui convien abbassare il capo dinanzi al Dio ispiratore ed acciecatore dei capitani e dei re: qui non più dir altro che Dio nol volle; me lo perdoni il mio re, immerso ora nel sonte della Verità. - In somma, con quell'esercito peggio che dimezzato dai primi e da quest'ultimo errore, con poco più che 25 mila uomini, il re assalì, senza aspettar altri od altro, nella giornata stessa dei 24 gli Austriaci su quei colli stessi, che erano stati, che avrebbon dovuto forse essere sempre la sua posizione difensiva inalterabile. E li vinse in quella giornata, quantunque più numerosi, sia per la difficoltà e il pericolo sempre grande d'un cambiamento di fronte addietro, sia per l'impeto superiore de' buoni Piemontesi. Ma fu un'inganno, fu una perdita di fortuna. Se fosse s'ato vinto di quel poco che vinse, il re avrebbe probabilmente indugiato l'attacco della domane, raccolte tutte le sue truppe, combattuto con 40 o 50 mila uomini invece di poco più di venti. -- Ad ogni modo, addì 25 si rinnovò la battaglia; non ne dirò i casi, gli errori disputabili. disputati, inutilmente disputati: era perduta prima che incominciata. Ognuno dei due eserciti aveva le spalle alla base d'operazioni, al paese nemico; in tal situazione le battaglia son disperate, da ambe le parti, ma sempre svantaggiose a quella che assalita e sorpresa ha difficoltà a raccogliersi, perdute se non s'è saputa vincere prima quella difficoltà. L'esercito piemontese, soldati, ufficiali, generali, principi, vi fecero prove di valore, riconosciute poi dal nemico più generoso che i compatrioti, dall'Europa militare e che stava allora, tutta salvo il resto d'Italia, sotto l'armi. Lo sforzo principale fu del duca di Savoia a difender Custoza; non vi riuscì, non vi potea riuscire; rimasene il nome a quella giornata infausta ed immortale. Se ne ricordi e se ne penta la pigra Italia finchè l'abbia fatto dimenticare. Gli errori, le spensieratezze dei capitani, son cose frequenti, solite, da computarsi in tutte le

guerre, più in queste di sollevamento e d'indipendenza. Queste non si debbono fare senza computar quelli, senza porsi ia grado di vincerle a forza di numero, di pazienza, di perduranza. Senza dar almeno due armate pari all'austriaca ancorata sulle sue quattro fortezze, non vi sarà mai probabilità di vincer questa. Finchè l'Italia orientale, centrale, e meridionale non potrà, saprà o vorrà aver un esercito secondo, vegnente sul Po ad aiutare il piemontese giunto dall'Alpi occidentali e al Mincio ed all'Adige, se lo tolga di mente, la pigra, o divisa, o disputante Italia, ella non sarà probabilissimamente mai liberata da questo, per quanto generoso, ardito, temerario, devoto o sacrificato od anche meglio ordinato egli sia per essere. Quattro milioni e mezzo in armi non bastano a liberare 23 milioni d'oziosi contro a 36 milioni di resistenti, se non per un caso, un miracolo, che è viltà sperare. Disse l'Italia che voleva far da sè; ma non su vero; sece il Piemonte per lei tutta a Custoza. Seppe dire ognuno che una nazione non dee contare su ajuti stranjeri, ma ella non dee contare nemmeno su una parte sola, su un quinto di se stessa, non dee diminuire dal cinque all'uno la sua probabilità d'indipendenza. - Ad ogni modo, questa era ridotta a zero; alla sera del 25 luglio l'esercito piemontese ritrattosi a Villafranca, si ritrasse nella notte a Goito. Il nemico vittorioso a stento, rispettò la ritirata dei vinti.

Alla domane (26) l'esercito tutto raccolto sulla destra del Mincio vi trovava le sue divisioni lasciatevi senza combatter nulla, e quella di Sonnaz che pur troppo non avea combattuto il di innanzi. Potevano giovare a difendere la rittrata. Nuovo errore: Sonnaz fu lanciato inutilmente e solo contro Volta: l'assalì a sera, presela, fu respinto nella notte, riassalì rinforzato nel mattino, e fu respinto di nuovo. Il di appresso (27). il re domandò un armistizio e ritirarsi dietro Oglio; gli fu imposto, dietro Adda, lasciando Ducati e Peschiera : ricusò. error gravissimo. - Allora s'incominciò la ritirata disordinata, fuga. Allora tornarono in mente a que' soldati ed ufficiali non solamente, come su detto, il paese e la dolce famiglia già abbandonata ed ora pericolante, ma le ingiurie, i rimproveri, le stoltezze gettate loro in faccia da tutta Italia e da casa. stessa mentre combattevano e vincevano; questo pensiero, che avrebbe pervertito forse a vendette un vecchio e vittorioso esercito, pervertì a indisciplina il nuovo e vinto piemontese. Ad ogni modo, si cerse ad Oglio, e si lasciò dopo poco

-combattere Cremona; si corse ad Adda, e si lasciò senza combattere. Il re poteva passare il Po a Piacenza, coprirsi di quel fiume e questa città, e quindi al bisogno ricoverarsi a quella linea d'Alessandria e Genova che è la nota e sola buona difensiva del Piemonte, ma veniva chiamato dalle grida, dalle supplicazioni de' Milanesi. Cedette a questi, e parve nuovo e grave errore militare. Ma ogni guerra, e questa più d'ogni altra, dovea cedere pure alle condizioni, ai sentimenti politici: e fu bello al re cedere al sentimento di difendere fino all'ultimo gli alleati, ingenerosi per certo, ma per cui s'era, in somma, incominciata e fatta tutta quella guerra. Addi 3 agosto, veniva il re da Lodi a Milano con 25 mila uomini al più, e li collocava fuor delle mura meridionali. Addi 4. v'arriva Radetzki all'incontro con 35 mila, cresciuti in breve a 40 mila e più. La battaglia s'attaccò subito. Tranne pochissimi, i Milanesi non fecer nulla; e i Piemontesi, più sdegnati che mai, non combattendo più che per l'onor dell'armi : e combatterono bene alcune ore, e si ritrasser poi dietro le mura. A notte, il re domandò una capitolazione, Radetzki la concedè: ritirata de' Piemontesi dietro al Ticino, due giorni dati a' Milanesi che volesser seguirli. Ma alla mattina incominciò la prima di quelle tre giornate di sacrilega ingratitudine onde s'infama la storia della nostra impresa di libertà e d'indipendenza, quelle tre giornate che per opera di pochi scellerati hanno sporcato i nomi di tre nobili città italiane. Nè sarà degna l'Italia mai di rinnovare con sufficiente virtù la grande impresa, finchè dall'Alpi ai tre mari non venga vergogna vera di quelle macchie d'odio, e non sian lavate con lagrime, o meglio con fatti di pentimento, di concordia e d'amore. Dal mattino di quel di (5 agosto) si gridò per le vie, per le piazze, dinanzi al palazzo Greppi, alloggio del re, traditore quel re sacrificatore (più che mai da 24 ore) di sè, de' suoi figli di sua antica dinastia, di suo popolo indipendente, all'indipendenza del popolo lombardo: si fucilò lunghe ore contro la porta e le finestre; si stracciò dal re la capitolazione, si rifece dallo sbigottito municipio, si liberò il re da una compagnia di bersaglieri corsa finalmente contro a quell'attruppaglia: il re si ritrasse a piedi in mezzo alla notte fino, al di fuori delle mura, inseguito dalle ingiurie e dalle schioppettate lontane, rattenente la vendetta de' suoi. Addì 6, egli e i Piemontesi erano oltre Ticino, e Radetzki entrava tranquillo a Milano. Addi 9, firmavasi un armistizio inaspettatamente favorevole, a giudizio d'ogni uomo militare o politico d'allora, e d'ogni scrittore assennato dappoi; e fu gridato tradimento nuovo non più a Milano solamente, ma in tutta Italia e Torino stesso, e gridatovi per sei mesi quasi infame il nome dell'ufficiale innocente e devoto che aveva dovere di firmarlo. S'intende che nella concitazione delle rivoluzioni tutti i popoli son talor pazzi. Ma chi l'è, o vi dura troppo, del atutto, s'intende che non riesce a compierle bene mai, non riesce a rompere ma a ribattere i proprii ferri.

Ma passiamo dai generosi errori militari agl'ingenerosi e più numerosi errori civili, che si stavano facendo intanto in tutta Italia. - In Milano e Lombardia, per cui principalmente e così vicino si combatteva, non è vero che cadesse ogni ardor militare dopo le cinque giornate. Sorsero numerosi volontarii che combatteron sull'Alpi o tra le file piemontesi, o raccolti in quelle divisioni lasciate inoperose a Mantova. In quattro mesi, e disarmati, sarebbesi difficilmente potuto far più; forse sarebbesi potuto meglio, rinunciando ad avere esercito proprio, riducendosi a supplir le file diradate dei battaglioni di guerra, ingrossando le rade dei depositi piemontesi. Ma questo e tutti gli altri errori vennero da quell'altro che si suol chiamare col nome nuovo di Municipalismo, ma che comprende in sè i due vizii antichi, vergognosi, capitali e sempre fatali, della superbia e dell'invidia, superbia d'ogni menomo merito, invidia degli stessi più evidenti benefattori. Milano impazzita di sue cinque giornate, trattò in grida, in atti, in fatti i Piemontesi accorse due di dopo, non come liberatori, che erano stati forse veramente minacciando già dal Ticino, e non come almeno aiuti necessarii, ma come tardivi, inutili, usurpatori di vittoria di già compiuta e sicura; trattò il re, com'ebbe a dire egli stesso, a quel modo che la repubblica francese del 1792 trattava i suoi generali. Il Governo Provvisorio presieduto da quel Casati che come Podestà avea già fatta la lunga e bella guerra legale, ma raccolto, com'è naturale, d'ogni frazione, d'ogni tinta del partito liberale, dalle corti alle sètte, dai semplici riformisti ai repubblicani rossi o comunisti, diviso, discorde in sè, fu impotentissimo a dominar le discordie dell'opinione, della stampa, delle sètte, dei circoli, della piazza. Credette comporle con questo mezzo termine; proporre al voto universale la fusione (parola nuova o male applicata e che rimane infausta) di Lombardia a Piemonte, con questo patto orgoglioso che del nome, delle

memorie, delle leggi, dello statuto stesso del vecchio e or ora rinnovato Piemonte non rimanesse, salvo la casa di Savoia, nulla di conservato se non sancito e rifatto da una Costituente lombardo-piemontese. E Piemonte, re, camere, principi, ministri, grandi, popolani, intendenti o non intendenti, ripugnanti o non ripugnanti a quello stoltissimo fra gli errori di qualunque rivoluzione incipiente, tutti s'affrettarono d'accettare, per non turbare la guerra d'indipendenza, dico dell'indipendenza non piemontese, ma lombarda. E nota che tutto ciò si faceva a mezzo maggio, tra le due vittorie piemontesi di Pastrengo e Goito. - Non dico altro. Nemmeno le condizioni aggiunte, la coda di quella susione parimente imposta, parimente accettata. A petto di questo furon nulla tutti gli altri errori d'allora, quello stesso errore del governo di riflutar l'offerta fatta dallo Schnitzer, inviato austriaco, di lasciar libera Lombardia fino all'Adige; questo almeno si potrà scusare per la prudenza, o almeno per il non dividersi dalla compagna Venezia. L'errore sconoscente della Costituente non fu superato se non dalla più sconoscente infamia della giornata del 5 agosto, che termina la breve e fatal serie dei fatti di Lombardia libera, ricomincia quella dei suoi dolori. Rispettiamoli e passiamo. Venezia essa pure incominciò con un errore grave, ma forse scusabile, e certamente breve, e più che compensato poi dalla sua perdurante, magnifica difesa. Male o bene, tutto vi fu effetto delle sue condizioni peculiari, non solamente locali ma anche politiche. La servitù di Milano, antica già di oltre a tre secoli, dal 1535 in poi, era stata quasi interrotta da 15 o 18 anni di apparente indipendenza; e rinnovata da 34 anni, era stata grave sì, ma pure splendida fiao a un certo punto, e quasi adulata talora, fino agli ultimi anni e mesi; e quindi Milano, forse più profondamente, certo più anticamente avvilita, era meno umiliata anche prima delle insuperbienti cinque giornate. All'incontro, Venezia non era serva che da 50 anni di umiliazioni e patimenti continui, materiali, sentiti da tutti, grandi e popolo insieme: quindi meno avvilita forse, ella si mostrò certo più umile, più medesta, più arrendevole, più intendente la necessità dei tempi e luoghi. S'aggiunse la fortuna d'aver cacciati gli stranieri facilmente fin dal 24 marzo, colle sole minacce, quasi senza sangue, e così quasi senza causa o pretesto d'insuperbire. Ebbene un'altra : che gli uomini principali i quali iniziareno la sua rivoluzione, fureno mene discordi;

ed uno di essi, il Manin crebbe in breve sopra gli altri, e sopra se stesso; seppe e pote farvisi duce e quasi dittatore. Ma questa fortuna o saviezza fu figlia dell'altre; essendo gran saviezza nelle rivoluzioni saper farsi o lasciarsi fare un buon duce. Ad ogni modo, appena liberatasi Venezia, si costitui in repubblica, ma di san Marco, più che alla francese, od a modo de' Carbonari o della giovine Italia; e quanti di costoro accorsero, il Manin seppe annientarli e scostarli, od anche cacciarli; e appena si parlò di fusioni, ella pure Venezia seppe aderirvi, e con Milano primamente quantunque non repubblicana, e con Piemonte quantunque monarchico. E si armò, che è sempre il più difficile e più proficuo, per terra e per mare, assoggettando sue truppe ad ufficiali piemontesi, sue navi all'ammiraglio genovese, senza pettegolezzi di memorie antiche o di gelosie nuove. Nè esercitonne colle sue antiche provincie, e talor soffrinne da esse; che se fossero state parimente savie, avrebbero inteso di poter, non che governarsi, ma difendersi molto meglio facendo capo grosso, grossissimo a Venezia e Padova, che non ognuna da sè. E fatta finalmente la fusione con Piemonte, ed accettati i commissarii piemontesi pochi di prima della rotta di Custoza, Venezia e Manin restituirono si la repubblica e san Marco, ma non che eccedere in stoltezze repubblicane ne' mesi successivi, continuarono, anzi crebbero in prudenza civile e militare, e così si fecer degni di soffrir poi quel magnifico assedio dell'anno appresso che ha rivendicato oramai il nome di lei dalle vergogne degli ultimi anni di sua libertà, da quelle di sua caduta, da quelle di sua servitù. Da ultimo forse il nome di Venezia, s'è fatto nel 48 il primo fra quelli delle città italiane. E sia che ella debba tal gloria a Manin, od anzi questi la sua a Venezia, certo pure il nome di lui rimane il primo fra quello degli uomini politici italiani di quell'anno. - Piacenza, Parma, Reggio, Modena, operarono sole saviamente e generosamente, operando subito unanimemente e senza condizioni politiche le loro unioni con Piemonte. Fa meraviglia, e quasi dicevo tenerezza, vedere in mezzo a quello scatenamento di superbie e d'invidie la semplicità delle parole, l'esposizione dei veri e materiali interessi municipali con che quelle città dichiararono le loro unioni, e fa senza meraviglia pur tenerezza ricordare la fraternità vera e di fatti non di false parole, de' prodi loro co' nostri, su nostri campi di

battaglia. Francamente, nobilmente grati essi allora a noi, si abbiano la meritata gratitudine nostra.

Del Piemonte, centro e base d'operazioni militari e politiche di tutta quell'alta Italia (onde già prendevasi prematuramente e così forse risibilmente il nome al nuovo regno), del Piemonte sarebbe per ciò a dir forse più lungamente; ma ne dirò tanto meno quanto più vi sono interessato. Il meglio del Piemonte, i nostri figli, i nostri prodi non erano in Piemonte. Torino deserta era più magnifica, che non sia per esser mai affoliata. Nobili e plebei, liberali vecchi e nuovi e non liberali, militari in attività o già in ritiro o ancora alle scuole, pregavano, supplicavano per un posto qualunque, o partivano senza posto, all'esercito. Un vecchio colonnello in ritiro portò lo schioppo, e con frutto per tutta la campagna. Sette fratelli Brunetta fecero le due. Undici d'un nome e d'un sangue vi si trovarono il di di Pastrengo. Chiusa l'università, gli studenti diventati bersaglieri. Un giovinotto quasi fanciullo lascia la famiglia e il palazzo, va bersagliere dinanzi a Peschiera, ha una palla nel cappello, gli par bella cosa, corre a Torino a mostrarlo alla madre ed ai compagni, e torna bersagliere a Pastrengo. All'Accademia militare già spoglia de' corsi superiori, si sollevano quelli de' corsi inferiori che avean diciotto anni, pretendendo che non la scienza ma l'età dava diritto a combattere; e non fatti ufficiali, partono sotto-ufficiali. Nella guardia nazionale di Torino servono volontarii i fanciulli di quattordici anni. Chi per l'Italia, chi per il Piemonte, chi per il re e casa Savoia, chi per nessuno, per battersi. Questo, e questo solo, sì chiama spirito militare; questo auguro all'Italia; che non so se abbia più o meno merito, so bene che serve alla patria più che la passione, nobilissima sì, ma, come ogni passione, fugace della patria stessa. In men d'un mese l'esercito fu portato da 25 a 50 mila nomini e più, l'artiglieria da 48 pezzi a 112, oltre del parco d'assedio, oltre i depositi, le riserve, ed una coscrizione nuova chiamata. Se s'avessero avuti ufficiali bastanti o si fosser potuti far tali tutti i sotloufficiali, si sarebbe avuto un esercito come quello di otto mesi appresso.

Non tutte le provincie, per vero dire, forniron uomini in pari proporzioni. Non nominerò quelle che meno; sì quelle che più, il Piemonte antico, e l'antichissima Savoia. Spoglia di truppe, ed assalita questa ne' primi di d'aprile da una mano di canazlia francese che chiamayan se stessi feroci,

si sollevaron da sè i buoni Savoiardi e se ne liberarono. Da 17 o 18 mila combattenti ebbe sempre, e de' migliori; oltremontani di sito e di lingua, furon i veri fratelli d'Italia, più che tanti che si cantavan tali. In Torino era reggente il principe di Carignano fremente armi come i suoi cugini, obbediente al posto assegnatogli dal suo re. Il ministero formato. con tutti que' primi costituzionali, di uomini d'ogni tinta liberale, epperciò eterogenei, non si divise perciò rimase unito dal sentimento comune della indipendenza, finchè non furono adunate le Camere addì 9 maggio. Nè in queste stesse si urtarono guari le parti, da principio, finchè durò al campo la vittoria. Ma venuti gl'indugi, gli errori, dopo Goito, venner le accuse, giuste in parte, ingiustissime ed anche più inopportune nelle loro esagerazioni contro all'esercito: ed intanto poi la domanda de' Genovesi di distruggere (in mezzo alla guerra!) due de' loro forti; e poi dopo la fusione lombarda unanimemente pronunciata, quella coda della Consulta legislativa staccata, che i Lombardi vollero fino all'adunarsi della comune costituente, allora si divisero naturalmente ma miseramente e Camera e ministero, e fu accresciuta la confusione dalle iterate demissioni di questo e gl'indugi a formarne un altro, e finalmente dalle sconfitte dell'esercito. Due gravi, diversi, anzi opposti, rimproveri furono fatti allora e poi alla diplomazia piemontese; dall'una parte, di non avere conchiusa una confederazione o almeno una lega italiana domandata da Roma e Toscana; dall'altra, di non aver conchiusa la pace colla linea dell'Adige offerta da Schnitzer a Milano e da Himmelauer a Londra. Ma quanto alla lega, i documenti posteriori e le narrazioni stesse fattene in senso contrario dimostrano che tali negoziati non servirono quando furon fatti, non avrebbero servito, se fatti prima, se non (come succede in ogni negoziato senza base niuna possibile), se non a divider più. E quanto alla linea d'Adige, io concedo facilmente che il non accettarla fu error sommo per il Piemonte certamente, ed anche per l'Italia; ma fu di quegli errori che non era forse possibile non fare allora, che il non farli non avrebbe servito a salvar le sconfitte, e che ad ogni modo furono, come tutto il resto, generosità, lealtà, o se si voglia pazzie piemontesi, compensate come abbiam già veduto. Più reale e nocivo errore fu forse l'avere colle riunioni accelerate e le parole imprudenti ufficiali, spaventato l'Italia media e meridionale. Tutto ciò in quel settentrione, che solo veramente, proporzionatamente, a sue forze, epperciò degnamente guerreggiò o almeno soffrì per l'indipendenza. Della restante Italia già dicemmo quant'è bello a dire, quanto fecero per quella causa i pochi Toscani, Pontificii e Napoletuni, tanto più lodevoli essi quanto più pochi, quanto più è bello essere operoso e prode in patrie inerti. Poche parole aggiugneremo sui loro errori fatali e crescenti.

Se non fosse dell'inerzia militare, di che io credo colpevoli principe, popolo e grandi, volgo, governanti e governati, tutti quanti in Toscana, questa sarebbe il paese del mondo più fatto a civiltà e libertà. Il ministero Ridolfi formato in marzo, il Parlamento adunatosi in giugno furono forse i men divisi, i più civili, i migliori in tutto che sieno stati a quella grand'eroca iniziatrice. Se non che, come succede pur troppo soventi in tutti i paesi di governi rappresentativi, le parti a cui non s'era dato adito al ministero ed alle Camere, furono tanto più vive e dannose fuori. Liberali estremi, o come allor si disse, alla francese, rossi, repubblicani e settarii fecero cano in Livorno. Il Ministero tranquillo nel parlamento, ebbe a pugnar colla piazza di Livorno e suoi rimbombi a Firenze. Nè tuttavia scoppiava tuttociò, finchè le vittorie piemontesi tenner fermi i governi italiani. -- Così in Roma sotto il ministero Antonelli (nominato li 10 marzo), ma per pochi giorni appena. Chè incominciò a turbarsi l'animo di Pio IX per li tumulti, anche più anticivili che antireliziosi, contro ai gesuiti le cui case fu ridotto a far chiudere egli stesso (30 marzo). E si turbò più che mai per il proclama con che Durando invitava quasi a crociata l'esercito pontificio (5 aprile). E dicesi si turbasse per le temute ambizioni del Piemonte e per il suo indugio a trattar la confederazione; ma quelle furono posteriori ne' loro segni, e questa avrebbe cresciuti anzichè scemati i suoi scrupoli di guerreggiare. E il fatto sta che questi furono effetto principalmente delle voci che venivano d'Austria anzi di Germania tutta, che que' vescovi, que' cleri, quei cattolici si alienassero da lui parteggiante, guerreggiante contro essi per Italia, si separassero dalla Santa Sede, facessero scismi. Erano voci, timori esagerati, ma naturali. Così fu da Gregorio VIII e da Alessandro III in qua, e sarà sempre; epperciò sempre il dissi e sempre il ridirò, i papi non possono esser duci a niuna impresa d'indipendenza nostra: fattine duci l'abbandonano, il loro dovere di papi superando il loro dovere di principi italiani, e le sa loro abbandonare: e

abbandonandola come duci, la rovinano. Quando, all'incontro, si saprà fare senz'essi, essi avranno anche come papi la medesime ragioni a non mettervisi contro, che ebbero a non mettersi contro ai nostri nemici; lascieranno fare, tollereranno dapprima, e se ne contenteranno poi, indipendenti essi allora più che mai, o indipendenti allora soltanto veramente. Ad ogni modo, tutti questi scontenti, scrupoli, timori troppo naturalmento incitati dalla parte austriaca o retrograda, troppo stoltamente dalla liberale, scoppiarono all'ultimo in una allocuzione concistorale del 29 aprile, nella quale Pio IX respingeva da sè ogni partecipazione alla guerra e tanto più la presidenza della Confederazione o Lega, ch'egli chiamava « una cotal nuova repubblica degli universi popoli d'Italia » (Farini, tom. II, p. 110). E da quel giorno fu tolta di mezzo la forza principale della causa d'Italia, tolta ogni forza alla parte moderata, che s'appoggiava al concorso dei principi, e di questo sopra tutti. Il primo effetto fu la caduta del ministero Antonelli, e la formazione di un nuovo (4 maggio) che fu presieduto dal cardinal Soglia, ma prese nome ed andamento dal Mamiani. Il papa scrisse e mandò un legato all'imporatore d'Austria per la pace, ma inutilmente. Adunaronsi le Camere, o come si disser là i due Consigli (5 giugno). E subito ad ogni tratto, ad ogni fatto, per ogni piccola parola del discorso del governo, degli indirizzi delle Camere, delle orazioni dei deputati, fu un dividersi, un disputare, uu non intendersi, un inasprirsi a vicenda senza paragone maggiore che negli altri parlamenti. Era naturale, i membri del parlamento e parecchi de' ministri stessi volevan ridurre al nulla o come si disse « cacciar nelle nubi » il principe ecclesiastico. molto più che non si volesse od osasse fare allora de' principi laici: e il papa si credeva anche più degli altri in dovere di non soffrire tale spogliazione. Tuttavia, nemmeno a Roma nulla scoppiò finchè durò la fortuna piemontese. - Non così nella caldissima, anzi infuocata Napoli. Dove appena dato lo Statuto, eransi già succeduti due ministeri presieduti dal Serra Capriola e dal Cariati, quando venute le notizie della guerra incominciata da' Piemontesi, il popolo la chiese, il re la dichiarò e fece un altro ministero presieduto da Carlo Troya (7 aprile). Partirono alcuni volontari primamente condotti dalla principessa Triulzi-Belgioioso, poi il 10 reggimento che per via di Toscana andò ad unirsi all'esercito piemontese e vi combatté bene; poi per le Marche fino a Bologna un esercito

capitanato da Guglielmo Pepe, e partì a un tempo l'armata di mare per l'Adriatico. Ma erasi adunato intanto il parlamento Siciliano addi 26 marzo; e nominatosi reggente dell'isola Ruggero Settimo, e decretata la separazione dell'isola dal regno e la decadenza di casa Borbone da quella corona separata. si apparecchiarono e serbaron l'armi ed armati miseramente non all'indipendenza vera e nazionale d'Italia, ma profanando il nome, a quella che s'osò chiamare indipendenza d'una provincia italiana: era diminuzione dell'unione esistente, era disunione perpetrata allora appunto che si andava proclamando l'unità. E quando la flotta napoletana passò lo stretto per l'Adriatico. Messina le tirò contro. Nè erano più savii a Napoli. Appressandosi la convocazione del parlamento per il dì 15 maggio, non che riunirsi come altrove, i partiti in quella speranza, in quell'effettuazione dello Statuto, fosse opera delle sètte più potenti là che altrove, o degli emissarii repubblicani francesi, o diffidenza ed odio al re, o che che sia, il fatto sta che già gridavasi non voler Camera dei pari eletta dal re, non lo statuto qual era, non giuramento a questo senza riserva. Disputossene fra re, ministri, deputati, pari, guardia nazionale e popolo, ne' giorni precedenti a quello della convocazione. Nella sera dei 14 incominciarono barricate all'incontro del palazzo regio e delle truppe che stavansi a guardia. A mezza mattina del 15, eran cresciute le barricate e guardie. Popolo di qua, truppe in battaglia di là, non potevano restar oziose gran tempo. Parte un colpo; s'appiglia la zuffa, la battaglia, il macello, il saccheggio, ogni nefandità di guerra cittadina. Le truppe rimangono vittoriose: il re muta ministero: Cariati presidente del nuovo; si sciolgono le Camere senza essersi legalmente aperte; i deputati perseveranti in lor aula, sono cacciati da' soldati; un proclama ripromette lo Statuto, i repubblicani fuggono a Calabria e vi levano guerra civile. Il re richiama l'esercito da Bologna. dismettendo Pepe. Questi con pochi disobbedisce, e vanno a Venezia. Statella sottentratogli riconduce il resto in disordine. E così i Pontificii di Durando abbandonati da un esercito intiero su cui contavano, furono perduti; così l'esercito piemontese perdette tra questi e quelli i 30 mila uomini che formavano tutta la sua destra; così la guerra d'indipendenza inflacchita già il 29 aprile dall'allocuzione del Papa, fu perduta intieramente il 15 maggio, mentre i Piemontesi pur combattevano, morivano e vincevano per lei a Pastrengo ed a Goito. Noi non celammo gli errori che trasser questi da tali vittorie alla sconfitta di Custoza. Ma siffatti errori al paragone. sono piccoli, sono di quelli che si fanno in ogni guerra, anche condotta da' migliori capitani. Questi sono gli errori grossi, che causarono quei piccoli, ed impedirono di rimediare ai piccoli; questi, quelli che due mesi prima di Custoza avean già perduta la guerra d'indipendenza. E con lei la parte moderata, la parte soda, sana, virtuosa, devota all'Italia.

44. L'armistizio (agosto 1848 — 20 marzo 1849). — Il periodo de' sette mesi che seguì tra la prima e la seconda campagna di nostra guerra d'indipendenza fu così fecondo d'errori e d'insegnamenti politici, come era stato il primo di militari, fu anzi un cumulo, un precipizio, un vero baccanale d'inciviltà. La guerra d'indipendenza avea fatto tacere le esagerazioni di libertà, la stolta idea dell'unità; cessata ora la prima, scoppiarono quelle e questa. Se l'Italia media e meridionale fossero state mature all'indipendenza, allora si sarebbe veduto, allora sarebber sorte sottentrando al vinto Piemonte; ma tutto fu all'opposto: d'allora in poi non sorse, non accorse un battaglione da quelle due Italie imbelli e distratte. I settarii reduci dall'esilio, avevano già nel primo periode empite e corse le città d'Italia, Milano, Genova, Livorno, Roma e Napoli principalmente, ma, fosse invidia o vergogna dell'impresa iniziata da altri, v'avean presa poca parte, ed erano i più rimasti nell'ozio o nell'ombra; sbucarono sì allora da ogni parte, si mostrarono ne' circoli e sulle piazze, penetrarono ne' parlamenti e ne' ministeri, abbatteronvi governi esistenti, nè crearono di provvisorii e vi promossero la licenza sotto il nome di libertà democratica, la unità sotto quelle di costituenti italiane. Cacciati di Milano dalla conquista austriaca, di Venezia dalla prudenza di Manin, di Napoli dalla controrivoluzione, s'ingrossarono tanto più in Roma, Firenze, Livorno, Genova e Torino, vagando, come fu detto allora, quasi compagnie comiche dall'una all'altra di quelle scene aperte a lor fortune, sventura d'Italia. Alcuni uomini nuovi o non logori dalla calunnia e dai tradimenti del primo periodo, tentarono resistere, ma invano. E non avendo noi luogo a distinguere i loro meriti, vogliamo almeno siano eccettuati da quel biasimo, del resto universale, che la severa e sola utile storia non può qui se non versare sull'Italia intiera, che sarà confermato da' posteri, se saranno migliori di noi. Se ne persuada una volta la misera Italia:

ella fu perduta da' suoi adulatori, dagli accarezzatori de' suoi vizii e delle sue passioni, dagli scusatori delle colpe sue: finchè ella darà retta a costoro ed ai successori di costoro, storici, politici oratori d'ogni sorta, ella non può riconoscere i suoi vizii: e finchè ella non li abbia riconosciuti, ella non è nemmen sulla via di correggerli; e finchè ella non li abbia corretti, ella vizierà, ella perderà tutte le occasioni, tutte le imprese, come ella viziò e perdette quella magnifica ed in-

sperata del 48.

In Torino il ministero Casati, entrato il 27 luglio, si dimise subito dopo l'armistizio, addì 13 agosto; sottentrò uno presieduto dapprima da Alfieri, poco appresso, da Perrone, Tardi ma opportunamente ancora, il Parlamento diè ogni potere al re. e fu prorogato. — A Bologna arrivarono gli Austriaci addi 7 agosto, e s'accamparono per accordo intorno alla città. tenendone le porte. Ma sollevatosi il popolo il giorno appresso. li cacciò di là intorno, ed accorsi i campagnuoli, li sforzarono a raccogliersi verso Ferrara. Fu bello e raro esempio, ma seguito dai soliti disordini popolari che durarono tutto quel mese fino al principio dell'altro. E Roma era turbata da questi ed altri moti delle provincie, ed addentro dai circoli, dalle sregolatezze, dal discredito del ministerio. Il quale finalmente si ricompose addì 13 settembre, sotto la medesima presidenza del cardinale Soglia, ma si rinforzò di altri uomini popolari e sopratutti di Pellegrino Rossi. Esule questi d'Italia fin dal 1815, dopo aver preso parte al governo di Bologna instituito da Murat, erasi rifuggito in Ginevra dove aveva acquistata tal fama di professore, scrittore ed uomo di Stato, che gli fu affidato il carico di proporre un nuovo patto federale per tutta la Svizzera. Non accolto questo, erasi trasferito in Francia, dove accrescendo la triplice sua fama, era stato fatto Pari ed ambasciatore a Roma. E qui, accresciuta di nuovo in varii negoziati, ma lasciato il posto da febbraio in qua, era pur rimasto consigliere, amico del papa, amico delle riforine e dello statuto o d'ogni liberalità; ondechè non era nomo in Italia che desse tanta speranza di sè a' moderati, tanto timore ed odio ai settarii, ai repubblicani, ai così detti democratici. E quest'ire e questi odii si accesero tanto più ne' due mesi. che, prorogate le Camere, il nuovo ministero governò, reprimendoli ed ordinando, come si poteva, bene l'amministrazione e le finanze. — In Napoli dove il re aveva convocato un nuovo Parlamento, e le elezioni avevano rimandato il medesimo fin dal primo luglio, re e parlamento non fecer altro guari che dividersi, com'era a prevedere, più che mai, e quindi, addì 5 settembre, nuova prorogazione fino ai 30 novembre. Quasi dappertutto dunque tregua politica come militare. — Ma non nella debole Toscana, dove fosse caso o disegno, scoppiaron le opere de'settarii

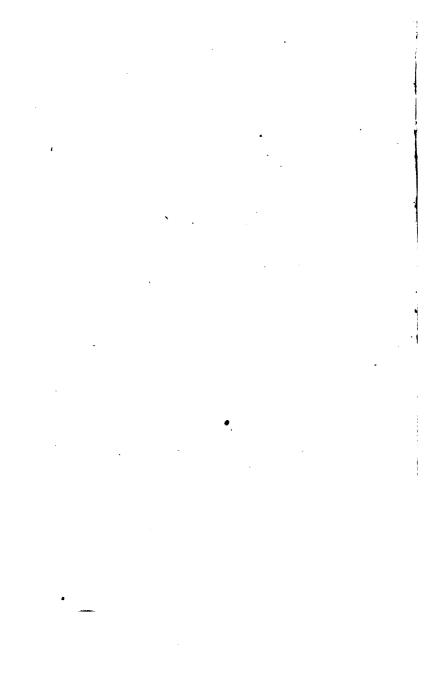

# INDICE DELLE MATERIE

| Dedica alla memoria di Carlo Alberto .     |     |   |  | Pag | . 1  | V |
|--------------------------------------------|-----|---|--|-----|------|---|
| Gli Editori                                |     |   |  | • 1 | VI   | I |
| Avvertimento degli Editori alla nona edizi | ion | 8 |  | . 1 | 1 12 | C |
| Prefazione inedita                         |     |   |  |     | XII  | 1 |
| Prefazione all'edizione di Lossana, 1846   |     |   |  |     | XX   | 1 |

#### LIBRO PRIMO

# Età prima: de' popoli primitivi.

(Anno 2600 circa — 290 av. G. C.)

| 1.   | I Tirren  | i .          |        |      |      | ٠.   |     |      |     |     |      |      |     |     | 77*        | 1   |
|------|-----------|--------------|--------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------------|-----|
|      | Gli Iberi |              |        |      |      |      |     |      |     |     |      |      |     |     | 19         | 9   |
| 3.   | I Celti-U | <b>Imbri</b> |        |      |      |      |     |      |     |     | •.   |      |     |     | n          | iv  |
| 4.   | Tempo,    |              |        |      |      |      |     |      |     | Ta: | zioz | ıi j | pri | mai | rie        |     |
|      | (anno     |              |        |      |      |      |     |      |     | •   |      |      | •   |     | n          | iv  |
| 5.   | I Pelasg  | i; imı       | nigra  | zion | i se | CO   | nde | urio | (1  | 600 | ) ci | rca  |     | 11  | <b>5</b> 0 |     |
|      | circa)    |              |        |      | •    |      |     | •    |     |     |      |      |     |     |            | 4   |
|      | Continua  |              |        |      | •    | •    | ·   |      |     |     |      |      |     | •   |            | 5   |
| 7.   | Magno-C   | łreci;       | immi   | gra: | zioi | ui t | er: | ciar | ie  | (an | no   | 11   | 50  | cir | ca.        |     |
| _    | 60        |              |        | Ī.•. | •    | •    | •   |      |     | •   | •    | •    | •   | ٠   | ×          | ivi |
| 8.   | I popoli  | Itali,       | Etrus  | schi | eđ   | ali  | ri  | COL  | ter | npo | rai  | nei  | •   |     |            | iv  |
| 9.   | I Galli;  | immig        | grazio | mi q | luai | ter  | naı | ie   | (60 | 0 c | irc  | a –  | - 3 | 91) |            | 6   |
| 10.  | Roma (7   | 54-39        | 90).   |      |      |      |     |      |     |     |      | •    |     | •   | n          | 7   |
|      | Religion  |              |        | •    |      | •    |     | •    |     | •   | •    | •    | •   | •   | *          | ç   |
| Z.   | Condizio  | ni pol       | itiche | €.   | •    | •    |     | • .  | •   |     |      | •    | •   | ٠   | *          | 10  |
| l 3. | Colture   | • •          |        | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •   | •    | •    | •   | ٠   | *          | 12  |

#### LIBRO SECONDO

## Età seconda: del dominio della Repubblica romana.

(Anni 390 - 30 av. G.C.)

| 1.  | Origine della grandezza di Roma                          | 14         |
|-----|----------------------------------------------------------|------------|
| 2.  | Mezzi: costituzioni e mutazioni                          | 15         |
| 3.  | Un secolo di guerra ed estensioni circonvicine (390-290) | 16         |
| Ĭ.  | Guerra di Pirro (290-264)                                | 17         |
|     |                                                          | ivi        |
|     |                                                          | 18         |
|     |                                                          |            |
|     |                                                          | ivi        |
|     |                                                          | 19         |
| 9.  | Seguito e conseguenze (190-150)                          | ivi        |
| 10. | Terza guerra punica, l'Acaica, la Spagnuola ed altre     |            |
|     | (150-134)                                                | ivi        |
| 11. | La corruzione, le fazioni interne                        | 20         |
|     |                                                          | 21         |
|     |                                                          | ivi        |
| 14  |                                                          | ivi        |
|     |                                                          | 22         |
|     |                                                          |            |
|     |                                                          | 23         |
| 17. |                                                          | 24         |
|     | - E                                                      | ivi        |
| 19. | Pompeo, Crasso, Cesare, Cicerone, Catilina (70-60)       | 25         |
| 20. | Primo triumvirato (60-50)                                | 26         |
|     |                                                          | ivi        |
|     |                                                          | 28         |
|     |                                                          | <b>2</b> 9 |
|     | Continua                                                 | <b>3</b> 0 |
| 44. |                                                          | vv         |

#### LIBRO TERZO

## Età terza: degli Imperatori romani.

(Anni 30 av. G. C. - 476 dall'era cristiana).

| 1. | Augusto  | (30 | av. | G. | C. | _ | 14 | đo | po) |   |   |   | • | n | 33  |
|----|----------|-----|-----|----|----|---|----|----|-----|---|---|---|---|---|-----|
| 2. | Continua | •   |     | •  | •  |   | •  | •  | •   | • | • | • | • |   |     |
| 3. | Continua |     |     |    |    |   | _  |    |     |   |   |   |   |   | ivi |

| •   | INDICE                                            |    |       | 439 |
|-----|---------------------------------------------------|----|-------|-----|
| 4.  | Tiberio (14-37)                                   |    | Pag.  | 36  |
| 5.  | I tre ultimi della famiglia di Cesare (37-68).    |    | . )   | ivi |
| 6.  | I tre primi contendenti, e i tre Flavii (68-96)   |    | . »   | 37  |
| 7.  | Nerva, Traiano, Adriano (86-138)                  |    | . »   | 38  |
| 8.  | Gli Antonini (138-192)                            |    |       | 39  |
| 9.  | Il terzo secolo dell'imperio già decadente (193-  | 28 | 5) »  | ivi |
|     | Diocleziano e i successori fino a Costantino (28) |    |       | 42  |
|     | Il cristianesimo (1-306)                          | •  | . ×   | 43  |
| 12. | Costantino (306-337)                              |    | . )   | 46  |
|     | I Costantiniani (337-379)                         |    | . 1   | 48  |
| 14. | Teodosio (379-395)                                |    | . »   | 49  |
|     | L'ultima divisione, l'invasione e la caduta dell' | im | perio |     |
|     | (395-476)                                         |    | -, ,  | 50  |
| 16. | Coltura antica, idolatra                          |    | . »   | 52  |
|     | Coltura nuova, cristiana                          |    | . »   | 54  |

# LIBRO QUARTO

# Età quarta: dei Barbari.

(Anni 476-774).

|     |              | •       |      |       |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     |    |     |
|-----|--------------|---------|------|-------|------|------|-----|----------|-----|---|----|-----|-----|-----|----|-----|
|     | Il nesso tra |         |      |       |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     | D  | 57  |
| 2.  | I regni nu   | ovi R   | oma  | no-T  | 'ede | esc. | hi  |          |     |   |    |     |     |     |    | 60  |
| 3.  | Continua     |         |      |       |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     | *  | 62  |
|     | Continua.    |         |      |       |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     | "  | ivi |
| 5.  | I barbari d  | l'Odos  | acre | (476  | 3-48 | 39)  |     |          |     |   |    |     |     |     | •  | 64  |
| 6.  | Teoderico    | e gli ( | Ostr | ogot  | i (4 | 89   | -59 | 26)      |     |   |    |     |     |     |    | 65  |
| 7.  | Continua.    |         |      |       | `.   |      |     | •        |     |   |    |     |     |     | •  | 67  |
| 8.  | Continua     |         |      |       |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     | ×  | 68  |
| 9.  | Caduta de    | Goti    | (526 | 3-56  | B) . |      |     |          |     |   |    |     |     |     | ,  | iv  |
|     | Continua.    |         |      |       |      | , ,  |     |          |     |   |    |     |     |     | ,  | 69  |
| 11. | I Greci .    |         |      |       |      | ١.   |     | ٠.       |     |   |    |     |     |     | ,  | 71  |
| 12. | I Longobar   | di pr   | ima  | della |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     | ,  | 79  |
|     | Alboino e    |         |      |       |      |      | •   |          |     |   |    |     |     |     | )) | 73  |
|     | I XXXVI      |         |      |       | ′ .  |      | -   | -        |     |   | -  | -   |     |     | ,  | 74  |
| 15. | La restaur   | azion   | e de | l re  | zno  |      |     |          |     |   |    |     |     |     | ,  | 75  |
|     | Autari ed    |         |      |       |      |      |     | <b>,</b> |     |   |    |     |     |     | ,  | 76  |
|     | Succession   |         |      |       |      |      | 61  | 5-'      | 112 | Ň |    | •   |     |     | n  | 77  |
|     | Liutprando   |         |      |       |      |      |     |          |     |   | in | dir | IAN | den | ti | •   |
|     | (712-74      |         | r    |       |      | , -  | . " | •        | . P |   |    |     | •   |     | »  | 79  |
|     |              |         |      |       |      |      |     |          |     |   |    |     |     |     |    |     |

| - |   |    | _ |
|---|---|----|---|
| и | • | ٠. | ъ |
|   | v | и  | , |

#### INDICE

| 19. Ildebrando, Rachi, Astolfo<br>gobardi (744-774)                                                                                |              |              | leric        |     |     |     |            | Lo<br>Po |        | 81         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|------------|----------|--------|------------|
| 20. Coltura                                                                                                                        | •            | • •          | •            | •   | ٠   | •   | •          | •        | B      | 85<br>86   |
| 21. Degistazioni                                                                                                                   | •            | • •          | •            | •   | •   | •   | •          | •        | B      | 00         |
|                                                                                                                                    |              |              |              |     |     |     |            |          |        |            |
| LIBRO                                                                                                                              | Qτ           | ILN'         | го           |     |     |     |            |          |        |            |
| Età quiuta: della signo:<br>(Anni '                                                                                                |              | •            |              | ape | ra  | or. | i e        | FO.      |        |            |
| (                                                                                                                                  |              |              | ,.           |     |     |     |            |          |        |            |
| 1. Carlomagno re (774-814)                                                                                                         |              |              |              | •   | •   | ٠   |            | •        | n      |            |
| 2. Continua                                                                                                                        | · .          |              | •            | •   | •   | •   | •          | •        | ,      | 00         |
|                                                                                                                                    |              |              |              |     | •   | •   | •          |          | ,      | ~ .        |
| 4. Continua                                                                                                                        | •            | • •          | •            | :   |     |     | •          |          | ,      | 95         |
|                                                                                                                                    |              |              |              |     |     |     | •          | _        |        | 97         |
| 6. Continua (840-888) 7. Berengario I, Guido, Lan                                                                                  | abei         | rto.         | År           | nol | ίο. | Ĺ   | udo        | vic      | o.     | ٠.         |
| Rodolfo (888-924).                                                                                                                 |              | • •          |              | •   | ,   |     | •          | •        | )<br>) | 99         |
| 8. Tre re francesi (924-950)                                                                                                       |              | . ·.         |              |     |     |     |            |          |        | 102        |
| 9. Berengario II (951-964)                                                                                                         |              |              |              |     |     |     |            |          |        | 104        |
| 9. Berengario II (951-964)<br>10. I tre Ottoni (964-1002).                                                                         |              |              |              |     |     |     |            |          | ×      | 105        |
| 11. Continua.                                                                                                                      |              |              |              |     |     |     |            |          |        | 107        |
| 12. Arduino re, Arrigo, detto<br>(1002-1024)                                                                                       |              |              |              |     |     |     |            |          |        | 109        |
| 13. La casa de Franconi o                                                                                                          | }bit         | elli         | ni. (        | Cor | Tac | lo  | <b>a</b> 8 | Jali     |        |            |
| (1024-1039)                                                                                                                        |              |              | •            | •   | •   | •   | . •        | •        |        |            |
| 14. Arrigo III (1039-1056) .                                                                                                       | •            |              |              | ٠   | •   | •   | •          | • ,      |        | 114        |
| 15. Arrigo IV (1056-1073) .                                                                                                        | •            |              | •            | •   | •   | ٠   | •          | •        |        | 116        |
| 16. Coltura                                                                                                                        | • •          | • •          | •            | •   | •   | ٠   | •          | •        | α      | 119        |
|                                                                                                                                    |              |              |              |     |     |     |            |          |        |            |
| LIBRO                                                                                                                              | ) S          | es <b>t</b>  | <b>'</b> 0   |     |     |     |            |          |        |            |
| Eta sesta:                                                                                                                         | dei          | Ca           | mui          | ıi. |     |     |            |          |        |            |
| (Anni 10                                                                                                                           | 073-1        | 1492)        |              | -   |     |     |            |          |        |            |
| 1. Gregorio VII e l'età segue<br>2. Pontificato di Gregorio VII<br>3. Ultimi anni d'Arrigo IV (10<br>4. La prima costituzione como | [ (16<br>075 | )73-<br>-11( | †089<br>(06) | 5)  | :   | :   | :          |          | D<br>D | 124<br>127 |

|              | INDICE                                                                 | 441 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.           | Arrigo V (1106-1125)                                                   | 135 |
| 6.           | Lotario (1125-1137)                                                    | 136 |
| 7.           | Corrado II (1138-1152)                                                 | 139 |
| 8.           | Federigo I imperadore; la guerra d'indipendenza                        |     |
|              | (1152-1183)                                                            | 140 |
| 9.           | (1152-1183)                                                            | 143 |
| 10.          | Continua                                                               | 146 |
| 11.          | Continua                                                               | 148 |
| 12.          | Continua.  Il secondo periodo della presente età (1183-1263). Go-      |     |
|              |                                                                        | 152 |
| 13.          |                                                                        | 153 |
|              |                                                                        | 155 |
| 15.          | La quarta crociata, il principio del secondo primato                   |     |
|              | italiano nel Mediterraneo (1201-1204) »                                | 157 |
| 16.          | Federigo II (1218-1250)                                                | 160 |
| 17.          | Fine degli Svevi (1250-1268)                                           | 165 |
| 18.          | Il terzo periodo della presente età in generale (1268-                 |     |
|              | AOMM)                                                                  | 167 |
| 19.          | Re Carlo 1 d'Angiò (1268-1285)                                         | 169 |
| 20.          | Re Carlo II d'Angiò (1285-1309)                                        | 173 |
| 21.          | Re Roberto d'Angiò (1309-1343) Le compagnie, i condottieri (1314-1343) | 176 |
| 22.          | Le compagnie, i condottieri (1314-1343) »                              | 180 |
| 23.          | La regina Giovanna e i suoi quattro mariti (1343-1377) »               | 185 |
| 24.          | Il quarto periodo della presente età in generale (1377-                |     |
|              | 1492)                                                                  | 188 |
| 25.          | Bernabò e Gian Galeazzo Visconti primo duca di Mi-                     |     |
| -•           | lano (1378-1402)                                                       | 190 |
| 26.          | lano (1378-1402)                                                       | 193 |
| 27.          | Piemonte. Casa Savoia. Amedeo VIII (1100-1434). »                      | 195 |
| 28.          | Filippo Maria Visconti (1412-1447)                                     | 198 |
| 29.          | Francesco Sforza, quarto duca di Milano (1447-1466) »                  | 202 |
| 30.          | Galeazzo Sforza, quinto duca di Milano (†466-1476)                     |     |
| 31.          | Gian Galeazzo Sforza, sesto duca di Milano (1476-1492) »               | 209 |
| 32.          | Coltura dell'età dei Comuni in generale                                | 213 |
|              | Coltura dei due primi periodi di quest'età, da Grego-                  |     |
|              | rio VII a Carlo d'Angiò (1073-1268)                                    | 216 |
| 34.          | Coltura del terzo periodo o secolo di Dante, da Carlo                  |     |
| - <b>-•</b>  | d'Angiò al ritorno dei papi (1268-1377) »                              | 220 |
| 35.          | Coltura del quarto periodo, dal ritorno dei papi alla                  |     |
| - <b>-</b> • | chiamata di Carlo VIII (1377-1492) »                                   | 225 |
|              |                                                                        |     |

;

## LIBRO SETTIMO

# Età settima: delle prependeranze straniere.

(Anni 1492-1814).

| 1.          | Di quest'età in generale, ed în particolare di questo pe- |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|             | riodo primo delle preponderanze spagnuola e fran-         |             |
|             | cese combattute (1492-1559)                               | <b>2</b> 30 |
| 9.          | Stato d'Europa e d'Italia (1492-1494)                     | <b>2</b> 33 |
| 3.          | Alessandro VI papa (1492-1503)                            | 234         |
| 4.          | Pio III, Giulio II (1503-1513)                            | 240         |
| 5.          | 11210 1201                                                | 242         |
| 6.          | Leon X (1513-1521)                                        | 247         |
| -           | TO -1. TIT (1201 1210)                                    | 252         |
| 8.          |                                                           | 255         |
|             |                                                           | 258         |
|             |                                                           | 262         |
|             | Continua                                                  | 265         |
|             | Il secondo periodo della presente età in generale; ras-   |             |
|             | segna degli Stati (1559-1770)»                            | 270         |
| 13          | Emmanuele Filiberto (1559-1580)                           | 274         |
|             | Carlo Emmanuele I (1580-1630)                             | 279         |
|             | Vittorio Amedeo I, Francesco Giacinto, Carlo Emma-        | _,,         |
| , 0.        | nucle II (1630-1675)»                                     | 285         |
| 16          | Vittorio Amedeo II (1675-1700)                            | 290         |
|             |                                                           | <b>293</b>  |
| 10          | Una digressione                                           | 200         |
| 10.         | periodo (1559-1700)                                       | <b>2</b> 96 |
| 40          | Colture di questo secondo periodo (1559-1700)             | 299         |
| 90          | Continua                                                  | 302         |
|             |                                                           | 304         |
|             | Continua                                                  | 306         |
| ZZ.         | Gl'Italiani fuor d'Italia                                 | 300         |
| <b>Z</b> J. | Il terzo periodo della presente età in generale (1700-    | 309         |
| o i         | 1814)                                                     |             |
| <b>Z4.</b>  | Prima guerra della successione di Spagna (1700-1714) •    | 310         |
|             | Guerre di Morea e di Sardegna e Sicilia (1714-1720) »     | 315         |
| <b>26.</b>  | Pace di 12 anni; guerra della successione di Polonia      | 0.7         |
| ~=          | (1720-1735)                                               | 317         |
| 27.         | Breve pace. Guerra della successione austriaca (1735-     |             |
|             | 1749)                                                     | 322         |
| <b>28.</b>  | Pace, e progressi di 44 anni (1748-1789)                  | 328         |
|             | Continua                                                  | 331         |
| 30.         | Continua                                                  | <b>33</b> 6 |

#### INDICE

| 31.         | Le guerre della rivoluzione francese fino alla pace di | 0/1         |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|
|             | Campo-Formio (1792-1797)                               | 341         |
|             | Continua                                               | 346         |
| <b>3</b> 3. | Segue fino alla pace d'Amiens (1797-1802)              | 352         |
| 34.         | Napoleone primo console e presidente della repubblica  |             |
|             |                                                        | 359         |
| 35.         | C                                                      | <b>3</b> 67 |
| 36.         | Le colture di quest'ultimo periodo (1709-1814).        | 372         |
| 37.         | Continua                                               | 377         |
| 38.         | Continua                                               | 381         |
| 39.         |                                                        | 383         |
|             |                                                        |             |
| •           | Appendice                                              |             |
| 40.         | Il periodo quarto dell'eta settima, e della preponde-  |             |
| -           |                                                        | 390         |
| 4.4         |                                                        | 000         |
| 41.         | Continua (1833-1843)                                   |             |
|             | Continua. — La rivoluzione delle riforme (1843-1848) » | <b>402</b>  |
| 43.         | Continua l'appendice. Principio d'un'età ottava della  |             |
| ~           | storia d'Italia? La guerra d'indipendenza (1848-       |             |
|             | 1010                                                   | 413         |
|             |                                                        |             |
| +4.         | L'armistizio (agosto 1848 — 20 marzo 1849)             | 424         |